







#### STORIA DOCUMENTATA

# DI CARLO V

IN CORRELAZIONE ALL'ITALIA

DEL PROFESSORE

## GIUSEPPE DE LEVA.

VOLUME I.



VENEZIA,

DAL PREM, STABIL, TIP. DI P. NARATOVICH.

1863.



Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA Edizione posta sotto la salvaguardia delle leggi vigenti.

A SUA ECCELLENZA

DD 179 D4 v.1

IR PRENON CONTR.

#### ANDREA CITTADELLA VIGODARZERE

#### Eccellentissimo signor Conte !

Ho scritto queste pagine con intenso amore del vero e con intendimento di carità cittadina. A Lei, dell'uno e dell'altra preclaro esempio, le intitolo; augurando alle mie fatiche il pregio di certificare l'animo grato e la stima che faccio della vera virtù.

#### INTRODUZIONE.

L'epoca, che s'intitola del nome di Carlo V, comprende fatti gravissimi, i cui effetti andarono svolgendosi ne' casi più importanti de' secoli successivi.

Gli è come se in essa fossero delineati i contorni della gran tela, ch' è la storia moderna. E veramente poco prima, in sugli ultimi anni del secolo decimoquinto, il medio evo era stato conchiuso; conciossiachè il vincolo che legava i popoli nella grande unità gerarchica feudale, rappresentata dal Papa e dall'Imperatore, o non sussisteva più, o s'allentava in quella misura, che, pel concentrarsi dei poteri ne' Principi, cresceva l'opera consolidatrice dei singoli Stati.

Non perdurava più in fatto la vecchia idea di un successore de' Cesari, e se le altre nazioni, omai conscie di sè, fecero a gara nel ripulsare quell'autorità centrale, anche Italia non fu ultima a conculcarne i pretesi diritti: ecco perciò Venezia incorporare alla Signoria, Padova, Vicenza, Verona; ecco Francesco Sforza, e poi suo figlio e il nipote non prendersi più

la briga di domandare l'investitura imperiale; ecco Genova sommettersi a' Francesi e in appresso per ben due volte al Ducato di Milano.

Nè meno dell'Imperatore anche il Capo spirituale della monarchia universale cristiana s' era reso impotente a continuare i beneficii del supremo arbitrato internazionale tanto frequente ne' tempi di mezzo. Allora di questo arbitrato gli aveano fatta larga ragione la presunta eredità di Roma antica e l'in-

fanzia de' popoli.

Come Roma antica nella vita degli Stati anteriori non vide che gli elementi serviti a preparare la sua dominazione universale, così i primi Padri e i primi Papi, S. Agostino, Eusebio, Sulpizio Severo, e più esplicitamente S. Leone il Grande nell'ottantesimo sermone, e Gregorio Magno ne'suoi scritti, la maggior opera della forza che mai fosse compiuta considerarono come un fatto provvidenziale, che però non aveva in sè stesso il motivo di essere, sì bene nel suo fine ultimo, ch' è l'avvenimento della Chiesa.

Ella era nondimeno natural cosa che, anche dopo, caduta la Roma de' Cesari, di contro al nuovo
principio della Chiesa, ch' è la dominazione sopra le
intelligenze e le volontà, la logica inesorabile dei
fatti e delle tradizioni lasciasse sussistere il tipo già
inveterato dell'Impero, ancora unico e splendido esempio di compagine politica. Indi il concetto di Papa
Leone III quando ponendo sul capo di Carlo Magno
il diadema d'occidente s' immaginò la cristianità gravitante in armonico equilibrio attorno ai due centri



i

del Papa e dell'Imperatore, siccome a due soli illuminanti le cose di Dio e le cose della terra; che fu un
sogno, e sarebbe stato, effettuandosi, funesto divisamento, il quale dell'Europa a breve andare avrebbe
fatto ciò stesso che accadde all'impero d'Oriente, se
la gelosia tra le due autorità, di cui non erano determinati i confini, le consuetudini nordiche, e le antipatie nazionali tra le due schiatte alle quali soprastavano immediatamente i due capi ideali del mondo
cristiano, non ne avessero sin da principio impedito
l'esecuzione.

Già sotto Carlo Magno, scon posto il fittizio accordo, si ebbero segni di prevalenza del reggimento ecclesiastico, e in bocca di lui, che confermò la donazione di Pipino a S. Pietro, sono veramente memorande le parole, in appresso mille volte ripetute, colle quali domandava al clero onde pigliasse l'arbitrio di intromettersi negli affari temperali, e come potesse accordarlo col voto di abbandonare il mondo (1).

Più chiara apparve cotesta prevalenza adoperata

Capitulere Aquisgranense n. 811 de les que Karolus Magnus pro comuni omnium utilitati mierroganda constituit. Pertu: Monumenta germaniae historica. Hannover 1835. T. 3, p. 167.



<sup>(1)</sup> Interrogare volumus . . . qui sint illi quibus apostolus loquitur: imitatores mei estote; vel quis ille de quo idem diest nemo militans Deo implicet se negotiis esceularibus (11. Tim. 2. 4) . . . . . . . Miramur unde accidaset, ut is qui se confitetur saecolum reliquisse, neque omnino vult consentire ut ipse a quolibet saecularis vocatur, armatos homines velit et propria retinere, etc.

a mantenere l'unità dell'Impero, duranti le guerre fratricide; sicchè la Monarchia carolingia sarebbesi tramutata in uno Stato ecclesiastico, se le pretendenze del clero non avesse a tempo atterrate il giudizio di Dio nella battaglia di Fontenaille (841), che facendo sergere tre regni in luogo di un solo, decise le sorti avvenire dell'occidente.

E tuttavia, poco stante, in tempi di grande commovimento, quando la potenza derivava dal possesso dei terreni, e di questi la pietà de' fedeli e la politica de' Principi furone larghe al clere; quando alcuni Re ricevevano leggi da Roma ed altri le riducevano in feudo i proprii Stati, l'opinione pubblica portò il Papato a non istrignersi ne' termini di tutela e di arbitramento. Il che diede origine a quella lotta tra i principii rivali della monarchia teocratica e della monarchia imperiale che fu conc.liata col trattato Callistino, ma non composta. E dopo non guari tempo, quando lo stendardo della redenzione trionfava in Ispagna della mezza luna, in Prussia degl'idoli, e moltitudini infinite accorrevano in Asia a piantarlo o mantenerlo sul santo Sepolero, rinnovossi con maggior forza di prima e in circostanze più favorevoli pei Pontefici; i quali, per quelle imprese fatte in loro nome e per alcuni atti di sovranità esercitati verso i Crociati avendo presa sembianza di veri Capi supremi del mondo cristiano, videro compiuto il loro trionfo prima nella pace di Venezia, poi nella caduta della casa Sveva, infine nel trattato conchiuso con Rodolfo d' Habsburgo.

1

Ai giorni del trionfo tennero dietro bentosto i giorni della decadenza, men per gli abusi commessi che per le nuove necessità de' tempi. Imperocche via via che le nazioni diventavano adulte. riunivano i loro territorii e si ordinavano ciascuna per sè con leggi proprie, veniva naturalmente a mancare la base o la ragione della supremazia pontificale. Indi il disdegno delle fasce antiche nell'oltraggio sofferto da Bonifacio VIII, nella concorde adesione della Francia ai procedimenti di Filippo il Bello, nella proclamata indipendenza dell'impero germanico dalla Chiesa; nel tributo ricusatole dall' Inghilterra. Infine l'esilio in Avignone, reso strumento della politica francese e malaugurata cagione di smodate fiscalità; i quarant'anni dello scisma occidentale, usufruttuato da' Principi e terminato unicamente per loro autorità; i Concilii di Costanza e di Basilea che rinnegarono ne' Pontefici il principato assoluto quando appunto veniva consolidato negli ordini civili, mostrarono la potenza universale dell' idea sovrana nel medio evo scaduta del tutto dinanzi alla potenza de' fatti irrevocabili e dello svolgimento politico ed economico de' popoli; e allora ai successori di quei Pontefici, che non governavano neanco Roma quando Europa alla lor voce pendeva tremante, non resto che volgersi a domare le città libere e i riottosi vassalli dell'antico patrimonio, confidando di munire la indipendenza ecclesiastica colla sovrantà temporale, e di questa farsi nuovo puntello dal quale illuovere il mondo.

La era fidanza conforme allo spirito de' tempi ed agli eventi patiti. Anch' io, aveva già detto un oratore del Concilio di Basilea, anch' io pensava una volta tornerebbe a bene separare interamente il potere temporale dallo spirituale; ma adesso mi sono persuaso che la virtu senza forza è cosa redevole; che il Poutefice romano senza il patrimonio della Chiesa non sarebbe che un servitore dei Re. E questa opinione dell'oratore del Concilio di Basilea, il quale, proseguendo nel suo discorso, non trovava gran male che i Papi avessero figli per giovarsene contro ai tiranni (1), si vuol credere inoffensiva al sentire de' grandi di quell'età, in cui s'era rattepidita l'antica e schietta convinzione della fede, giacche più tardi si legge che l'uomo meglio stimato dell'Italia, Lorenzo il Magnifico, eccitava Innocenzo VIII a smettere Punestà e costumatezza che l'avera sino allora ritenuto dal gratificare i suoi, a roler cominciere a esser Papa in beneficio del proprio figlio (2); il che certamente non avrebbe mai detto con tanta apertura, per quanto il movesse pure l'amore di sua figlia impalmata a quello, se i casi avvenuti sotto Sisto IV non l'avessero fatto incapace di recarsi a coscienza l'inverecondo consigho. In fatto la rivendicazione dei feudi della Romagna, incominciata durante l'esilio avignonese.

Estratto del discerso presso Schröckh: K.rehengeschichte, T. 32, p. 90.

<sup>(2)</sup> Lettera di Lorenzo de' Medici al Papa. Fubron: Augelo Vita Laurentii Medicia Pisa 1784 T. 1, p. 390.

Sisto IV fu primo a proseguire con costanza d'intendimenti e poi con maggiore fermezza Alessandro VI. appunto allora che Roma, per Girolamo Riario e Cesare Borgia, rivedeva i giorni di Tiberio e di Nerone.

Vero è che con essa andò di pari passo lo scadimento delle prerogative ecclesiastiche, usurpate dai Principi o loro cedute per via di Concordati. E risorse nondimeno ancora un tempo in cui Roma parve levarsi di nuovo alle pretensioni dell'antica centralità papale: i pericoli dell'Europa, per la caduta di Costantinopoli in mano de' Turchi, ne risvegliavano le memorie; l'Impero Germanico, caduto al fondo d'ognimiseria sotto Federico III, stabiliva a norma della politica sua l'alleanza col Papa; e di questa giovavasi la Spagna a maggioreggiare tra le rivali potenzo; la Spagna, che le guerre di Granata risuscitarono alla vita delle crociate, e Cristoforo Colombo ampliò dell'America, donatale dal supremo Gerarca, come si gnore universale, per la conversione de' gentili.

Se non che in questo mezzo anche la Francia. addotta all'unità nazionale e in condizione di monarchia assoluta risvegliavasi all'alito della conquista. Altra volta, quando la dinastia de' Capeti estendeva i suoi rami sulla Navarra, sui regni di Napoli e di Ungheria, quando costringeva il Papato nella servitù di Avignone e l'Italia nei ceppi di un protettorato perpetuo, quando contrastava alle case d'Austria e di Baviera la corona elettiva della Germania, ella poteva dirsi veramente la mala pianta, di cui parla Dante nel Purgatorio, che aduggiava tanta parte di terra

cristiana. Se grave allora il pericolo che i popoli di Europa si riunissero in una sola famiglia, di gran lunga facevasi maggiore dacchè la legge Salica e il principio d'inalienabilità de dominii regali divennero leggi fondamentali della monarchia (1). Per esse, mentre gli Stati vicini reggevansi ancora colle norme del sistema feudale, la Francia, accettandone il beneficio in occasione di matrimonio de suoi principi, ne rigettava le funeste conseguenze delle divisioni ereditarie e degli appannaggi; apriva dunque la mano per ricevere e la chindeva sull'istante per non restituire mai più; non badava a trattati o a rinuncie nell'esigere od annettere antichi beni alla corona; pressochè in ogni parte d'Europa pretendeva averne da rivendicare; era proprio come la spada di Damocle sospesa sul capo delle rimanenti nazioni.

E principalmente sull'Italia, che sola pel rassodarsi delle altre diveniva alterna preda de' forti. Tanto più che trattandosi a que'dì, cioè al principio del secolo decimosesto, di ricostituire Europa su basi ben diverse da quelle che avevano sostenuto la società del medio evo, era natural cosa si cercasse di ritornarla al suo primo incominciamento, ch'è dire alla Monar-

<sup>(1)</sup> Si puo dire che questa leggo salica di riunire e non alienar mai . . . . seblene non la fatto Francia padrona di tutta Cristianità, almeno gl. abbia mostrato la via sicuressima di farlo. Relazione di Francia del 1546 di Marino Cavalli nella raccolta di Albéri — Relazioni degli ambase, veneti Firenze 1839 Serie I, vol. 1, 235.

chia universale cristiana, qual era stata fondata da Carlo Magno. Indi il significato ch' ebbe sempre in politica la quistione capitale della riforma della Chiesa nel Capo e nelle sue membra, agitata fin dal giorno dello scisma occidentale coll'insistenza di un supremo bisogno, particolarmente in Francia; indi le pretensioni de' suoi Re all'impero; indi la via costantemente seguita da Carlo VIII, da Luigi XII, da Francesco I. Al pari di Carlo Magno si doveva ricominciare dall'Italia; dell'Italia si farebbe scala a Costantinopoli; smorbata l'Europa dai Turchi e restaurato l'impero orientale, di fronte alla Francia, fattasi unico scudo della cristianità, il Capo della nazione tedesca non avrebbe potuto conservare più a lungo la suprema dignità temporale del mondo cristiano. Francesco I in vero parve al punto di ghermirla: ma ecco farsegli incontro Carlo V, e quegli ridotto alla difesa della propria indipendenza (1).

Impedita la monarchia universale ne Francesi, Carlo V ne ripigliò in pro di se stesse il divisamento, recandosi in capo quelle tante corone dalla sorte di

numerose successioni in lui cumulate.

(1) Se il presente Re Francesco non si abbatteva aver per incontro un così potente principe, e tanto conoscitore di questa via francese, come è Carlo V imperatore, certissimo alli giorni nostri non solo quasi tutta Italia, ma parte di Spagna (per occasion di Navarra) tutti li Paesi bassi, e qualche stato dell'Impero obbediria alli Fiordilisi; e saria ritornata la corona imperiate, certissimo, nel regno di Francia. Relaz. sud. di Mar. Cavalli.

Mai. dopo Roma, non vide Europa petenza maggiore, mai più vicino e rinovato il pericolo della sua unita. Aveva Carlo prigioni un Re di Francia e un Pontefice; conduceva a buon termine la lotta durata dal principio del secolo tra la Spagna e la Francia per il possesso dell' Italia; respingeva il formidabile Solimano II difilatosi verso Austria; arrestava i progressi de' Turchi nell' Ungheria, e lanciando la guerra sulle coste settentrionali dell' Africa pareva rigermi nasse gli eroismi delle Crociate; a Mühlberg disfaceva le unite forze de'grand. Stati tedeschi, e, privata la Germania della sua indipendenza politica, arrogavasi perfino l'autorita di Pontefice massimo, imponendole le norme del credere sino alla convocazione di un Concilio ecumenico. Giovato dalla pieghevolezza di papa Giulio III, poteva concepire l'ardito pensiero di compiere la riforma della Chiesa, intorno alla quale due secoli si erano inutilmente affaticati; di sottoporre la gerarchia all'impero, di far servire le forze spirituali a sostegno delle temporali, e l'unità religiosa a fondamento della politica. In ultimo a suo figlio Filippo II divisava lasciare non solamente gli Stati proprii, ma eziandio l'autorità imperiale mediante una convenzione di famiglia che avrebbe resa in certo modo ereditaria nella casa di Spagna la corona di Germania...

Tante minaccie sventò la natura stessa delle genti inconciliabili fra loro, e quella delle cose, cui la forza sospende, non sopprime.

Ne fu solenne manifestazione la riforma di Lu-

ľ

tero, la quale, considerata da questo punto di veduta, ben si può qualificare principalissimo avvenimento, che ogni altro di quest'epoca padroneggia e determina, dal giorno in cui l'oscuro frate, impugnando le antiche credenze su cui erasi costituita Europa, sgominò il concentramento già abituale nell'autorità pontificia, sino a quello in cui Maurizio di Sassonia le fatiche di tanti anni, le speranze, i disegni di crescere sempre più l'altro concentramento nella podestà imperatoria d' un sol colpo annientò.

Allora Carlo V fu obbligato a riconoscere il nuovo scisma religioso, e questi, dalle cagioni stesse che lo prepararono ritraendo il carattere suo essenziale d'insurrezione, di riscossa dell'arbitrio umano contro il potere legittimo, dischiuse una grand'era di fondamentali innovazioni e di mirabili rivolgimenti.

Ben so che appoggiandosi a' mezzi mondani e invocando ora la libertà anarchica, ora il dispotismo sfrenato e disforme, si fece suddito alle passioni de' potenti come a quelle de'popoli; che, passando da un'estremo al suo contrario, subordinò il potere ecclesiastico al civile e all'infallibilità della rivelazione sostituì gli arbitrii della politica e della forza; che proclamando l'indipendenza del pensiero da ogni maniera di autorita, fece sent re per alcun tempo soltanto il flagello della sua tirannide e per conseguenza la necessità di altre rivoluzioni, onde uscisse il preciso concetto della particolare destinazione della Chiesa e dello Stato, e fossero determinati i giusti limiti dello spirituale e del temporale.

Ma questi ed altri mali, cui sofferse e non ha ancora cessato di soffrire Europa, non tolgono che si riconosca la grande importanza della Riforma nella scossa data allo spirito umano e nei nuovi ordini politici e sociali per essa introdotti nella Germania, ne' Paesi Hassi, nell'Inghilterra, nella Svezia, nella Livonia, nella Prussia, specialmente ove si mettano a confronto con quelli degli altri Stati, ne' quali la paura di lei e de' rivolgimenti politici, che n' erano inevitabile conseguenza, sedusse i Principi a tener fermo colle catene e colle mannaie l'antico reggimento contro il quale si rivoltavano i sudditi, a riaccendere i roghi dell'inquisizione, a perpetrare le stragi della tremenda notte di S. Bartolomeo; in una parola a tutte quelle enormezze, che poi furono conseguitate dalla tiepidezza nella fede, dall' abbiezione del sacerdozio e dallo scadimento della religione fino al diventare mezzo di governo a bistrattare i popoli.

La compagnia di Gesù vuol esser pure considerata siccome conseguenza della Riforma luterana, qualora si riguardi lo scopo della sua istituzione, che fu di combatterne l'eresia mediante i libri, l'apostolato e speciali statuti, a capo de' quali stava il sostenere in ogni guisa la supremazia pontificale.

La colonizzazione di là dell' Oceano contribuiva insieme alla riforma, a colorare la fisionomia de' tempi moderni. Rimasta per circa un secolo diritto esclusivo della Spagna e del Portogallo, attizzò tra la gente latina e la germanica, madre della riforma, le naturali discordie, donde guerre accanite, fino a che le contese religiose furono interesse predominante degli Stati europei. Poi, contrastata dall'Olanda e dall'Inghilterra, al prevalere dell'interesse mercantile, suscitò la rivalità di commercio che indettò l'arte politica, formò leggi, riaccese nuove guerre e rivoluzioni, fra mezzo alle quali maturava l'età nostra, cui gl'interessi materiali si fecero bene afferrata occasione a spargere largamente scienza, arti e carità.

Lo stabilimento dunque del potere temporale dei Papi, la conquista e lo sbranamento dell'Italia, la riforma luterana, l'istituzione della compagnia di Gesù, le Colonie sono i grandi fatti che incontriamo al limitare dell'epoca, di cui imprendo a narrare la storia, e sono a così dire còmpiti imposti ai secoli successivi perchè involgono quistioni in gran parte non per anco solute.

Non c'è avvenimento de' tempi moderni, non c'è condizione politica o sociale di qualche importanza che di qua non pigli incominciamento e indirizzo.

Se a Carlo V fallì il disegno della monarchia universale, non gli fu tolto però di fondare una stragrande potenza, di cui la Francia anche più tardi non potè impedire i progressi, che facendosi alla sua volta, da minaccevole come la era stata per lo innanzi, proteggitrice dell'equilibrio politico. Laonde bilanciandosi fra loro i due primarii potentati del continente, sviluppossi vieppiù e fu ridotta in pratica l'idea fondamentale che assestò per tanto corso di tempo Europa con quel sistema di contrappesi fittizii, il

quale, chiarito inefficace dall' esperienza, recò infine le menti a migliore dottrina nell' ordinamento dei popoli.

Adoperando Carlo V ogni poter suo per ricondurre i Protestanti all'unità della fede, e a questo fine costantemente sollecito che i loro avversarii emendassero la corrotta disciplina, indusse la Chiesa a decretare la propria riformazione nel Concilio di Trento, il quale frutto il bene di circoscrivere la riforma protestante a que' confini oltre i quali più non si estese, ma non basto tuttavia a sradicare le novità religiose e ravvicinare i dissidenti. Chè anzi il rischiarato dogma e la pratica emendata e i decreti che attribuivano all'autorità ecclesiastica molti privilegi a scapito della secolare, condussero ad effetto contrario di quello ch'era stato proposito comune al principio del secolo, rinovellando il Papato per modo da ridestare le pretensioni delle passate età al predominio della Chiesa. sopra lo Stato, di cui si leggono gli speciosi argomenti nelle grandi opere del gesuita Roberto Bellarmino. Di qua nuove contese, particolarmente con Venezia, dove prima che altrove dalla grettezza delle idee dominanti ritempraronsi gli animi nelle generose aspirazioni della civiltà avvenire: la tolleranza religiosa; la civile egualità de' culti; l' indipendenza reciproca delle potestà secolare ed ecclesiastica; una fede senza inquisizione; un clero senz'altra cura che della scienza di Dio e della virtù.

Opponendo Carlo V una barriera ai Turchi, li costrinse a cercare nuovi spedienti di successo nell'al-

leanza di un principe cattolico, suo rivale, discendente dagli eroi delle Crociate; lo che, appunto allora che minacciavano surrogare la mezza luna alla Croce sulla cupola di Santo Stefano a Vienna e sul Vaticano, fu primo germe del loro decadimento. Mirabilmente lo affrettarono le sommosse in Asia e il rallentarsi del fanatismo e l'incapacità de' regnanti educati ne' serragli, lontani dalle armi e dai governi (per ordinamento di Solimano II dettato dal timore delle guerre civili) e il commercio trasferito dal Mediterraneo all'Oceano, e l'alterigia dei Giannizzeri che circondavano il trono, e sopratutto il rassodarsi delle società cristiane.

Per siffatta guisa Egli stesso, vero campione dell'ordine antico, che riassumeva il carico degli Ottoni e degli Hohenstaufen di risuscitare dovunque la conculcata maestà dell'Impero, indotto suo malgrado a riconoscere e sviluppare il sistema dell'equilibrio politico, a stabilire la divisione tra i Cattolici e i Protestanti, a collegare la Porta ottomana all'Europa con trattati e ambascerie, si fece promovitore de' mutamenti sorvenuti dappoi nello stato politico e religioso delle nazioni europee.

Volgendo lo sguardo a settentrione, veggiamo contemporaneamente gettati i semi di condizioni politiche non meno efficaci sull'avvenire d'Europa, e quasi prodromi de' suoi mali futuri scomporsi l'unione di Colmar per opera della Svezia, la quale fatta indipendente e staccata dal grembo della Chiesa cattolica, piecola com'era, doveva pur acquistare tanta impor-

tanza mercè il genio d'un uomo da poter dare il colpo risolutivo alle quistioni religiose e politiche della
Germania; introdursi in Polonia il funesto diritto
della elezione de' Re, mentre che, nuova esca ai conseguenti dissidi, vi penetrava la Riforma e stabilivansi altri ordini di governo così contrari al mantenimento dello Stato che solo un despota avrebbe potuto impedire la finale ruina, distruggendoli; toccare
in sorte tal despota non alla Polonia, sì invece alla
Russia, la quale scosso il giogo tartaro ebbe in Basilio Johanovich il fondatore della sua futura grandezza, quasi nel tempo stesso in cui la Riforma mutava le sorti della Prussia destinata ad associarsele
nel malaugurato smembramento della Polonia.

Pari all'importanza di questi fatti è il movi-

mento dello spirito umano.

Non ci ha via su cui non grandeggi; particolarmente ne'campi dell'arte, nè mai dilatossi cotanto la sfera delle idee relative al mondo esteriore quanto allora, che nel giro di pochi anni scoprivasi un mondo esteso quanto l'antico, e Copernico determinava la posizione della terra nel sistema planetario del sole.

Ne corsero soli cinquanta da Colombo a Copernico, e in questo breve periodo si comprende la storia delle più celebri navigazioni e delle grandi scoperte geografiche. Per esse, ch' è dire per la via più diretta dell' intuizione sensibile, fu accertata la vera forma della terra, e si conobbero le ragioni della varia vita de'popoli e poterono levarsi le menti a que'concetti susublimi che si attengono all'idea di una storia dell'umanità.

Alla vista d'un nuovo mondo, isolato dall'antico e tuttavia abitato, all'aspetto della gigantesca natura delle Cordigliere, in mezzo a mirabili monumenti e a misteriose rovine, tra i cospicui avanzi di un'antichissima civiltà, sorsero infatti per la prima volta e per opera de' primi storici della conquista, Acosta, Oviedo e Garcia, alcune delle più grandi quistioni, di cui oggidì si onori la scienza: l'unità della specie umana, le cagioni delle sue varietà, la diffusione delle specie vegetali ed animali, le migrazioni de' popoli, la parentela delle lingue.

Contemporaneamente la stampa, spianando nel campo popolare la via a Lutero, fece tralucere la sformata potenza che poi manifestò ne' più grandi avvenimenti de' secoli auccessivi; si progredì nell'arte della guerra cogli eserciti stabili, colle fortificazioni e coll'artiglieria; cominciossi a far entrare nella politica un nuovo fattore, l'influenza delle scienze e delle lettere, ch' è come dire dell'opinione pubblica; che più? frammezzo alle deplorabili intemperanze delle sette che derivarono dalla Riforma luterana furono viste alcune menti superiori precorrerne d'un tratto i risultamenti finali, descrivendo intera la cerchia sì degli errori religiosi che delle esigenze politiche, quali risorsero a' tempi della indipendenza degli Stati Uniti d'America e della rivoluzione francese; quindi negli articoli formulati dai contadini insorti, e negli scritti degli Anabattisti si ridussero a sentenze i principii

del razionalismo in religione, e insieme le teoriche del più illuminato liberalismo: l'abolizione della servitù della gleba, della pena capitale, dell'arresto personale previa cauzione, delle immoderate gabelle, di ogni disuguaglianza tra le classi sociali; l'introduzione di un sistema uniforme di pesi, misure e monete; il diritto di votare le imposte; in ultimo si giunse alla comprensione di una legge universalmente valevole e naturale, su cui si fondano la liberta e l'eguaglianza degli uomini rinvalidate da Cristo.

Fu periodo veramente grande per la tendenza universale a manciparsi dal passato nelle idee, nelle credenze, nelle istituzioni, ne'costumi; ma periodo di transizione in cui due età si toccano, si urtano, si mescolano insieme, quale appunto ce lo figurano Colombo e Lutero che ne schiudono la scena: l'uno che, pieno l'animo della fede antica di recare ai popoli dell'opposto emisfero i beneficii della Croce, fa sortire dalle acque un nuovo mondo; l'altro che dà il crollo alle credenze di quindici secoli: da una parte le reminiscenze de' tempi di mezzo nella generosità cavalleresca di Baiardo, nell'entusiasmo del gran maestro Villiers de l' Ile-Adam difensore di Rodi, nella guerra portata da Carlo V oltre mare sul territorio degli infedeli; dall'altra una politica che ora leva l'ipocrisia delle crociate a balocco de' sentimenti, a velame di perfidie e tradimenti, ora sfrontata proclama l'onnipotenza della forza; unito l'amore della libertà colla intolleranza armata di pugnali e di forche; il desiderio d' indipendenza personale più vivo che mai colle più smodate afflizioni di servitù e di taglie che dissanguavano i popoli; la santimonia e il fanatismo colla empietà e colla ironia; gli slanci del genio colla pedanteria dell' imitazione; l' impazienza di staccarsi dal passato col bisogno di appoggiarsi all'altrui autorità; in una parola tutti cozzanti fra loro gli elementi contrarii, per modo da non sentire che gli estremi dell' antico e del nuovo, senz' ancora godere uno solo di que' vantaggi dell' equo temperamento onde doveva sfolgorare la luce della moderna civiltà.

Egli è perciò sommamente necessario di farsi ben addentro nello studio di questo periodo, non solamente per conoscere le prime e più rimote cagioni de' varii modi di essere e di reciproca attinenza degli Stati odierni, si anche per rassodare e moderare opportunamente la facoltà di arguire i probabili procedimenti dell'avvenire.

All' attrattiva de' grandi fatti si aggiunge anche questa di mettere nella sua vera luce un uomo, su cui corrono estremi giudizi, talvolta levato in fama di profondo politico, talaltra cacciato al fondo della pubblica disistima.

Il quale invece fu come il secolo lo voleva: generoso a vicenda e crudele, tollerante e fanatico, ingannatore e facile ad essere ingannato, pieghevole ai consigli altrui, e sovente ostinato ne' propri voleri, costante nell'avversa e ciecamente baldanzoso nella prospera fortuna; strano miscuglio di qualità opposte in lui trasfuse insieme cogli Stati dagli avi: freddo e cupe politice com e Ferdinando il cattolice e pur talvolta capace di levar l'animo si nobili sentimenti d'Isabella di Castiglia; intrepido e cupido di grandi imprese al pari di Carlo l'ardite di Borgogna, e pur represso dalle ubbie melanconiche di Giovanna sua madre e dagli umori bizzarri dell'avo Massimiliano, dal quale ereditò eziandio l'industre ambizione, il gusto delle belle arti e l'amore alla meccanica; veramente mirabile per l'attività indefessa, onde lo si vede passare dall' uno all'altro luogo del vasto impero, dirigere l'amministrazione de' suoi molti Stati e la grand' opera della colonizzazione dell' America, condurre in persona la maggior parte delle sue spedizioni, sostenere le guerre civili in Ispagna, i ripetuti assalti de' Turchi guidati da un gran Capitano, l'ostinata rivalità della Francia, le sommosse de' Protestanti, i raggiri perfino di coloro che nell' interesse delle vere credenze avrebbero dovuto far causa comune con lui; dovunque combattere, temporeggiare, conciliare, vincere, riordinare, intento sempre mai a far servire le forze tra sè pugnanti alla salvezza della fede, e per essa all'esaltazione di se medesimo; infine cedere alla potenza irresistibile de' tempi, e scarico dal peso di tante corone, nascondere i suoi ultimi giorni nelle vicinanze di un chiestro, senza per altro rinunziar mai all'abitudine del lavoro e del comando; per le quali cose tutte, quantunque lasciasse pendenti le quistioni de suoi giorni e in retaggio all'Europa i mali del suo reggimento, la dominazione spagnuola nell' Italia, gli editti di sangue contro gli

eretici nei Paesi Bassi, gli errori in economia politica, ebbe il nome di grande in un secolo di grandi uomini e di grandi fatti (1).

A questa duplice attrattiva degli insoliti avvenimenti e del personaggio principale, è dovuta l'assidua cura con che i dotti delle più colte nazioni andarono a gara nello scoprire e adunare materiali nuovi, i quali ormai sono tanti e disposti in tanto lume di critica, che il bisogno di riscrivere la storia di quell'epoca è sentimento unanime.

È ben lontano da me il vanitoso pensiero di soddisfarlo. Sarei ben lieto se l'opera che pubblico con animo trepidante come saggio de'miei studi, bastasse a far fede dell'amore che posi nell'illustrare, sopra tutte altre, le relazioni dell'Imperatore coll'Italia, pigliando documenti di verità anche da scritture tuttora inedite, che trovai in parecchi Archivi, e principalmente in quello di Simancas e nella Biblioteca dell'Accademia reale delle scienze di Madrid.

Delle quali scritture, se confidenziali e senza intenzione di pubblicità, feci largo uso e sicuro; se diplomatiche, con quella cautela che si richiede a cavare la verità da testimonianze sovente contraddittorie, e secondo l'arte che insegna a comparare detti e fatti, uomini e tempi, a indovinare il pensiero de' principi e de' ministri sotto il viluppo di pa-

<sup>(1)</sup> Da Carlo Magno in qua non ha la cristiamità avuto, considerata bene ogni qualità sua, il maggiore. *Tiepolo* Relazione del 1532. *Albéri*: Relaz. degli Amb. Ven. Ser. 1, T. 1, p. 34.

role combinate per traviare l'intelligenza. A tal uopo colla maggior cura che per me si potesse, studiai anzi tutto i grandi fatti nelle intime cagioni dello scambievole loro congiungimento; poi nelle opinioni degli storici contemporanei, e ne' carteggi pubblici cercai e ciò che può confermare e ciò che deve far rigettare le conclusioni che se ne tirarono; rifeci più volte il lavoro; mi stette a cuore sopra ogni altra cosa di renderlo per lo meno citabile come opera di scrupolosa esattezza, francandomi l'animo perfino da quegli affetti che si hanno cari e in pregio, ma che pur uopo è far tacere, affinchè non avvenga di essere avvocati e giudici insieme delle cose narrate.

Imperocchè sul farmi a scrivere la storia di quest'epoca, in cui si piantareno quistioni che misero sossopra Europa nei secoli successivi, e affaticano e accendono ancora l'età presente, ben m'avvidi che io aveva a compiere meno un lavoro di letteratura che di coscienza. E ciò appunto mi fece abilità di supplire a dove l'ingegno manca colla rettitudine degli intendimenti. Scordandomi pertanto de' miei tempi, mi recai a scrupolo di vivere, scrivendo, in quelli di cui parlo, persuaso come sono, essere ufficio dello storico non il discutere quistioni, sì bene certificare i fatti.

E poiché mi accadde di sicurare questi fatti nella indagine e nello esame de' documenti, per modo da esporli quasi sempre colle parole degli stessi attori e de'testimoni immediati, posso affidarmi alla speranza di aver serbato quella mente calma e serena, che, nel giudicare le umane passioni e le vicende, prende norma e misura dalle ragioni del vero.

Padova, 28 maggio 1863.



Google

Origina: fram

### LIBRO PRIMO.

BALLA FINE DEL SECOLO XV, SINO ALLA ELEZIONE
DI CARLO ALLA INFERIO.

Google

O great from ... UNIVERSITY OF CALIFORNIA

#### CAPITOLO PRIMO.

Elementi cude si compose la potesta di Carlo V ... Condiciani generali dall'ilabia in sul cadero del secolo degimoquiato — Lodovico II Noro — Spedialone di Carlo VIII o loga di Venezia dal 1485 ... Condizione della Gormania e dell'italia depe la caccieta de' Francest — Protesione di Pian, esiata di Manimitiano imporate e suo varo tentalive contro Liverne — Nitori movimenti di Francia, impediti dalla Repubblica renota e suo fallo riguarde a l'isa — Propumitoni di più gravi rivolgimenti maritaggi les la Case d'Austria e di Spagna, democrazia Roccutiun; Girobupo Suronarolu.

1. La potenza di Carlo V, e con essa i disegni che fecero temere all'Europa l'universale servitu, sorsero a poco per volta da elementi in origine discordi fra loro; perocchè ebbero a fondamento principale la politica de'suoi avi Massimiliano e Ferdinando il cattolico.

A lui, venuto al governo de' Paesi Bassi, non solamente manco per lungo tempo l'arbitrio di battere una via propria e indipendente, ma gli fu anzi inevitabile collegarsi col nemico naturale della sua famiglia e promuoverne le imprese in Italia, che pur sapevasi come direttamente menassero alla monarchia universale. Poi tutto a un tratto, mentre gli si accumulavano sul capo le corone di Spagna e di Germania, l'aspetto delle cose cambiò; ed egli allora, fermata alleanza col papa e coll'Inghilterra, potè accettare la disfida a quella lotta cruenta che doveva decidere di tante quistioni dinastiche, de' nuovi ordini politici e sociali d' Europa, del destino d'Italia ne' secoli avvenire.

Ma questo progresso non era né fortuna né merito del giovano Sovrano o degli statisti di cui seguiva i consigli, si piuttosto combinato effetto di preesistenti condizioni, e principalmente dell'energica reazione suscitatasi contro la minaccevole superiorità della Francia (1). A dimostrarlo vuole l'intima congiunzione de' fatti ch' io preponga alla trattazione del tema un' occhiata retrospettiva al periodo che precorse dalla fine del secolo decimoquinto sino all'elezione di Carlo all' Impero : guando egli, tuttora in culia, era nggetto di speranze e timori, di negoziazioni e trattati, strumento e mezzo ai fini di coloro che dirigevano la cosa pubblica d'Europa; e quando, cresciuto in età, informava la mente sua da prima alla ostentata ed equivoca riservalezza del gabinetto fiammingo, poi alle buje pratiche e agli andamenti tortuosi della politica spagnuola, in ultimo ai disegni proseguiti con cavalleresca ma infeconda perseveranza da Massimiliano, e da Perdinando il cattolico sempre mai attraversati, per l'inpalzamento dell'impero.

II. Ciò mi conduce dove più no fisso il pensiero: all' ltalia; la guale, appunto allora, che le altre nazioni ricomponevansi a nuovi ordini interni e a nuovi modi di reciproca attinenza, quasi infinita dal lungo lavoro dell'averle tutte risuscitate a civiltà, quetava il corso della sua vita torbida, ma eroica e gloriata, per ridursi all'ombra pomposa ma snervante di molte e piccole Corti in quella condizione infelice che la fece scopo precipuo delle conquiste e secreto impulso ai movimenti di tutta la politica europea,

Ben so che le cause si dovrebbero cercare più da lontano, nelle lotte intestine che per cinque secoli fecero di lei miserando spettacolo: ma perchè non fu distinto ancora ciò che a colpe dei Comuni e ciò che invece ad onor loro

Google

<sup>(</sup>I) D. Karl Lans: Actenstücke und Briefe zur. Geschichte Kalser Karl V. Einfeitung zum ersten Band, Wien 1857.

vuol essere attribuito, voi dire il lento ma continuo formarsi della nazione che consiste nella vittoria dell'intelletto latino sulla spada de barbari, e perche le altre gentidi colpe citali non furono meno ree, nè si vedrebbe motivo che all'Italia fosse toccato pergio che altrove, se i destini non le avessero cacciato addesse gli amori forestieri : ben si appose Machiavello nel ricercare di questo fatto deplorabile più vicine e speciali engioni. Tra le quali il venir meno pressoché dannertutto, tranne sui versanti delle Alpi. aulie creste degli. Apennini e nella parte inferiore della penisola, dell'elemento militare, per ricomparire dappoi sotto la forma funesta di que' nomadi eroi, onde si piacquero i Principi tutti repugnanti dall' armare ne i nobili, ne la plebe, e i Papi di Avignone per sottomettere la Romagna, e Venezia per gelosia di non consentire i comandi ai propri nobili, e Firenze persino per lasciar attendere i cittadini alla mercatura e all'industria. E questi nomadi eroi, col vile modo che usavano di far la guerra, non ebbero solamente disusata la maggior parte della pazione dal valore in mezzo alle battaglie; ma quel si e più, se giovarono all'ingrandimento di parecchi tra i piccoli Stati, impedirotto alla lor volta la superiorità di un solo, dalla quale sarebbe uscita la salute di tutta la penisola, e ciò appunto a que' tempi in cui, intervenendo i Pontefici con aitri studi che per lo innanzi nelle fazioni dell'Italia, s' avverava l'altra sentenza del Machiavelli ch'essi non furono mai tanto potenti da rumire l' Itolia, nè tanto impotenti da lasciere che altri la rimiuse (1).

E veramente se prima i l'api si fecero patroni della indipendenza municipale, benché non sempre costanti, temendo non forse s'indebolisse il principio di autorità che reggova il mondo nel medio evo, dappoi che come Principi se-



<sup>(</sup>I) MacAinvelli — Discorsi sopra la prima Beca di T. Livio : Opore, Filadeida 1796, T. 2, I. I., p. 172.

colori parteciparono più o meno alle arti di una politica che al nuovo intendimento corrispondesse, non potendo immediatamente da se su tutta la penisola, si voltacono alle protezioni di fuori per opporsi a tal composto di forze che avviasse alla padronanza d'un solo.

Per cotal guisa, quando altrove all'umità ecclesiastica ed imperiale del medio evo sottentrarono le unita nazionali, accade all'Italia ciò stesso che alla Germania, (sebbene a questa per tutta altra cagione, cioè l'opposizione del Principi agl'interessi dinastici del Capo temporale del mondo cristiano) di dover porre in cima alla politica sua la indipendenza d'ogni provincia o d'ogni Stato, invece che quella della nazione.

Collimava a questo effetto la coesistenza di opposti principii politici. Qua repubbliche democratiche, aristocratiche, principati vavii di forma e d'indole, alcuni che più ritraevano del feudo, attri del poter regio in apparenza popolaresca; tutti geiosi l'un dell'altro; deboli ugualmente ed avversati, quelli dai popolani, questi dai nobili.

Come dell'anarchia aristocratica trassero origine i Podesth, così dalle intemperanze della democrazia i Capitani del popolo, e poschè questi e i figli dei condottieri ebbero ingoiate le franchigie comunali, la idea repubblicana sarebbe stata da lungo tempo spostata ne la opinione pubblica dalla idea monarcale, se la monarchia degenerata rapidamente in sozza tirannide non avesse da se medesima atterrato il sostegno, sopra cui doveva mantenersi: l'affetto del popolo.

Coloro che ad una libertà imperversante preferirono il principato, promettitore di ordine, di quiete, di eguaglianza con tutti rimpetto alla legge, avevano pur troppo di che ritredersi nella signoria degli Siorza e più assai nel reame ereditario degli Aragonesi di Napoli.

Solo ia Firenze, la signoria de' Medici, meglio che volista, tollerata per abitudine o per timore di peggiori condi-





zioni, pareva non discordasse colle forme sue democratiche; onde per essa veniva nuovo puntello all'idea monarchica in tutta Italia, finchè visse il magnifico Lorenzo, che, seducendo la libertà co' modi e il giudizio de' contemporanei, colla splendidezza dello ingegno, reputavasi meritevole di seder arbitro tra gli Stati della Penisola.

Ciononpertanto l'aristocrazia di Venezia le impediva nascostamente di prender piede.

Più ferma negli ordini interni di qualunque altro Stato, crescinta nella riputazione di unica barriera dell'Italia da un lato contro i Turchi, dall'altro contro l'Austria, e pur stretta da ambidue, si era gittata sul continente con animo di succedere all'antico Senato romano, del quale, nel preparare i successi, emulava la previdenza, nel condurh a compimento la costante energia.

Di qui la sollecitudine negli altri Stati di contrappesare con Venezia le loro forze per attraversarle il disegno di unificare l'Italia, che già tentato indarno da Roberto di Napoli e Gian-Galeazzo Visconti, nessun omai valeva più da sè medesimo a compiere.

Però nel contrasto, ch' era allora viv ssimo, de'principii politici, come sperare s' ingenerasse tanta concordia di opimoni e di voleri quanta pur ne domanda una ben consistente e durevole federazione?

Il sistema di equilibrio durava da molto tempo in Italia. Fin dall'epoca dell'oligarchia degli Albizzi, Firenze posta nel centro della penisola e perciò tirata in tutte le vicende di essa, si era prefisso di tenere la bilancia fra i varii Stati, alla prepotenza di un robusto opponendo la lega dei deboli. Di questo assunto fu continuatore industre, quanto altri mai, ed operoso Lorenzo il Magnifico, che voleva godersi in pace l'acquisto d'una quasi regia potenza.

Senonchè tale sistema, bilanciato in relazione ai gabinetti e all'interesse loro; non affisso ad una idea morale, che avrebbe dovuto essere unicamente l'indipendenza della nazione; illanguidito dalla reciproca gelosia, non che riunire in un fascio le forze, doveva spegnerie nell'inazione o somparle in vane ostentazioni della possa di ciascun Stato. Vero è che fruttò una pace lungamente sospirata e per essa nuovi splendori delle scienze e delle lettere all'Italia; una al prezzo carissimo di renderla inetta a repulsare il predominio forestiero. Nè questa pace, come tutte le cose mantenute con artifizi, poteva a lungo durare nel cozzo di discordie mal assopite e di ambizioni pinttosto sospese che scemate.

I re Aragonesi, succeduti agli Angioni nello stato di Napoli, per contenere il partito che volgeva costantemente i suoi sguardi alla Francia, avevano accrescinto oltremodo il numero delle giurisdizioni signorih e nello stesso tempo cercato di conciliarsi l'appoggio dei Papi, concedendo ampli feudi e alte dignità si loro mpoti i nondimeno la forza loro venne più e più stremata e dalla supremazia intemperante di Roma e dalla sempre crescente insubordinazione dei Baroni, che Ferdinando il Bastardo non aveva potuto soffocare nel sangue.

Ad Innocenzo VIII, fomentatore di guerre e di rivalità, era succeduto sul soglio pontificio Alessandro VI uomo di singolare destrezza e sagacia; ma di tali costumi, che la sua elezione prova di per sè sola la tristizia dei tempi (1). Lui punto non movevano gli interessi della Chiesa, si l'intendimento di collocare alto i figli e le figliuole con una pontica di frodi



<sup>(</sup>I) Pietro Martire, acrivendo al Cardinale Sforza, esprime cost l'opinione di Ferdinando il Cattolico e d'Isabella di Castiglia intorno all'elezione di Alessandro: Sed hoc habeto, princepa tilustristime, non placuluse meis regibus pontificatum ad Alexandrum, quamvis corum ditionarium, perventuse. Verentur namque ne tilius supiditas ne ambitio, ne (quod gravius) mollities filialis christianam religionem in praeceps trahet. Opus epist., Epist. 119. hmstelod, 1670.

e di violenze, a scapito dell'autorità religiosa, che pur troppo veniva sempre meno in Italia.

Turbavano Firenze e le intestine fazioni non ancora raquetate, e le memorie della passata indipendenza nelle città da lei sottomesse.

Genova non rappresentava più quella parte che le sue ricchezze, i suoi dominii, la sua forza sembrava dovessero assegnarte, e ne (u colpa la vicenda incessante di anarchia e di assoggettamento, ch' è conseguenza inevitabile dei trasordimi popolari : tanto più che la democrazia genovese, originata dal commercio e dalla navigazione, era sempre più agitata e più incostinte della democrazia fiorentina, cui valsero almeno a temperare alcun poco e la nobiltà feudale e la borghesia agricola e manifatturiera.

Venezia sola grandeggiava degnamente in Italia; e forse da lei, come dicemmo, sarebbe venuta la conquista di tutta la perisola, se non le si fossero rivoltati contro gli odii italiani e le invidie europee.

Così lo scontento della fazione angioina a Napoli; la perpetuata lotta dei Medici coi partigiami della repubblica; lo spirito venturiere dei Papi contro i possessori del territorio pontificio; il frequente e tumultuoso cambiamento di forme in Genova; la bramos a di quell'ingrandimento in cui s'attardava il prudente Senato di Venezia; e da per tutto la disgraziata abitudine de' partiti vinti di mercare ainto di fuori; ecco altrettante cagioni di disordini interni, efficaci a congregare un ammasso di calamità sull'Italia.

III. Divisa, facera, senz'alcun elemento di sicurtà interna, politico o morale, la sua indipendenza stava alla discrezione di chi primo venisse all'assalto.

Delle vicine monarchie libere a versare sulla penisola le doro forze, la Porta attomana aveva già fatto le sue prove: la espugnazione di Otranto sarebbe stato principio di maggiori danni, se la morte del terribile conquistatore di Costantinopoli e poi l'insorta guerra tra i suoi due figli, meglio assai che la lega di alcuni principi e città, non ne avessero stornata la tremenda minaccia; e non pertanto le pratiche che menò poco stante Borcolino Guzzone per cedere ai Turchi Osimo, nido opportuno nelle Morche Pontificie, mostrano come Roma stessa avrebbe avuto sempre di che temere, se Baiazette II non si fosse astenuto dal provocare coloro che avevano in ostaggio il fratello Djem (Zizim).

Alla Porta ottomana pareva dovesse tener dietro la Spagna, già costituita in unità politica prima di qualunque altro regno d' Europa e rigurgitante di armati addestratisi nei cimenti delle guerre contro i Nori che il sentimento cattolico identificarono col religioso. I re d'Aragona, padroni della Sicilia insulare, sempre agognavano anche la terraferma; ma perchè i loro titoli originarii risalivano a Manfredi e a Corradino, nomi proscritti dalla Curia romana, Ferdinando il cattolico, levata a norma della politica sua l'ipocrisia della protezione pontificia, stava in una sumulata noncuratiza, aspettando che gli si offrisse il destro d'impadronirsene per investitura del Papa.

In quella vece a Carlo VIII di Francia, infervoratosi delle imprese di Cesare e di Carlo Magno, faceva mille anni di ricuperare l'eredità degli Angioni.

Veramente alla Francia doveva importare che nessuno de' maggiori potentati d' Europa s' impadronisse dell' Italia. Doveva dunque invaderla essa stessa, o non piuttesto limitarsi a sorveghare i rivali e tenersi pronta in ogni evento a proteggerne l'indipendenza?

Carlo VIII si appigho al primo partito, il più pericoloso e meno conforme ai veri interessi della sua nazione, e forse non tanto per effetto di fantasia giovanile, quanto per le ragioni di sopra discorse interno ai disegni della monarchia universale, che, viva l'Italia, sentivano i re non potersi eseguire.





Aggrungansi le condizioni della penisola, mai più che allora favorevoli all'impresa.

Nell' evo medio il varco delle Alpi era stato aperto più volte in nome dell' imperatore e del Papa. Per essi l'Italia, erede sciagurata della Roma de' Cesari, agognando al doninio del mondo, aveva dimenticato se stessa. Adesso che non può sperare più nulla nè dall' uno nè dall'altro ugualmente impotenti, stende le braccia ad un terzo stramero, ch'e il re di Francia; e Savonarola stesso, non vedendo riparo ai mali della patria che in un grande castigo, si fece profeta della sua vennta.

Na quello che il Savonarola invocava come flagello di Dio, altri chiamavano a strumento d'intrighi. De'quali sarebbe comodo gettar tutta la colpa addosso a Lodovico il Moro, se le memorie d'Innocenzo VIII, che pur non s'era rimasto dal palpeggiare le ambigioni di Carlo VIII su Napoli, e i pecciti comuni ai rimanenti Principi di gelosia, d'ignavia e d'unbelle superbia, non facessero coscienza allo storico di ripart, rae il pondo fra loro in eguale nisura. Vero è che la scellerata condotta di Lodovico verso il nipote Gian Galeazzo dava apparenza di ragione ad Alfonso di Napoli quando, dall'antica alleanza cogli Sforza facendo passare il debole Pietro de'Medici a suo padre Ferdinando, ruppe la quadruplice lega ordinata da Lorenzo il Magnifico a tenere in bilico le forze dell'Italia e lomani gli stranieri. Ma Alfonso movevano prù che le doghanze di sua figlia Isabelia impalmata a Gian Galeazzo, certe sue pretensioni al Ducato di Milano derivanti dell' avo Alionso, gia chiamato alla successione da Filippo Maria Visconti. Se ciò stato pun fosse, ben sarebbesi fatto alla salvezza dell'Italia il sacrifizio de' diritti di un Principe metto a regnare, per non ispingere a estrenii partiti Lodovico il Moro, il quale già governava di fatto è nelle cose di amministrazione e di grastizia civile in modo non gispondente alla malvagità della sua politica.



Ne meglio di Alfonso erano disposti a posporte i propri interessi, il Papa e i Veneziani.

Rrusca, è vero, a Lodovico di stringero con ambidue alleauza difensiva ed offensiva (22 aprile 1495) : ma le ragioni. stesse che mossero Alessandro VI ad accettare la sua amicizia, e la ribugnanza manifestata dai Aeneziani a entrare in quella lega, dovevano mostrargli non aver trovato rimedio bastante a fermarsi in dominio. Alessandro s'era accostato a lui unicamente per dispetto delle fallite nozze di suo figlio con Sancia figliuola naturale di Alfonso : tanto è vero che poco stante, come Ferdinando di Napoli, all'avvicinarsi del pericolo, le concesse, discrtò l'alteanza dello Sforza. D'altra parte era noto a tutti quanto accorta ed interessita, quanto intesa all'abbassamento di Milano fosse la politica dei Vaneziani, né era cadoto dalla mente com' essi per poco non se ne impadronissero alla morte del duca Edippo Maria Visconti. Mostrollo più chiaro l'effetto ; imperocché quando Lodovico istruito de pensieri di Carlo VIII, mando a Venezia sua moglic Beatrice a rappresentare la condizione delle cose e a chiedere consiglio, appoggio e direzione ; la signoria, volendo usare il beneficio del tempo, non apri l'animo suo, ed alla principessa che cercava indagario, rispose per le generali, in modo da non lasciar intendere se fosse o meno disposta la favorire la usurpazione del marito (4).

Se talt i Confederati, di che cuore fossero i nemici era facile a Lodovico argomentare.

Li vedeva pronti a giovarsi contro di lui del re di Prancia, e per sopraggiunta vedeva il pericolo esterno anmentato dalla scontentezza del Milanesi aggravati da enormi tributi.

In tale condizione di cose il sentimento della propria



<sup>(</sup>I) Cronaca Magno T. D. Ved<sup>2</sup> S, Romenia Sioria doc di Venezia. Umo 5 parte 1-24

conservazione trascinò lai, ch'era pur prudente e circospetto, alle ultime estremità.

Lubrica è la via degli errori e delle colpe politiche.

Mercata da Massimiliano imperatore, a prezzo d'oro e della mano di sua mpote Bianca, una segreta investitura di quella signoria che Francesco Sforza non aveva voluto riconoscere che dalla propria spada; e fatto così il primo passo, che dava appiglio a Gesare di rialzare in Italia l'autorità dell'Impero ridotta ad un nome; precipitò nella china sino a confertare il re di Francia nell'accarezzata impresa contro Napoli.

Laonde mi persuado che intorno al male cagionalo all'Italia si debba giudicare Lodovico colle parole da lui stesso espresse all'ambasciatore veneto Francesco Foscari in uno di que' momenti in cui la voce della coscienza fa tacere i consigli della doppiezza: Confesso che ho fotto gran male all'Italia; ma l'ho fatto per conservarmi nel loco in cui mi trovo. L'ho fatto mal volentieri; ma la colpa è stata del Re Ferdinando, ed anche, voglio dirio, in qualche parte dell'illusirissimo Signoria, perchè non si volle lasciar intendere (i).

E in questa sentenza mi confermo, quando considero l'indole di Lodovico e le ragioni finali del suo fallo. D'ingegno vano, ma operosissimo e stoltamente prosuntuoso di hastare a tutto colla sua politica destrezza, credeva che lo spavento della venuta di Carlo VIII avrebbe ridotto gli altri Principi, e sopra tutti il Re di Napoli e i Veneziani, più facilmente ai propositi suoi. D'animo basso, disprezzatore della sua fedo, stimava coi medesimi mezzi e vie, quali aveva usate in confortare Carlo a venire, poter ancora, quando ben ghi paresse, dissuadernelo (2).

<sup>(1)</sup> Dispacci al Senato Veneto di Francesco Fescari e di altri oratori all'Imp. Mussimiliano I. Archivie stor. ital. T. VII., purte 2, p.843.

<sup>(2)</sup> Documento I alia vita d. Pietro Capponi, scritta da Viscenzo Accialoli Arch stor ital. T. IV., parte 2, p. 42,

Al che sarebbe forse bastato, se l'indifferenza de' Veneziam che non vollern mai credere alla calata de' Frances. (1), le provocazioni di Alfonso succeduto a suo padre Ferdinando nel regno di Napoli, la necessità di sgarare le macchinazioni de' nemici, non l'avessero trascinato a soccortere re Carlo acciocchè la guerra disegnata contro ad altri non avesse principio contro a lui. L'ambasciatore Carlo de Barbiano, scrivendogli degli mfiniti maneggi che si continuavano alla Corte di Francia in suo danno, conclindeva — poi che Dio ha dato a V. E. questa grazia, la prego voglia soper usare di questa buona sorte e fare contro i nemici suoi quello che essi farebbero contro di lei quando avessero la meta sola del modo ch' ella ha (2).

Così fece Lodovico, e ben tosto se ne penti, perocchè la valanga smossa rutolò diversamente da quel ch' egli divisava.

Questa volta i Francesi trovavano l'Italia florente si, ma stremata di forze, spoglia di virtù guerriere e in parte anche di virtù civili, senz' aver più nè l'ordinamento feudate, nè la vita dei Compni, nè la potenza spirituale di un'idea somma che valesse a risuscitare il comune sentimento nazionale.

A svigorire il quale avevano da gran tempo operato efficacemente i Principi. Fossero tiranni per seduzioni e vio-lenze, o deboli soltanto; sia che mancassero istituzioni a perpetuare il bene voluto da taluno, sia che il dominio e il governo loro non si accordassero coi bisogni e collo spirito delle moltitudini; essi fecero a gara nello spegnere la vita pohtica degli Italiani; onde a questi, esclusi dagli affari, non rimase altro che volgere l'innata energia all'industria, alle

<sup>(</sup>I) La Signoria non ha mat vogia creder che i Francesi vegnissero in Italia. Annali Veneti del Senatore Domenico Malipiero Arch. stor, Ital. T. VII parte prima p. 328.

<sup>(2)</sup> Romania op. clt T 1, parte l, p 40.

arti, alle lettere, o distemperaria nei vizi per dormire il sonno degli stanchi.

Ponendosi alla sommità in cui stava Italia sulla fine del secolo decimoquinto negli ordini ideali del bello, mal regge lo sguardo mabissato nelle turpitudini degli ordini sociali e politici; imperocchè tale vertigine ci coglie da rendere ragione e insieme sembianza della bufera infernale, che pocu stante travolse tutto in ruma. Guicciardini dipingendo con vivi colori la indisputata superiorità dell'Italia nelle arti, nella cultura, nell'opulenza, senza porgere anche il prospetto de' miseriadi costumi, non lia fatte, parim, un preludio completo alla sua deiezione.

E veramente l'invasione francese di Carlo VIII passo sull'Italia e disparve come una bufera; ma vi lasció i germi di quelle guerre che nel periodo di circa 36 anni spensero sin l'ultimo avanzo della sua indipendenza.

IV. Prima assar che Lodovico il Moro chamasse i Francesi, Carlo VIII era entrato nel disegno di far valere l'ereditate ragioni sopra Napoli e l'Impero d'Omente. Lo provano i trattati conchiasi a Etaples, a Barcellona, a Senlis (13 dic. 1492, 19 gen. e 23 mag. 1493), coi quali, per aver libere le mam ai di fuori, mercò pace da Enrico VII d'Inghilterra al prezzo di 745.000 scudi, restitut a Ferdinando il cattolico il Rossiglione e la Cerdagna, chiavi di Francia verso i Pirenei, e a Massimiliano imperatore la Franca Contea, l'Artois, il Charolois e Noyers. Che contavano questi appezzamenti a chi fantasticava il conquisto di tanta parte del mondo?

Ei venne infatti, e vinse prima di vedere i nemici.

Lodovico ii Moro non l'aveva né voluto, nè tampoco imaginato; chè anzi non era stato si sollecito a provocare l'impresa, che in pari tempo non si fosse adoperato a suscitarie ostacoli (1).

Jacopo Nardi: Istoria della città di Firenze, Firenze 1842
 Vol. 1, p. 38.





Adombratosi de' diritti che soura il milanese metteva in campo il Duca d' Orienns, qual discendente di Valentina Visconti, al primo calare di Carlo, mandava a confortare Pietro de Medici di non scostersi dell'amicizia degli Aragonesi: poi, quando comincio a vedere le uccisioni e gli incendi che menavano i francesi e la mancata fede col ritenersi Sarzana, gettato il guanto della distida, chiudeva loro il porto di Genova, animana Alessandro VI a statsene in buona coi Napolitani, e il Re Alfonso a tenersi gagliardamente sulle difese, dava avviso a Massimiliano imperatore de' progressi, che fuor d'ogni aspettazione facevano i francesi (1). Sono mala gente e da far il tutto per non la aver vicini, diceva Lodovico agli oratori veneti (2), infine, quando ebbe notizia della loro entrata in Roma, consigliava g i stessi Oratori ad eccitare il re de' Romani e quel di Spagna di portar la guerra la Franria, soggiungendo : acció i delli Renon polessero dere che entrando en ballo fossero poi abbandonan, sarebbe bene le promettessimo denari a mantenere quella impresa, chè a parer mio faria molto pris per nos spender qualche denaro di là e lasciar la rogna fra tero, che tirur un altre fece a casa nestra (3).

A quest'uopo perseverantemente intendeva, tenendo vivissimo carteggio coi ministri spagimoli Carcilasso de la Vega e Alfonso de S iva, venuti apposta a Genova per sommovere Italia ai danni della Francia (4), prima ancora che gli ambasciatori Giovanni de Albion e Antonio de Fonseca nel memorando parlamento di Velletri si richiamassero del violato ar-

<sup>(</sup>I) Praeter consists expectationem. Disputero degli Oratori Veceti Sebastiano Badoer e Benedetto Trevisso, 3 dic. 1494. Remanin op. cit. T. 5, parie 1, p. 53.

<sup>(2)</sup> Midem p. 52.

<sup>(3)</sup> *Midem* p. 62.

<sup>(4)</sup> Zurita Hist, del rey Heroando, lib 1 cap 35

ticolo che nell'accordo di Barcellona riservava i diritti della Spagna alla difesa del Pontefice, e in faccia a Carlo, che ne contestava il valore, disdegnosamente stracciassero il patto, conforme agli ordini avuti da Ferdinando il cattolico (1).

Cosi andarono preparandosi gli animi a quella lega del 31 marzo 1495, che tra gli scoatenti negoziò Venezia; e Lodovico il Moro primo a maneggiarla (2) fu anche primo a dirne francamente i motivi, nei quali consentiva i' opinione pubblica dell' Europa, che qua stimo prezzo dell' opera il dichiarare (3).

La Curia pontificia era ancora virtualmente custode ed interprete dei diretto delle genti; ma ormai bisognevole di soccorso, quando altri la minacciasse, e destituata di forze, quando col suo non accordavasi l'interesse di un qualche Potentato; il quale alla sua volta, appunto per questa colleganza colla suprema autorità ecclesiastica, doveva riuscire minaccevole a tutta Europa.

Tale Carlo VIII allorché, giunto a Roma, menò alle sue voglie il Pontefice.

Bello era il dire che il possesso di Napoli gli servirebbe di ponte per passare a Costantinopoli e là inalberare di nuovo il vessillo della Croce: a queste splendide promesse con-

<sup>(</sup>i) Lo prova la letiera di Pietro Martire acritia tre meal prima del convegno di Velletri. *Epist.* 144. Vedi *W. H. Prescott:* History of the reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic, of Spain. Vol. 2, pag. 1.

<sup>(2)</sup> La legha è sta comenza a trattar in Milano dai Duca Ludovico. Annali Fen. di Malipiero, Arch. Stor. Ra. T. Vil., par. I, p. 336.

<sup>(3)</sup> De la lega dico non vedere che V. M. se possa cum rasone dolere, perche la è facta per conservazione di comuni stati de il confederati, per riposo de Italia, et per benefitio de tutta Christianità. Lettera di Lodovico il Moro al Re di Francia 2 mag. 1495, presso Rosmini: Vita di Gian Jacopo Trivulzio, Milano 1815, tomo il, p. 213. Vedi anche la lettera di Lodovico all'Imperatore 30 sett. 1495, nell' Arch. stor. ital. Append. N. 13.

trapponevansi pericoli evidenti e pressanti; conciossiachè a qualunque tenne dietro ai fatti della Toscana e della Romagna, e si conosceva alquanto della politica francese, fosse chiaro non tarderebbe ad estendere le sue pretensioni, non che su Milano, su tutta Italia.

Ecco perché Ferdinando il cattolico, quando prese sul serio la clausola dei trattato di Barcellona per velare le sue mire au Napoli col debito di proteggere i diritti della Chiesa, poleva certamente contare sul a cooperazione delle potenze europee : ecco disegnata fin da questo momento, qual si mantenno negli anni seguenti, l'indole della politica francese e spagnuola di mescolare egualmente i propri cogli interessi generali, di mascherare i disegni dinastici colla protezione della Chiesa : e così Lodovico il Moro, che per cercar rimedio bastante alla sicurtà sua chamò prima il re di Francia. poi l'Imperatore e perfino il Sultano in Italia, diede occasione ad una guerra, nel combattere la quale le quistioni concorrenti sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, fra l'Impero universale e i singoli Principi, non che tatti i contrastà fra il diritto fendale, il canonico e il mazionale, doveano troyare in comune la fore decisione di fatto. Dico di fatto, poichè una decisione di diretto pubblico non era possibile, mancando omaiun supremo Foro centrale con forze sufficienti a far valere la sua autorità giudicativa.

Sostituire qualcosa che ne tenesse le veci era il vero problema del tempo. A tal uopo richiedevasi l'unione delle forze nazionali tento in Italia quanto in Germania per difenderne la indipendenza ugualmente minacciata; ma questa unione doveva allora attuarsi nell'interesse del Papato e dell'Impero; altrimenti veniva a conflitto là co' protettori, qui colla dinastia. Per riuscire dunque ad un'azione comune contro il pericolo e verso Oriente e verso Occidente, necessario era anzitutto comporre ad armonia quegli opposti interessi, e tale invero apparve sulle prime l'intendimento della



tega italiana del 1495 e della Dieta di Worms, che ne fu immediata conseguenza.

Ma se mai la nazione tedesca, rinvigorità dagli ordinamenti di quella Dieta, si fosse tutta raccolta intorno al suo Capo a difenderne la conculcata autorità imperiale e a ricuperarie i diritti non ancora ceduti, gli cra forso per l'Italia, per l'Europa intera, pericolo minore di quello che si voleva evitare da parte della Francia? A prevenirlo, la lega sunnominata si propose a scopo di tutelare bensi i diritti e la dignità di ambedue i Capi ideali del mondo cristiano, ma nello stesso tempo di mantenere le presentanee condizioni degli Stati, costituendo le potenze, che vi presero par e, in arbitrato supremo che avesse a decidere sui punta controversi di diritto e di possesso (4).

V. La lega di Venezia decise Carlo VIII a ritornarsene in Francia. Prescindendo dall'impotenza di mantenerai in uno Stato invaso, non conquistato, diventava cotesto diplomaticamente il migliore partito. L'impresa sua, comeche menata alla pazzesca, riuscita per caso e manchevole nella durata, aveva messo profonde radici negli animi delta nobilità francese, cupidissima di avventure. Seducevala il comodo di far la guerra a spese altrui; la smisurata presunzione di se; il vihipendio degli Italiani, maggiore dopo che la battaglia di Fornovo ne rendeva manifesto il disaccor do. E a tutto ciò aggiugnevasi il pungolo del leso onore delle armi.

Un più felice successo dipendeva dalla destrezza di staccare ad uno ad uno i membri della Lega per poi combattere Italia colle stesse sue forze.

Davvero non ci voleva gran che a soprattenere Massimiliano imperatore e suo figlio Filippo il Bello : bastava rinfocolare l'opposizione de Principi e l'antipatia degli Svizzeri, che le conseguenze degli errori commessi nella Dieta di Worms

(1) Lunig Cod, Dipl. ital. XXIV





grà procompevano da sé. La s'era bensi pubblicata la pace perpetua ed istituita la camera imperiale; ma a runire le forze della Germania sarebbe importato maggiormente si concedesse al ceto de'cavaheri ed alle cutà tanto del governo commue, quanto ne bisognava a tenera in bilico la potenza de'singoli Principi soverchiante l'autorità dell'Imperatore. D'altra parte come indurre gh Svizzeri democratici a riapmodarsi coll'Impero, foggiato com'era con principi direttamente opposti? La Dieta di Worma non se ne diede pensiero; e così quando Massimiliano mandò ordini severi che si unissero, gh Svizzeri per tutta risposta strinsero lega colla Francia.

Non altrimenti che in Germania, anche in Italia bastava a Carlo dar un appoggio ai suoi partigiani, aspettando che le discordie intestine gli aprissero congiuntura di ritentare l'impresa.

Quivi pure, dopo la carciata de' Francesi, l'unità federale rimase un desiderio; ché auxi la coscienza per essa acquistata delle proprie forze, crebbe e mavigori gli ostacoli algrande e salutare scopo della Lega italica. Il primo colpo le aveva già aggiustato Lodovico il Moro, stringendo nace separata colla Francia; e tuttavia Venezia in virtà di essa lega e dello splendido successo, onde fu rimeritata, pareva quasi per l'applauso e la gratitudine della nazione dovesse levarsi rapidamente dal primato alla egemonia; imperocchà in quella misura che a lei speranza de' patnotti, rifugio degli oppressi, benediceva l'opinione pubblica, il duca di Milano sentiva mancarsi sotto ai piedi l'usurpato terreno. Ne avevameno il Papa a temere la potente vicina, che solo assistendo secretamente, o fermando con provvisione i suoi vassalli, hastava a strappargi, di mano il potere e a contrariarne i disegm domestici. Napoli atessa, insufficiente, persino colle armi di Gonsalvo di Cordova, il gran capitano di Spagna, a snidare gli avanzi dell' esercito francese senza il soccorso della Re-



pubblica; Napoli sentiva gravissimo il debito di gratitudine accotato col pegno d'importanti città sul mare, quali Brindisi, Otranto, Trani, Gallipoli, Mola, Polignano. Che se mai le veniva fatto di aver dominio su Pisa, che a lei supplichevole si profferiva per non ricadere sotto la Signoria de' Fiorentini; e se avesse potnio estendere anche su Firenze la propria influenza, gli è certo che i rimanenti piccoli Stati della media Italia sarebbersi piegati ai cenni suoi. Assicurata così la dominazione su ambo i mari, Genova, Milano e lo Stato della Chiesa non avrebbero tardato a sottomettersi; in una parola ella aveva buone ragioni per abbracciare già co'pensieri e colle speranze la monarchia dell'Italia. Ma il conflitto dei principi politici e degli interessi dinastici guastò l'opera della regina dell'Adria.

VI. La lega stretta per opporsi alle usurpazioni di Carlo VIII solamente i Fiorentini avevano ricusato, avvinghiati essendo al Monarca francese per la speranza di ricuperare le fortezze che stavano in mano di lui. Avvenne che non ricoperassero le fortezzo, e in quella vece patissero la interminabile guerra di Pisa, la quale aggravò le cause impedienti quel riordinamento politico, in cui la libertà voluta dai savi e dagli onesti si notesse consolidare, a insieme disordinò sempre più gl' istrumenti della quiete e concordia italians, per modo da fomentare nuove chiamate di atranieri. Vero è che, come si sparse voce, apparenchiarsi Carlo VIII a ridiscendere in Italia, rinnovossi a Roma (48 luglio 4496) la lega fra Venezia, Milano, il Papa, la Spagna e Massimiliano, cui accedette anche Enrico VII d'Inghilterra senza però obbligarsi a soccorsi o sussidi di sorte, ch' è come dire con tendenze conservativo. Vero è che questa lega, prendendo carattere e significanza di lega europea, ne facendo più cenno alcuno del Capo temporale della monarchia universale cristiana secondo le idee del medio evo, confermava lo acopo e le facoltà di quell'arbitrato supremo che l'antecadente lega

di Venezia aveva costituito (1). E nondimeno, se valse a tener lontani per allora i francesi, non bastò a dissuadere Lodovico il Moro dal favorire l'impresa di Massimiliano contro-Pirenze, per gelosia dei soccorsi che Venezia prestava a Pisa. Invano la Repubblica uso ogni poter suo per farlo ritornare di là dai monti, rifintandogli i denari, che diceva promessi soltanto nel caso avesse a combattere la venuta dei Francesi: invano gli Stati di Germania, raccoltisi a Lindau. el vennero senza truppe, senza denari e sensa munizioni da guerra. Io vogito venere, disse Massimiliano agli ambasciatori Veneti, ci corre prima l'onore e la fede nostra, la quale apprezziamo put che la vita; poi sappiamo, che se le Stato di Milano e quello della Signoria di Venezia avessero alcua simustro, actum esset de tota Italia, et de consequente, de Imperio. Questi nostri Alemanni non lo cogliono credere; essi hanno una grossezza, cujus non est similis in toto mundo (2). Per liberazione del Regno di Napoli e salute d'Italia, Nos, che ci abbiamo manco interesse e manco pericolo che alcune dei Confederati, abbiamo speso circa florini dugentomila; tanto, che qualche volta, per far questa spesa, abbiamo avuto nella nostra Corte necessità del vivere. E unvero Principe serentasimo, soggiunge l'ambasciatore Francesco Foscara, Sua Maestà promunció queste parole quasi celle lagrame aoli occhi: dicendo la illustrissima Signoria ed il Duca di Milano si aintano coi denari dei ciuadini e sudditi loro: nos non potetame farle nammeno coi nestre proprie; e questi ce li abbiamo tratti dal core (3).

<sup>(1)</sup> Ad mutuam conservationem statuum..., no megia poiestes minus potentes oppriment, utque cullibet, quod sibi jure competit, reddatur, Nymer Foeders, IV, 107, a Demont, III 2, 364.

<sup>(2)</sup> Dispaccio IV di Zaccaria Contarini, Innspruck 27 giug. 1496. Arch. ster. ital., Tomo Vil., p. 2, p. 736.

<sup>(2)</sup> Dispaccie XXV di Francesco Foscari, Neoders 8 ag. 1498.

Gosì piangeva il cuore a Massimiliano, raffrontando la sua colla condizione finanziaria degli Stati italiani. Poi. tutto a un tratto, ricordatosi di esser Cesare e nulla de' mezai imperi al titolo pomposo, proruppe in queste parole: son venuto in Italia con propositi angeliai (tamquam angeliai). e se poi non mi autierete e mi lascierete ritornare con vergogna in Germania, verrò di suovo in aspetto infernale (tamquam diabolus). Come Duca d' Austria sarò buon vicino, ma come imperatore sona costrella per conservazione dell'onor 2110 a quanto en ho predetto. Non considerate coi, se 10 mil avessi voluto accordare col Re di Francia, che mi ha sempre offerto e mi offre diversi partiti, in che termini si ritroverebbe l'Italia : concorrendo massine la predetta disposizione di questi bestiali Alemanni? Che se ta avessi assentito alle voglis loro e ai partiti del Re di Francia, il Deca di Milano aoria perdute il suo Stato e la illustrissima Signoria Autto quello che la in terraferma. Vi sappiamo dire, conchiuse l'Imperatore, che avete dei buoni amici in Italia (1).

E ben in ciò si apponeva l'imperatore, poschè l'invidia lacerava già l'animo di ogni Principe contro Venezia; nel reste alle une minaccie non risposero gli effetti. Fornito di qualche denaro e d'una flotta dai nemici di Firenze, potè muovere bensi da Geneva alla volta di Livorno, dove intendeva prevenire l'armata francese partita di Provenza; ma prima i venti contrarii e poi, quando giunse a Pisa, l'indugio di due o tre giorni frapposto all'impresa per difetto di denaro, diedero agio ai Fiorentini di riassumere le forze, ed alla flotta francese di entrare in Livorno.

L'imperatore, scrivono gli ambasciatori veneti, perdè tempo nel far certo scorreria su Volterra, per dara (per quanto Sua Maestà duss) un pasto alle genti sue, che non

Dispaccio XXI di Francesco Fuscari, Tirano 16 agosto 1496.
 Joid, pag. 209.

hanno un quattrino (1). Indarno chiese al Foscari a prestito 1000 ducati, senza i quali dichiarava non poter proseguire l'impresa (nom absque hac pecunia vix prosequi poteriman); tudarno ne chiese altri 2000 a Monsignore di Entragues col mezso del conte di Cajazzo. Monsignore se ne scusò, per non for questo carico alla Maestà Sua, che si dicesse che un imperatore vada a mendioar danari da un suo servidore.

E pure la Maestà Sua si ridusse a domandare gli prestasse almeno due o trecento ducati, con dire che mon ha pure un qualtrina per la mensa sua, al che Monsignore rispose lo stesso, offerendo però a chi glieti domandava di serviria lui in especiantà, ma che cella Maestà Cesarea non vuole aver a fare (2).

Non pertanto Massimiliano fu oso avventarsi contro a Livorno e bombardarlo, ma con poco frutto, finchè, levatosi funoso temporale, ne restò si mal concia la sua armata, che dovette ritornarsene a Pisa e di là, levatosi improvvisamente, ridursi a Milano e poscia in Germania. Quivi non è a maravigliare se la piena del dispetto traboccasse in acerbe parole: lo sone, diss' egli poco dopo ai Principi congregati a Friburgo, ie sone trodito dai Lombardi, abbandonato dai Tedeschi. Però non voglio lasciarmi di muovo legar le mani e i piedi, ed appiccare ad un chiodo come a Worms: debbo far la querra e voglio farla, mi si dica quel si vuola: più presto che non farla mi scioglierò dal voto giurate sugli alteri a Francoforte; imperocchè ie ho obblighi non solumente verso l'impero, si bene anche verso la Casa d'Austria: lo dico e debbe dirle, quand' anche perciò dovani porre sotto i mici

<sup>(1)</sup> Dispaccio LXXXVI di Francesco Foscari, Dolfin Domenico, Mauroceno Giustiniano e Francesco della Giudecca. Pisa 27 ott. 1409. 1014. pag. 903.

<sup>(2)</sup> Dispaccio LXXXVI di Francesco Foscari. Dolla Domenico, Mauroceno Giustinian, e Francesco della Giudecca. Pisa 27 ett. 1496. 101d. par. 934.

ptedi la corena e colpestoria. Alle quali concitate parole l'arcivescovo Bertoldo elettore di Magonza con iconica calma replicò: Vostra Maestà si piace pariare con noi in parabole, come Cristo co' suos discepoli (1).

Veramente l'opposizione tra l'imperatore e i principi toccava l'estremo. L'imperatore viveva anzi tutto agli interessi della sua casa, coll'occhio fisso ai grandi avvenimenti europei, nel sentimento della suprema dignità temporate del mondo cristiano, e perciò cupido era di gloria, pronto alla guerra e bisognoso di danaro: viceversa, i Principi avendo a cuore unicamente l'ordine interno el'osservanza del diritto, erano circospetti, amanti della pace e parchi nello spendere. Quegli avrebbe voluto accender'i del suo fuoco e tirarli dietro ai voli della sua fantasia; questi miravano invece a contenerlo, a l'initarne il potere, a cavar profitto persino dalla debolezza dimostrata all'Italia, che già lungo tempo non aveva veduto imperatori armati.

VII. In questo mentre Carlo VIII di Francia aveva tentato vendicarsi a'danni di Ludovico il Moro della perdita di Napoli, mandando in Lombardia 12000 uomini capitanati da Gian Giacomo Trivulzio e dal cardinale Giuliano della Rovere: tal che Ludovico sarebbe stato perduto, se Venezia non fosse accorsa a salvarlo. Ne' consigli del Senato, a'la difficolta e bruttura di tenere in seggio un Princ pe odiato dal popolo, prevalse il pericolo della vicinanza francese, e così gli aluti mandatighi rotto il comando dei conte di Pitigliano resero vano il tentativo de' nemici di sollevar Genova a libertà. Egnale servigio prestò al Papa la Signoria, interponendosi, nel momento più decisivo, mediatrice di pace fra lui e gli Orsini, soccorsi dalla Francia.

Ma i Principi, come gli nomini in generale, sono di gran-

Google

<sup>(</sup>i) Leep. Ranks Dautsche Geschichte im Zeitelter der Reformetion, Berlin 1852, tom. 1, p. 100.

lunga più pronti a rendere il cambio delle ingrarie che dei beneficii; perciocchè la grantudine a perdita, la vendetta si ascrire a guadagno (1). D'altra parte i benefizii presenti non bastavano a cancellare la memoria delle passate discordie, nè a sminuire il timore di cupidigie non ancora infrenate: sicchè quanto il debito di gratitudine, altrettanto cresceva anche l'odio contro la fortunata rivale, la quale nello stesso tempo accendeva di nuovo sdegno Massimiliano, domandando al Papa l'investitura dei fendi zquilejensi del conte di Gorizia, e continuava a favorire le in prese, benchè infelici, di Pietro de Medici per ritornare in istato.

Di qual animo fosse anche Federico II re di Napoli verso la repubblica, abbiamo dall' istruzione ch' egli diede al gran capitano, reduce in Ispagna: si toglicsse di Venezioni quella spada che, legata ad un sottilissimo filo, pendeva sopra il regno di Napoli, si togliessero cioè ad essi le fortezze e le città che in quello occupavano, e col reintegrare i Fiorentini di Pisa gli s' inducesse a entrare nella lega comune per levare da Italia ogni fondamento a' Francesi, e tutta ridurla in concordia (2).

Quest' ultima proposta, accolta dalla Lega, Venezia ricusò; e fu doloroso l'istante, nel quale, non che venir meno alla consueta e secolare prudenza, mancò alla missione che pareva assegnatale dalla Provvidenza, di stabilire la sicurtà della penisola.

Altera pel successo della Lega, che a sè sola attribu.va, ne voleva anche sola il frutto; dimostrava ai men veggenti che non il desideno di conservare ad altri la libertà, si la moveva unicamente la cupidigia di acquistare il dominio di. Pisa.



<sup>(1)</sup> Jacope Pitti Isloria florentina lib. 1. Arch. stor. ital. tomo 1, pag 63.

<sup>(2)</sup> Documenti per servire alla storia della milizia fialiana da) secolo XIII al XVI. Arch. stor ital som 15. documento LII.

Per vero, italiana affatto era altera la politica da lei professata. Ne fa fede la risposta a Pietro Corboli, oratore des Fiorentini, venuto in Marzo del 1496 a domandare ajuto: Pietro adesso os diremo, sempre che vorrete esser buoni e fedeli valiani e non v' impacciare di là dai monti, noi con tulla la lega vi avremo per nostri amici. Sapete bene che se non eravamo noi, tutta Italia sarebbe stata occupata dai Francesi. Se non volete essere italiani, non possiamo prestar ainto alcuno alle cose vostre... Lasciate Pisa in libertà (1). Ma come pretendere a que'tempi fossero buom italiani i Fiorentini a scapito della loro individuale notenza, e il sacrifizio di Pisa facessero alla concordia della patria comune? Gli eraveramente un intempestivo esperimento; sicché l'improvvido rifluto di Venezia valse a quel maligno di Lodovico d Moro nuova occasione ad involgerla per entro a tale una rete d'intrighi e d'insidie, che più tardi, nell'agosto 1500, quando angustiata dalla guerra turchesca non trovò alcuno che le prestasse soccorso, volgendo incresciosa il pensiero alla mputazione di che godeva per tutto il mondo al principio della guerra con Carlo VIII, ebbe amaramente a pentirsi de' mali termini in cui s'era ridotta, tutto per cousa di voler Pisa (2).

E invero, unita con Milano e riconciliatasi con Firenze, Venezia sarebbe bastata a tener lontani e i Francesi e i Turchi e l'Imperatore a riparar Napoli dalle cupidigie spagnuole, a piegare il capo del Pontefice come Sovrano temporale; ma poichè a lei, operosissima antesignana dell' unità della penisola, mancò il senno del cedere opportuno a promuovere e

(1) Risposta del Doge, marzo 1496, Annali de Senal, Dom, Mali-

piero, parte 2, pag. 428.

<sup>(2)</sup> Diese il Doge in Senato. In reputation havea la signoria nostra per tutto il mondo al principio di la guerra cum re Carlo et che hora eramo in mali termini, tutto per causa di voler Pisa Marin Samilo 3 ag. 1500, Tomo III Bibl. Marciana.

reffermare l'accordo di tutti, non andò guari che i rimanenti membri della Lega (taliana ed europea le si collegarone contro, chiamando persino il Sultano a coadiuvarli nella rea e dissennata impresa di distruggere il baluardo, non pur dell'Italia, ma dell' intera Europa.

VIII. La lega, stata si Veneziani strumento grande all'imperio di mita Italia (1), disferero le tregue conchiuse
tra Francia e Spagna. Queste tregue e le trattative di
Montpelher (maggio 1497), nelle quali per la prima volta si
propose il partito di dividere il regno di Napoli, conducevano
poco stante al trattato di pace rogato a Marcoussis li 5 agosto
1498. Quasi nello stesso tempo gettavano semi di nuovi e
maggiori travagli i maritaggi avvenuti tra le case di Spagna
e d'Austria.

Al qual proposito si vuol ricordare come agli Imperatori di Germania, ridetti a far dipendere da'inezzi proprii l'esercizio de'la loro autorità, gli assalti della Francia tornassero giovevoli per l'amphamento della potenza famighare. Luigi XI riunendo alla corona il ducato di Borgogna, affretto l'erede di Carlo l'Archto a gettarsi sposa nelle braccia di Massimiliano. Carlo VIII, strappando a quest'ultimo di mano un'altra sposa, Anna di Brettagna, lo spinse a quella lega colla Spagna e coll'Inghilterra che introdusse le pratiche dei maritaggi summentovati. Appunto allora che Carlo VIII s'inebbriava negli ozii di Napoli, esse vennero a buon termine, e verso la fine del 1496 una flotta spagnuola getto l'ancora ad Anversa per condarre la sposa dell'Arciduca Filippo, a prendere quella dell'erede di Spagna.

Cotesti maritaggi, conchiusi in origine unicamente a rintuzzare le minaccie della Francia (2), il destino rivolse ad



Franc. Guicolardini Storia di Firenze, cap. XII. Opere inedite illustrate da Giuseppe Canestrini, tom. 3.

<sup>(2)</sup> W Presents History of the reign of Ferdinand and Inabella, parts If, cap 1V

impreveduto effetto. L'erede della Spagna mori poco dopo (4 ottobre 4497), e poiché la primogenita Isabella, maritata in seconde nozze con Emmanuele re del Portogallo, e il figlio nato da questo matrimonio non tardarono a seguirio nel sepolero, avvenne si riunisse in una sola bilancia il peso di tre grandi Stati e per circa un secolo fosse scompaginato l'equilibrio politico.

E tuttavia in tanto addensarsi di nembi che doveano imperversare sull' Italia, continuavano i suoi Principi a equinzagliarsi dal freno d'ogni lega, i partiti ad imbizzarrire. Massime a Firenze, dove la subita rivoluzione avvenuta per la discesa di Carlo VIII fu piuttosto meritato gastigo alla tiranzide superba, e pei alla vigliacca paura di Pietro de Medici, che portatrice di migliori sorti alla repubblica. E n'ebbe colpa principale il frate Girolamo Savonarola, dando principio e nome a que predicatori di libertà ideali, tanto più funesti quanto che nelle deliberazioni degli nomini mescolavano l'autorità divina; e i tempi non consentivano larghezze popolari, per le quali sarebbero abbisognate virtà e condizioni non più rinnovabili.

La vita immacolata; la veneranda parola contro i ribaldi costumi; la virtu splendidissima dimostrata all'Italia di non confondere mai, nell'ira sua folgorante contro Papa Alessandro, la santità impersonale della Chiesa colla peccabilità dei suoi rappresentanti; la corona de' patimenti, non tolgano che lo atorico deplori l'esempio dato di uomini consecrati ai chiostri ed agli altari d'intromettersi negli affari pubblici; e la morale per soverchia austerità impossibile; e la condanna a morte, non impedita, de' pretesi fautori de' Medici contro la legge da lui medesimo ordinata, che fece tristo al partito liberale il giorno in cui rinego la proclamata libertà; e la sbrigliata democrazia che perpetuo l'ostacolo alla introduzione di ordini durevoli, tenendo lontani gli nomini più valenti a savii, capaci di portar l'occhio in quello che si la-

vorava nelle Corti delle grandi potenze d'Europa, per salvare il più che fosse stato possibile la libertà degli Stati italiani continuamente appetiti.

La ragione de' tempi, in cui fresca era ancera la ricordanza del medio evo, quando scambiavasi il pulpito in tribuna, può si spiegare l'abuso de la intramischianza fratesca, ma non assolverlo. Il voler scolpar tutto; in grazia d'un nome illustre chiudere gli occhi ai mali effetti patti dall'intera Italia; tener dietro all'idealità nel tessere la vita dei personaggi protagonisti, più che paradosso nella storia (la quale è severissimo componimento e vuol conoscere gli nomini come sono naturalmente coi loro pregi e difetti) parmi tristo ufficio che si fa alla patria; la quale abbisogna di veder netto nelle passate cagioni del suo declinare, e insieme colle altre virtà aspira anche a questa di mostrarsi imparziale ed equa nel giudicare la moralità delle azioni e la grandezza degli avi.

## CAPITOLO SECONDO.

Conditional dell'Italia che invertence la impresso di Entigl Eli di Francia; pun inquient Venezioni a col Papa — Comquista del Effanteso — Girolomo Morana; ritorno di Endovico di Mora — Sun cadaria dedoctiva, o mail offatti pariti da Venezia — Spectimente del regne di Empetti, nagmetia di Manusciliano impressora, mancia di Garta V — Protecha di Luigi XII o di Portionado II Cattolico per sicuranti dal movimenti della Gormania, trattato di Persionado II Cattolico per sicuranti dal movimenti della Gormania, trattato di Pittippo II Setto la Repopue o suo improvideo ritorno; querra tra Spagna e Francia per i confini di Napoli o poto di Liona nua rattirata da Fordinando; morte di Papa Alemandra — Giulio II, soci disegnit; primo contesa con Venezia; intilità di Stots — Discordio rimeradita tra la caso d' Antiria a di Spagna per la morte d' Igabella di Cantegia, pouvegna di Hagnang, nitranza di Luigi XII con Perdinando; su-capi a morte di Pittippo li Solto — Impresa di Giulio II contro Peregia o Bologue : ribelliano di Gonera; andata di Fordinando a Napoli ; diagrania di Gonera — Canvegna di Serema o toto effetti ; impresa di Serema di Gonera;

I. Le ire degli italiani, rincrudite dalla calata di Carto VIII, favorirono le imprese del successore Luigi XII.

Lodovico il Moro, l'agheggiando la corona del rinovato regno di Lombardia colla mano di Margherita, figliuola dell'Imperatore rimasta vedova dell'erede di Spagna (1), non si rimaneva dall'opporsi a' Veneziani senza rispetto di sorta nelle cose di Pisa. Aggiungeva parole insolenti e minatoriemon è vero che vogliate mantener Pisa in libertà; la volete sottomettere, e quando avrete avuto Pisa, vorrete Licorno e Genova: lo son geloso del mio Stato, come voi-tel vostro (2).

- (1) Martin Sanute 9 nov. 1498 di Verona, e aprile 1499 di Roma. Tomo II.
- (2) Ludovico il Moro a Warco Lippomano ambas, ven. 9 giugno 1498, Annali Peneti li Malipiero, Parie 2, p. 506.



Conturbayano maggiormente gli animi le pratiche di papa Alessandro, il quale desiderando occasione a saziare gli interessi propru, mandava m Francia Cesare suo figlinolo, portatore di grazie spiritaali in cambio di temporali grandezze, Indi l'ambascena de' Veneziani al re Luigi, che votto colore di rallegrarsi della sua successione, avesse a gittare i fondamenti di un'amicizia quale richiedessero le eventuali. necessità. Se ne commossero i Principi, tanto che un anno intero durarono i maneggi diplomatici per impedirne la conclasione. Ludovico il Noro si fece tutto a un tratto rimesso. ne' propositi e nelle parole: 1 nostri Stati, se concordi, dicera ni Veneziani, danno legge a tutta Italia; meglio saria stessimo unití che impacciarsi co' barbart (1); poi come si accorse che le più larghe profferte, i più nobili consigli invanivala paura che li dettava, voltò l'animo a un nuovo sistema di difesa, il quale, mentre da una parte faceva assegnamento sui Turchi contro Venezia, dall'altra sulle forze svizzere e tedesche ai danni della Francia, s'appoggiava principalmente all'Imperatore Massimiliano, di cui pero avrebbe bilanciato la preponderanza mediante una lega italiana convalidata da una lega curopea.

A dir vero, se si tolgano le provocazioni dei Turchi (2), questa era, nelle circostanze d'allora, politica prettamente nazionale, e ben si vede ragione che il Papa sopra ogni altro la contrariasse. Gli sarebbe miancata l'opportunità di levar alto suo figlio (3); c'era a temere non forse prorompesse



<sup>(</sup>i) Maria Sanato 24 pov. 1498, Tomo II

<sup>(2)</sup> Lodovico giurò in un suo memoriale al Re di Francia, aprile e maggio 1500 che mei non mandò a dire com alcane al Turco perchè movesse guerra a Venezia. Molini. Documenti di Storia liana Firenze 1836, T. I., p. 37 Ma il Corio suo iodatore ha trascritto per dicteso la commissione caldinalma, data a questa effetto da Ludovico a' suoi oratori. — Historia di Milano, Padova 1646 parte 7, pag. 977-980.

<sup>(3)</sup> Il Papa . . . . futto il suo pensiere à tii far grandi i suoi fi-

subito la pubblica indignazione di tante perfidie e cradellà. Di già Ascanio, fratello di Lodovico, proponevasi a succedergli sul soglio pontificio, e Ascanio stesso e Massimiliano imperatore e Ferdinando il cattolico minacciavano scopertamente la convocazione di un Concilio (1). Tutta Italia, diceva l'ambasciatore spagnuolo in faccia ad Alessandro, Italia tutta avrebbe dimostrato in non esser vero Pontefice (2).

Guai se Venezia si fosse distolta dall'amicizia della Francia (3). A strignerla più forte giovarono le solite mostre di pericoli maggiori. Alessandro eccitava il re Lu gi ad accordarsi con Massimiliano ai danni di lei (4). Faceva lo stesso Lodovico il Moro (5) e Massimiliano non era pur d'animo alieno a mettersi in quella via. Andataghi a vuoto la triplice invasione della Borgogna; abbandonato dell'Inghilterra e dalla Spagna in virtà de' trattati di pace conchiusi colla Francia; rinnegato persino dall'arciduca Filippo suo figlinole il quale, all'insaputa di lui, non avendo a cuore che gli interessi mercantili dei Paesi Bassi, s'era accordato con Luigi XII (Parigi 2 ag. 4498) di non ridestare durante la vita loro la controversia della Borgogna; contrariato dai Principi della Germania nei suoi disegni europei e famigliari, sorrideva omai a Massimiliano il pensiero di rivendicare i feudi

gRuolf; pè d'altro ha curs. — Sommario della Relazione di Roma di Paolo Cappello: Albert Relaz. serie II, vol. 3, p. 11.

Google

<sup>(</sup>i) Dolendosi delli andamenti di S. Santità zircha symonie, minazando a tamente con chiamar concilii. Marin Sanuto 24 dic, 1498 di Roma. Tomo il.

<sup>(2)</sup> Ibidem di Roma, 25 genn. 1499.

<sup>(3)</sup> Il Papa.... è lo gran dubio non siegua questo acordo in Italia. *Ibidem* di Roma 18 dic. 1498.

<sup>(4)</sup> Ibidem di Franza, 15 dic. 1498.

<sup>(5)</sup> Ibidem da Casale 27 dlc., il ducha il offerisse terre e danari, et che insieme coi Re di Romani tutti tre rompine al stado dila Signoria nostra.

imperiali ed austriaci posseduti dai Veneziani. Proponeva dunque si rivolgessero ai danni loro e di Napoli le armi impugnate contro Milano, ed egli verrebbe con ogni poter suo in aiuto del Re di Francia (1).

Ecco a qual amo poteva prendersi ad ogni evento l'Imperatore; ecco il freno che piegò la Signoria alle voglie di Lingi e del Pontofice. Ben elle soposcera che essendo le sue viste d'ingrandimento direttamente opposte a quelle del Pontefice, facile sarebbe al re Luigi, se mai a fosse tentato far Italia di un pezzo (2), tener l'uno disgiunto dall'altro, per concedere il men possibile ad ambidue; ma dopo il fallo di Pisa non v'era modo di migliori consigli. Al che non posero mente coloro che, discorrendo della lega conchiusa ai 45 marzo 1499 per la divisione del Milanese, dalle varie consultazioni che se ne fecero in Senato e dalla ripugnanza del Doge Agestino Barbango (3) cavarone argomento a dimostrare, aver infine potuto più nella repubblica lo sdegno presente contro un tristo vicino, che non i rimoti pericoli di una potenza oltramoniana, poc'anzi combattuta a Fornuovo e nelle Puglie per salvare l'indipendenza e la dignità della patria comune; quasi nel giudicare gli avvenimenti di quest'epoca si potesse ristringere lo sguardo alle condizioni intenori, e non portarlo sulle conseguenze di quel gran mutamento di cose succedinto nel secolo decimoquinto, per cui l'Europa cambió faccia, e l'Italia ne riportò l'onta e il danno maggiore.

- (I) Muant et tournant en querelle de Milan contre le Venissiens et les Ytalies, esquelles est compris le royaume de Napica, il l' sydera, favorisera et assistera par la lorse et de son pouvoir. Le Giay Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du XVI niècle, T. I. p. 21.
- (2) Così diceva di voler fare il Papa mediante una lega con Vemezia e la Francia. Maria Servato di Roma 9 fabb. 1499.
- (3) Qual non tentiva la vecuia di Francosi mai, Marin Satusto 7 luglio 1490.

II. Lodovico il Moro pensava prevenire l'assalto della Signoria, Insieme con lui le avrebbero rotto guerra Ferrara, Firenze, Bologna, Mantova, il Re di Napoli, Massimiliano e il Turco (1); sicché forte di tali muti diceva all'ambasciatore Lippemano: Bene, avete diviso co 'l Re il mio Stato ' Per Dio vi farò andar a pescare a la marina e non avrete in terra ferma un palmo di terra (2). Ma la guerra in questo mezzo intrapresa dell'Imperatore contro gli Svizzeri, togliendogli il nerbo principale delle forze, i concertati disegni avento; e così la profezia di quel cieco frate della Incoronata che, predicando in Milano sulla piazza del castello nel tempo che re Carlo VIII stava per passare in Italia, diceva, volgendosì a Lodovico il More: Signore non gli mostrare la via, poichè tu te ne pentira (3), fu con terrioi e esempio avverata.

In men di 20 giorni, senza stilia di sangue, tutto il suo Stato nell'ottobre del 4499 venne all'obbedienza del re Luigi, il quale cerco palliare la conquista coll'istituirvi un Senato al modo de' parlamenti di Francia e col porre tutti impiegati nazionali: luogotenente Gian Giacomo Trivulzio; avvocato fiscale Girolamo Morone, che ben tosto vedremo primeggiare tra i più fini ed operosi statisti. Laonde un cenno intorno a lui parmi opportuna preparazione al racconto degli avvenimenti, nei quali ebbe parte principale.

III. Girolamo Morone nacque nel 1470 a Milano da nobile e antichissima famiglia, la quale, come appare dalla cronaca Fagnani esistente nell' Archivio de. Duca Scotti, fin dal secolo decimosecondo produsse ingegni preclari che, datisi chi alla milizia e chi al diritto, prestarono grandi servigi alla cosa pubblica.

<sup>(1)</sup> Belazione di Lippomano amb. ven, a Milano, Murin Sanuto di Milano, 8 ag. 1499.

<sup>(2) 28</sup> marzo 1499, Annali Fenelt di Malipiero, Parte 2, p. 555.

<sup>(3)</sup> Storia di Milano di Gio. Andrea Prato, Arch. stor. stal. T. 3, p. 251.

A que' lempi Lodovico il Moro, non altrimenti che fece Gian Galeazzo Visco ati, a raffermare il mal tolto dominio aveva invocato il suffragno delle lettere, ch' era allora come dire dell' opinione pubblica in Italia. La Università di Pavia, fatta segno a' suoi benefici e privilegi, contava a Professori i primi luminari dell'epoca, e tra questi quell'Adorno Raffaello che, agli studi del diritto congiungendo il vantaggio dell'eloquenza, meritò l'elogio dell'Alciati, celeberrimo in quella scienza. Nello stesso tempo aprivansi nuove scuole a Milano ed ingegni elettissimi in ogni maniera di studi radanavansi alla sua Corte.

Da quelle scuole e dal consoraio di questi nomini illustri usci il Morone ornato di buone e svariate dottrine: e se da prima parre si piacesse sopra ogni altra dell'arte dei carmi, ben tosto e le memorie della sapienza leg slativa di Roma. e l'esempio de' mighori cittadini, che anche allora, come in appresso, negli ufficii forensi vedevano il miglior mezzo di mantenere l'indipendenza dell'anima, e forse anche l'esortazioni di suo padre Giovanni, già segretario ducale e buongiureconsulto, lo richiamarone alla scienza del diritto : la quale restò precipuo suo studio, quantunque l'asprezza delle intrecciate dottrine, più confuse che schiarite dai molti commentatori del Codice, temperasse colle amenità delle orazioni esceropiane, non senza par mandara quando a guando. sospen al difetto Parnaso, cui risali ogni qualvolta ghelo consentirono i pubblici affari. Ne abbiamo bellissime prove in alcuni carmi ed epigrammi composti durante la sua legazione nella Svizzera, e come egli stesso scrisse a Lancino Curzio, per non inselvatichire tra quegli ignoranti, di ciu mal potresti giudicare se i monti siano più alpestri e duri (1),

<sup>(</sup>I) Bernat, pridie nonas Julii 1507. Lettere di Girolama Marana copiate a Milano dal chi Prof Giuseppe Müller e da lui gentifmente comunicatemi. La raccolta di queste lettere sia per ensere pubblicata.

Proseguiva Girolamo in questi studii dei diritto e nella pratica forense, aggiungendovi il sussidio dell'eloquenza e della storia, quando a lui non ancora trentenne, e pur alieno dal pensarvi, affidò Luigi XII il carico summentovato, che fu il primo passo nell'arduo e adracciolevole sentiero, per cui restò involto in tutte le procelle della scombuiata sua patria.

Fu necessità, non ambizione, nè colpa se l'accettai, scrisse Morone, i primarii cittadini, i più beneficati dagli Sforza ambirone ufficii dai Francesi: io farò di esser utile a molti, dannoso a niuno, e se mi bisognerà nuocere ad alcuno, cercherò nuocergli manco di quel che ogni attro farebbe nel posto mio, e mi diporterò per modo che il danneggiato stesso ini abbia ad avere in conto di benefattore, e così prosegue in una lettera all'intimo suo Jacopo Antiquario, che ha il candore della confidenza e la dignità della coscienza (1).

Vi corrisposero i fatti. Vigile custode della giustizia non soffri che fossero violate le condizioni o le preghiere, sotto le quali Milano si era resa ai Francesi, e scrivendone al vescovo di Parigi ebbe a dire con magnanimo dispetto: voi costrugereto i cittadini a stomacarsi della mala fede del re e ad intendere di nuovo a libertà (2).

E su così. Ormai tutti rimpiangono gli Sforza, scriveva il Morone a Girolamo Imperiale ancor in Novembre del 1499, la cessione fatta ai Veneti di Cremona e Geradadda è uno spoglio indebito del Ducato; il Trivulzio luogotenente lascia libero corso alle tre di esule, spietatamente grava i nobili ghibellini, e non si ricorda di coloro per cui mezzo ha trionfato; il popolo è disilluso delle speranze concepue;

<sup>(1)</sup> Mediciani X Kalend, nov. 1499, Tultio Dandolo: Ricordi inediti di Girolamo Morone p. 11 e 12

<sup>(2)</sup> Ibidem.

le libidini e le prepotenze dei soldati francesi sono estreme; la necessità di ospitarii nelle case private sormonta gli orrori di qualunque tirannia (1).

Ma s'eg i sapeva valutare coteste rigioni dei tentativi del Moro a tornare in istato, d'altra parte era perspicace tanto, e si dentro aveva messo lo sguardo negli afferi pubblici e nelle condizioni interiori della penisola, da non poterne prevedere che un esito infelice. Contrista l'animo, e pur la è ingenua confessione del vero, quanto egli scriveva a Girolamo Varadeo in gennajo del 1500: la speranza di aver soccorsi dai nostri cittadini e dai popoli d'Italia mi parve vana e pericolosa, imperocche noi siamo già avvezzi di preporre ai pubblici i comodi privati e induriti alle pene dei tributo (2).

E nondimeno, in tanta prostraz one delle cose italiane, gli è come un'oasi in quel deserto di vita morale l'esempio generoso offertoci dal Morone. L'amico Varadeo, il fratello maggiore Tommaso, perfino suo padre, vedendo vicino il ritorno degli Sforza, lo eccitavano a riconciliarsi con essi prima che s'impadronissero dello Stato. Aorei men grave la morte, rispose il Morone, ed anche tu, Padre mio, consigliarlo a me giovane, in quello appunto che comincio a meritare il nome lasciatomi dagli avi, acquistando il sentimento della dignità di via stesso! Oh qual macchia orribile mi si vorrebbe imprimere, e qual vittoria degli Sforza potrebbe cancellare dal fondo del cuore quel rimorso che nasce dalla coscienza del delitto (3).

Nell' eta dei Borgia, degli Sforza, dei Medici, in quella età codorda che spense ogni concetto di nazione, il non mancare alla fede giurata, il non curare di mettere al sicuro sè

<sup>(1)</sup> Mediolani pridac Nonaa Oct, 1499, Ibidem.

<sup>(2)</sup> Mediol. XVI Kal. Jan. 1499, léidem.

<sup>(3)</sup> Papiae VII Idus Jan. et ex arce Montisbelli pridie Kal. Martii 1500. Ibidess.

stesso del mutar di bandiera, era rara virtù; e chi non ne abbia l'animo ingentilito, reputo incapace di levarsi al pensiero de' più santi doveri verso la patria.

Tanta lealtà parve accetta al ristorato duca Lodovico: imperocché come questi, riguadagnati gli Svizzeri che il re-Luigi co'suoi modi burbanxosi avea offesi, rientrò apolaudito nel febbrajo del 1500 in quella Lombardia, donde in settembre dell' anno avanti usciva bestemmiato, chiamò a séil Morone, e gli propose spedirlo a Roma e i Napoli per ricercaryi soccorsi contro i Francesi; ma il Morone, dopoaver addotto senza effetto varie scuse dell'età, della mesperienza, del sospetto, che si avrebbe di lui per aver servito i frances), in costretto in fine a dichiarargh che sentera ripugnonza invincibile a far cosa alcuna a donno di coloro ai quali aveva giurata fede. Qui lascio parlare lui stesso pella lettera che scrisse a Giannangelo Salvatico giureconsulto: in ultimo, arrendendosi il Duca all'efficacia delle mie ragioni mi accomiatà ; per altro le compresi interiormente sdegnato, chè i Principi, come sai, cià che voglione la saghana voler troppa, e il più delle volte intendono a conseguire i utile a preferenza dell' enesto (1).

Son questi tali casi della vita del Morone, che volgendo lo agnardo agli altri ed opposti di assai maggior momento, che in appresso accadrà memorare, mi è forza maledire di tutto cuore i tempi scellerati, a'quali si avvenne, che gli spiriti più nobib, predisposti da natura ad uscir fuori del loro secolo, piegarono alla necessità di cercare persino nelle pubbliche vergogne il minor male della patria con un'arte, il cui esercizio non può essere dirizzato colle norme della morale nominio.

IV. Il ristorato dominio di Lodovico il Moro, conforme

<sup>(1)</sup> Jonani Angelo Salvatiro Juria Consulto. Ex arce Montisbelli, prid, Kel. Martii 1500.

alle previsioni del Morone, ebbe corta durata: bastò che re Luigi obbligasse gli Svizzeri in nome della nuova adeanza a richiamare i loro compatriotti che stavano al soldo del duca, e questi si vide como spezzata in pugno la spada.

Venezia anche in questa occasione stette sorda alle sue nuove e più larghe profferte (1): in quella vece, accorrendo in anito della Francia, le assicuro Lodi e Piacenza, e contenne i duchi di Ferrara e di Mantova dal passare più oltre ai danni di lei (2). Ma se Lodovico, menato prigioniero a Loches nei rimanenti dieci anni di sua vila, scontò amaramente il peccato commesso verso l'Italia, non ebbe meno Venezia a rampiagnere l'offuscato senno politico nella controversia di Pisa, essendosì per tutto frutto dell'alleanza francese, che ne fu inevitabile conseguenza, tirata addosso la guerra del Turco, dei quale le simulate mire di Carlo VIII e di Luigi XII contro Costantinopoli avevano rinccesi gli sdegni.

Tre anni durò la repubblica in quell'aspra guerra senza soccorso alcuno, lavano ne chiese al re di Francia: ebbe in cambio vuote parole, poi viripendii e persino minaccie di guerra se non gli si consegnasse il cardinale Ascanio (3). Invano per non rompere la fede giurata, rifiutò le offerte di Massimiliano imperatore (4), a scansare il debito di reciprocanza le si posero sotto gli occhi altre proposte da lui fatte al re Lingi, volersi partire insieme l'Italia da buoni fratelli,

<sup>(1)</sup> Da mo son per far quello vol la Signoria, e comanda pur come la nuol che da mi l'averà tisto voler esser tutto nostro, e offerirne il stato; esser contento di quello tenime, o darne dil altro. Maria Sanata, 9 e 18 febbrajo 1500 di Milano.

<sup>(2)</sup> Marin Sanuto 26 gennaĵo 1500. L'amb venez, acriveva di Francia come il re voleva castigar Ferrara e Maniova.

<sup>(3)</sup> Ben la Signoria non mi voi dar Ascanio ; mi justificherò con tutti ; faremo andar le zente nostre a Cremona, Marin Sanute 30 aprile 1560 di Francia.

<sup>(</sup>i) Archie Veneto, Acta Consil, X tom 28, MS.

Invano, per disporte meglio il Papa alle cosè crist ane, abbandonò i suoi protetti della Romagna e stese anche le ali dei leone a coprire i delitti del figlio esecrato: il Papa, che vedava sempre in Venezia l'ostacolo maggiore al compimento dei suoi fini, non cessava di serivere nullo essera il pericolo del Turco, doversi invece abbassare la Signoria (2). E sì questa gli aveva comunicati i più miauti ragguagli interno ai poderosi armamenti dei Turchi; onde il Consiglio dei Dieci poteva rispondere con memorando dispetto. È falsa e insume maligna cosa il fariene nuovo, e se la stessa Santità vostra persuade attrai ci si lasci puntre e battere dagti infedeti, convien pur dire si voglia e si desideri che prima noi, e poco dopo l' naiversa religione cristiana vada in riuna (3).

V. La religione cristiana non era più motivo delle azioni pubbliche, e pur del suo nome doveva ancora ammantarsi la politica in faccia alle credule moltitudini. Se n'ebbe nuovo e deplorabile segno nello spartimento del regno di Napoli statuto a Granata (41 Novembre †500) fra Luigi XII e Ferdinando il cattolico.

Dava a credere il primo non essere vago della conquista che per combattere con maggiore officacia gl'infedeli. Faceva ancor più il secondo: mandava nel mar ionio in soccorso de' Veneziani una flotta carica di truppe da sharco; ma questa flotta non tardo a rientrare nei porti di Sicilia per aiutare i mascherati disegni dei due rapitori.

Ai quali non v'era forza che si potesso opporre. Venezia agli annunzii secreti di Francia rispondeva, goderebbe sinceremente d'ogni sua buone ventura. Massimiliano imperatore, per avere i sussidi tedeschi contro il conquistatore di

<sup>(1)</sup> Marin Sanule di Franza, 4 agosto 1500.

<sup>(2)</sup> Marte Sanute di Franza, 19 giugno,

<sup>(3) 3</sup>O giugno 1500 Pen. Arch. Acta Consilii X, tom. 28. NS.

Milano, s' era poc'anzi, nella dieta di Augusta del 1800, piegato a concessioni gravissime, quali ii così detto reggimento dell'impero e la divisione in circoli che gli tolsero di mano il governo; ma poiché que' rinforzi tardarono, come al solito, a mettersi insieme, omai non gli restava oltre il danno, che l'angoscia della stremata autorità. Quasi nello stesso tempo seo figlio Fil ppo, conforme al trattato di Parigi, a capo scoperto, prestava emaggio al cancel iere di Francia rappresentante il suo re per le contee di Frandra, Artois e Charlois.

Ma era già nato colui che più tardi doveva liberare la sua casa da questa umiliante cerimonia: a Gant, in mezzo ad una pomposa festa di Corte, il 24 febbrajo 1500, Giovanna di Castiglia e di Aragona diede alla luce il Principe, che fu poi Carlo V al quale il Padre impose il titolo di duca di Lussemburgo, e il nome di Carlo a rinnovare la memoria dell'ultimo duca di Borgogna, si potente e temuto (1).

VI. L'ipocrisia della Crociata che colori di pietà religiosa il turpe misfatto dello spartimento di Napoli, giovo eziandio a sicurare il re di Francia dai movimenti della Germania.

Non c'era mezzo migliore della simulata impresa contro il Turco per disgregare le sue forze; nè più opportuna occasione di soffiar dentro alle discordie, che sin da principio si accesero tra Massimuliano e il reggimento dell' impero.

Tanto fece Luigi XII, mentre Ferdinando adoperavasi di tener chiusi gli occhi dell'imperatore sulla conquista di Papoli cella proposta di matrimonio del principe Carlo con Claudia figliuola del re di Francia, alla quale sarebbe toccato in dote il Milanese.

<sup>(</sup>i) Fut alony nommé, comme nulcuns disent, en recordance de très-puissant et tres-redoublé Charles duc de Bourgogne Fragment des Grandes histoires de Hainaut de Jean Lefebure, pubblicato da Gachard nei Bullettins de la Commission royale d'histoire | serie, tom. 5, p. 359,

Primo effetto di questa proposta fu una tregua prolungata fino al primo di luglio del 4501; e così tirandosi in lungo le pratiche della pace per le molte difficoltà che v'intervenivano, accadde fosse già deciso i destino di Napoli prima ancora che si rogasse il trattato degli sponsali a Lione (5 agosto 1501). Le negoziazioni ulteriori per l'alteanza colla Francia rimandaronsi a Trento; e qui pure si conchiuse il trattato del 13 ottobre (1), quando i Francesi erano già venuti in contesa cogli Spagnuoli per la spartizione della preda.

Importava altora al re Luigi d'impedire che Massinuliano si restringesso con Ferdinando il cattolico; e insieme di ottenere l'investitura imperiale del Milanese, sicuro poi non mancherebbero a lui occasioni di fallire ai ricambu promessi. I quali erano tanti, da far patente prova che si voleva riuscissero a milla. E invero qual ragione poteva minovere un re di Francia a favorire la successione del suo rivale ai troni di Ungheria, di Boemia e di Spagna, prestandogli soccorsi non solamente per la guerra contro i Turchi, ma eziandio per ristabilire l'autorità imperiale? Ciò sarebbe stato lo stesso che mettergli in mano la possa ad attuare gli antichi trattati e a vendicare gli affronti. La politica dei refrancesi mirò sempre l'opposto ; e come that pensare Laigh XII rolerse a un tratto dipartirsene? A queste considerazioni hen corrispondono gli articoli principali del trattato di Trento, o non chiariti abbastanza, o abbuiati da clausole astute : sulla sorte di Lodovico il Moro, sulla restituzione dei fuorusciti milanes) e sull'investitura dei Ducato (per la quale si richiedeva l'assentimiento dei principi elettori), rimandavasi adaltro tempo la decisione; l'aiuto per la guerra contro il Turco, limitato a tre anni, si condizionava alla cooperazione di altri principi eristiani; l'assistenza promessa all'imperatore per la sua venuta in Italia e per l'incoronazione a Ro-



<sup>(1)</sup> Demont, Corps diplomatique IV, 1, 16.

ma mettevano in dubblo le aggiunte parole sicuti honeste facere poterit; riguardo alle successioni ungherese e spagnuola, lasciavasi insoluta la questione di diritto. In u timo hasta leggere la clausola relativa all'eredità de la principessa Glaudia, e si resta persuasi come fin questo, ch'era punto essenziale, fosse invalidato da certe parole che accennavano all'applicazione della legge salica (1).

D'altra parte delle intenzioni di Luigi XII in proposito abbiamo amplissima testimonianza nel dispaccio dell'ambasciatore veneto alla signoria: il re darà sua figlia Claudia, non a Carlo, ma sì al proprio successore nel trono (2); lo che avvenne cinque anni dopo.

Né si creda, come scrittori volgari affermano, che Massimiliano imperatore ad occhi bendati cadesse nella rete distesa dalla Francia. Ben so, diceva egli a Zaccaria Contarim, che il re non dard mai la principessa in nostre mani, onde l'ambasciatore veneto di scorgeva cagione di prossime dissensioni (3). Rifuggendo dal far pace colla Francia, venne a malineuore, e come strascinato, a Trento. Se sapeste, soggiungeva il cardinale Gurcense allo stesso ambasciatore; se sapeste qual fatica dura mmo a condurcelo, ne meravigliereste (4). Nè fa certo ultima spinta il dispetto che gli metteva nell'animo la costante opposizione della German a, il cui consi-

(i) Ma dits dame succedera a ses pere et mere et autres parens en tout ce que selon droit et constumes elle devra succeder :

Le Glay, riegociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente première années du XVI siècle. Tomo I, pagina 32.

(2) Marin Sanuto, torno IV, 29 luglio 1501.

Google

<sup>(3) 10</sup> non credo mai che 'i re de Franza la dagi, salvo quando la resti in casa nublie. El però questo li poteria mettere qualche dissensione. Dispacci di Zaccaria Contariui ambasciatore al re del romani, 12 settembre 1501 Biblioteca Marciana, classe VII, Codice DCCCCXC. MS

<sup>(</sup>i) Bolzano, II povembre 1501. Ibidem MS.

gho di reggenza mostravasi apertamente propenso alla domanda del re di Francia rignardo all'investatura del ducato di Malano (1); e col bando di Norimberga relativo ai sussidj, rimasto lettera morta, pareva alle passate volesse aggiungere nuove e più acerbe irrisioni (2).

La era dunque necessità, alla quale non si tosto piegò il capo che in pari tempo non cercasse deindere i maggiori vantaggi agognati dalla Francia. A lui, più che la guerra contro ai Turchi, stava a cnore l'impresa contro Venezia (3), nuovamente e con graude istanza sollecitata dal Pontefice (4). E percio come vide che re Luigi non entrava per allora in quel disegno, pose anch' egli ogni studio a ricambiario di semplici parole interno al mordinamento delle cose ecclesia-stiche per non contentare le voghe che il cardinale di Romo (Giorgio d' Amboise) e il re stesso nell'interesse della grandezza propria annettevano alla proposta deposizione di Papa Alessandro (5). In una parola Massimiliano non volle spianare la strada del Pontificato al primo ministro del suo riva-

- (1) L. Ranke, opera citata, tomo 1, pag. 112.
- (2) Quando havesse effecto se potria aspectara gran cossa da lo imperio. Ma hanno fallo questa publication due altre volte. El tamen non se na è veduto effecto : et cossi se dubita non se vedera anche per lo advenire. Dispacel ali Zaccaria Contarini, 16 settembra 1501 MS.
- (3) Quando vestra signoria non li dagi causa da far la pace, credo el cerchera più presto de farii guerra a lai che a. Turco, *lbi-dem* 9 gennajo 1502 MS
- (4) Acta Consilii X lib. XXVIII, 18 ottobre 1501. Oralori in Francia. Archivio di Venesia NS.
- (5) Il cardinale Gurcense, legato apostolico, disse all'ambasciatore veneto: Non se parla de deporre el Pontefice : ma se vol procvedere che el stato della Chiesia non via tirannimato, occuar alla simonia, coreger la vita dei prelati et levare le estamioni che se fano nela cancelaria. El qui entro a dir male del Pontefice e del duca ma folo chiamandolo filius perditionis. Innebruck 28 sullembre 150.1 Dispacci di Zacogria Coniarini KS.

le, end' egli si parti de Trento con passima impressione di Sua Maestà, donnandola d'incostanza e mutobilità (1). A dir vero l'inomo che strinse la mano dei Borgia per muscire a quel fine, non poteva essere chiamato dal cielo a rimettere la Chiesa nella via del Signore.

VII. Le cose trattate a Trento non ebbero perfezione neanche nel convegno di Filippo i Bello col re Luigi XII a Blois: dove l'arciduca, facendo con la moglie Giuvanna il camm no per terra alla volta della Spagna, soffermossi per 15 giorni, ospitato con grandissimo onore. Rimasero bensi insieme concordi i due principi del matrimonio de' figliuoli, e giurarono l'osservanza di ciò, sull'istoria sacra (13 dicenbre 150(); graró per granta Luigi XII di non imprender mai vulla, fosse qualsivogina l'occasione offerta o immaginata, per essere imperatore, e di non assumere il titolo di padre del paese d' Italia (9): eguale giuramento presto anche Filippo, in nome dell'imperatore ; ma questi disapprovò formalmente il trasgredimento delle date istruzioni (3); ne la mediazione lea e del figlio, comechè determinata dagl'interessi propri e del Belgio, valse a vincere la sua ripugnanza e le tergoversazioni usate riguardo all'investitura del Milanese. Le negogiazioni rimandate ad Innsbruck, poi rotte pella primavera seguente, vennero a buon termine soltanto dopo tre anni (4).

- d) Trideati 18 ottobre 1501. Ibidem MS.
- 2) Laus opera citata pag. 20...
- (3) I. Chwel Urkunden zur Geschichte Maximil, I, p. 215 e 221.
- (4) Lo atoseo Guicciardini (Storia d'Italia, Milano, 1851 tomo 1, pag. 330) pariando del convegno di Blois, non afferma che rimanessero concordi della investitura dei Munese. Tolgono ogni diabbio ra ciò i dispecci degli embasciatori francesi mondati ad innebruck, 26 febbrajo e 16 marzo 1502. Le Giey negociationa diplomatiques, tomo 1, pag. 37 e 51. L'imperatore proponeva di dar egli solo l'investitura del Milanese e non coll'autorita dei principi di Germasia tant seulement, acco protestationa, qu' il soulait jaira. en adire



Tanto poco quietavano l'animo di Massimiliano cotesti accordi colla Francia, che al primo annunzio della vennta di Luigi XII ad Asti; dove come da luogo più vicino intendeva fare e provvisioni necessarie all'acquisto di tutto il reame di Napoli; mandava a Trento molti cavalli con buon numero di fanti, e faceva grandi offerte al Pontefice e ai Veneziani per essere aintato a passare in Italia per la corona dell'impero. Ho fatto intendere, diceva egli all'ambasciatore veneto, he fatto intendere di principi di Germania, e il sanno, che non è da fidarsi di promesse del re di Francia, perchè ogni giorno giura di esservar le cose che promette sul Crocifisso e sull'Ostia consacrata, e quando ha voltato le spalle non se le ricorda, e fa tutto il contrario di quello ha promesso (1).

Ma i principi della Germania stettero sordi alle sue rimostranze; chè anzi avendo egli intorno a quel tempo istituito un consiglio aulico per la giustizia suprema a tenere le veci della camera imperiale (i cui giudici non altrimenti che i consiglieri della reggenza s'erano disciolti per mancanza del soldo loro assegnato) divamparono con tanta furia le antiche nimistà, che gli elettori in varie adunanze non solamente furono osi richiamarsi de'suoi procedimenti, ma già andava voce l'avrebbero deposto dall'impero. Queste minaccie raffreddarono prestamente i movimenti di Massimiliano; e poco stante le controversie insorte tra suo figlio Filippo e Ferdinando il cattolico gli voltarono l'animo ad altri pensieri.

Filippo il Bello e Giovanna sua moglie, venuti in Ispagna nel gennajo del 4502, furono riconosciuti eredi presun-

presence, pour icelle rendre, temps advenu, de mille valeur Perciò l'ambasciatore veneto non poteva capacitarsi cha il re l'accettance. Dispaccio di Zaccaria Contarini Innsbruck, 4 (ebbrajo 1502 MS.

(1) 14 luglio 1502, Registrum litterarum Francisci Capello orateris apud Romanorum regem. Biblioteca marciana classe VII Cod. DCCCCXCI MS. tivi dalle corti di Castiglia a Toledo, e da quelle di Aragona a Saragozza ove re Ferdinando monsse senza figli maschi. Però in mezzo a queste ed altre apparenze di soddisfazione e di giola non ando guari che tra il genero e i suoceri sorgessero disgusti, i quali furono senze di future e maggiori discordie.

Già l'omaggio prestato dall'arciduca per la contea di Fiandra a Luigi XII e il posto che prese passando per la Francia, siccome pari del regno, nel parlamento di Parigi, parvero umiliazioni si gravi, che il non averle partecipate. valse a Grovanna le lodi della mizione (4). A Filippo il Bello, giovane gajo, affable, amante de praceri ed al suo seguito, più che stucchevoli, riuscivano incomportabili la pesanti ed ostentate cerimionie dogli Spagnuoli, Viceversa a Ferdinando il cattolico, che vedeva declinare la salute d'Isabella sua moglie, colla vita della quale andavano a cessare i suoi diritti al governo della Castiglia, non era facile dissimulare il sospetto che gli metteva nell'animo l'impazienza di regnare manifestata da quel principe : e molto meno poteva Isabella nascondere il pianto del cuore per l'indifferenza e il dispetto con che Filippo ricambiava ora l'amore indiscreto ed ora la gelosia stravagante, ma non infondata, della di lei figliuela, debole di spirito e non avvenente della persona,

Per tutte queste ragioni non forà meraviglia l'improvvisa risoluzione dell'arciduca di ripartire nel cuore del verno per Frandra. Indarno gli si oppose la inconsideratezza del lasciare la Spagna, su cui doveva stendere un giorno lo scettro, prima di averne conosciuti i costumi e guadagnato l'affetto; indarno lo prego Isabella volesse usore un riguardo a sua moglie, la quale, vicina a sgravarsi, non poteva seguirlo, e disglunta da lui sarebbesi a tal dolore abbandonata da correr rischio della vita. Dava a credere Filippo

<sup>1)</sup> Prescott opera citata tomo 2, cap. 12,

lo movessero la promessa data ai fiamminghi di ratornare nel termine d'un anno; il china non a se confacente della Spagna, al quale attribuiva la morte dell'arcivescovo Francesco Basseidan di Besanzone, suo vecchio maestro e compagno; e il dovere di recarsi a la difesa dei propri Stati ereditari in occasione della guerra appunto allora scoppiata tra Francia e Spagna pei confini del possesso di Napoli (1).

Né questa guerra stessa, né le molte preghiere des suoceri valsero tampoco a rimuoverlo dal proposito di ritornarsene per terra. Massimiliano imperatore non l'avrebbe pur voluto, temendo a ragione non forse Luigi XII ne cavasse profitto a cacciare gli Spagnuoli dalla Colabria e dalla Pugha e poi invadere la Spagna dalla parte del Rossiglione. Egli è manifesto, scriveva egli a suo figlio, che il re di Francia cerca unirsi col Papa e definire seco lui le controversie pendenti intorno ai domini in Italia, che a me ed all'impero appartengono, per poi dividersi insieme il rimanente della pensola ed anche il regno di Napoli, de cui a noi spetta la successione. Adesso comprenderete come egli si faccia giuoco di noi due; voglio sperare che un' altra volta saprete far conto migliore dei mier consigli. Conchindeva l'imperatore col raccomandargli non lasciasse ancora la Spagna, e in taro di ritorno, prendesse la via d' heghilterra (2).

Filippo prese invece la via della Francia, e per giunta si profferse mediatore di pace tra quel re e Ferdinando il cattolico suo suocero. Questi delibero o finse di accettare l'afficio in un momento in cui volgevano si al basso le sorti delle sue armi nel regno di Napoli, che Gonzales di Cordova, senza danari, con poca vettovaglia e grande penuria

<sup>(1)</sup> Carl Jaseph Hefele, Der cardinal X.menes, Tübingen, 1851, ediz, sec. pag. 75.

<sup>(2)</sup> Augusta 13 agosto 1502. F. B. von Buchelts. Geschichte der regierung Ferdinand des Ersten. Wien 1831, tomo 1, pag 14-15.

di munizioni, chiudevasi in Barletta. Ma perchè astutissimo, avendo in animo di governarsi secondo gli eventi della guerra, all'amplo ed ostensibile mandato concesso all'arcicluca, aggiunse istruzioni secrete che lo limitavano, e gli chede a compagno un sacerdote, senza il consiglio del quale non voleva cosa alcuna nè trattasse, nè concludesse (1).

Tanta precauzione rese vana la precipitanza del giovane Filippo. Il quale, ricevuto con grandi dimostrazioni di amicizia e di onore per tutto il regno di Francia, come giunse a Lione, trapassando il mandato, conchiuse con re Liugi l'accordo del 5 aprile 1503 a condizioni che avevano sembianza di assicurare la successione nel reame di Napoli a Carlo mo figliuolo, lasciando ch' egli e la promessa aposa Clandia, s' intitolassero re di Napoli e duchi di Puglia e di Calabria; ma in fatto erano più vantaggiose alla Francia; perocchè la parte apagnuola mettevano in mano di un principe, quale Filippo, soggetto all' influenza di lei; e tutto ciò sena' altra guarentigia che l' eventualità del marriaggio, più volte stabilito, di due fanciuli ancor nelle fasce.

Ben era a credersi che Ferdinando il cattolico non le avrebbe ratificate, massime a lora che l'indomita costanza delle sue truppe per nuovi rinforzi avuti rimeritavano i successi della guerra. Difatti, mentre re Luigi fidato negli accordi, cessava di mandar sussidi e imponeva al suoi, che sospendessero le ostilità, Ferdinando de Andrada, sotto il quale comandava Antonio de Leva, salito pei di privato soldato, per tutti i gradi mintari, al capitanato generale, sconfase a Seminara si 21 aprile 1503 il generale francese Stuart di Aubigni, e sette giorni dopo Gonzalvo riportò sul duca di Nemours la vittoria risolativa di Cerignole, che gli aperse le porte di Napoli.

Mutata per queste vittorie degli Spagnuoli la condizione

(1) Pressott opera citata, cap. 12.



Organi from UNIVERSITY OF CALIF. delle cose, Cesare Borgia che sino allora s' era tutto appoggiato a Francia e ringrandito delle prosperità di re Luigi, ma non quanto bastava a saziare le sue cupidigie, rimase hbero a mercanteggiare con maggior, ucro l'alleanza propria. e del padre. Sicché tratto col gran capitano di far insieme conlui l'impresa disdettagli per lo innanzi della Toscana; e già si erano introdotte le pratiche di una gran lega, simile a quella conchiusa contro Carlo VIII, per la cacciata dei Francesi da tutta Halia : già l'eroe del destto stava per compiere col braccio della Spagna la potenza, sino allora subitamente cresciuta non meno colla crudeltà e per le frodi che per le armi e coll' oro di Francia e della Chiesa; quando a dissiparla bastò il soffio preveduto dai Veneziani (1), che fu l'improvvisa morte di Alessandro VI (18 agosto 1503). Voci non avvalorate da verun argomento, accreditarono che per errore bevesse il veleno destinato al cardinale di Corneto : certamente perché si vedeva ragionevole fosse almeno la brutta morte punizione condegna ad una vita dalla prima gioventu insino all' ultimo prospera e pur tale, che cogli esempi aveva attossicato il mondo. Ma questa, che dicesi opinione costante degli ssomini (2), e ch' é veramente figlia della presunzione loro; cioà che si vegga ognuno pagato pur quaggiù conforme a'suoi meriti; smentisce la Storia onesta e sinceramente credente nella giustizio di Dio non ristretta a brevi presenti termini.

La vacanza della Santa Sede parve opportuna a Giorgio d'Amboise cardinale di Roano, per raggiungere la meta da gran tempo ambita. E infatto accorse di Francia a Roma, menaudo seco il cardinale d'Aragona ed il cardinale Ascanio Sforza, cavato due anni innanzi di carcere, e, per valersene



<sup>(</sup>i) Del resto poco stimavano, conoscendo che questo acquisto, che nil'hora faceva il duca Valentinois, sarebbe foco di paglia, che poco dura. *Printi*. Cronsca di Venezia, Bibl, marciana MS.

<sup>(2)</sup> Jacopo Nardi, Storia di Firenze, lib. IV.

a sostegno, trattenne fra Nepi e l'isola l'esercito che Luigi XII, acceso d'ira contro la Spagna, mandava a Napol. col maggiore apparecchio che la Francia avesse allestito ma . Le sue lunghe speranze rimasero debise: la tiara fu data a Francesco Todeschini Piccolomini di Sienna col titolo di Plo III, e dopo soli ventisette giorni a Giuliano della Rovere di Savona col nome di Giulio II (31 ottobre 4503).

Non passarono due mesi che sull'esercito partito da Roma riportò Consalvo di Cordova sanguinosa vittoria al Garighano; sicché al principio del 1504 colla presa di Gaeta l'intero regno di Napoli sgombrarono i Francesi. Allora contro essi rivoltavansi gli spiriti in tutta Italia rinfocati all'amore dell'indipendenza: a Genova, nella Toscana, in Lombardia, n'era segno lo strignersi attorno al gran capitano che la faceva da re, como tale desiderato dai Napolitani. Per la qual cosa se Ferd nando il cattolico e Massimiliano imperatore fossero rimasti concordi, e il nuovo Papa in buona con Venezia (la quale per la pace conchiusa col Turco, ritornava alia sua prisca importanza) gli è certo che i Francesi non avrebbero potuto sostenersi più a lungo in Italia. Ma in quel momento decisivo scoppió il conflitto dei singoli interess : e principalmente le rincrudite discordie fra le case d'Austria e di Spagna infinirono a volgere gli avvenimenti in pro della Prancia.

VIII. Il cardinale Giuliano della Rovere ben conoscevano tutti uomo destro nella politica ed anco nelle armi, di animo terribile e inquieto, tenace negli odi e nelle amicizie; per altro nessano immaginava affatto qual pensiero si fosse in lui avolto e maturato durante i dieci anni, che passò inonorati ma non oscuri, e pieni di travagli, tra i partigiani della Francia. Aveva egli veduto il nome e l'autorità della Chiesa serviti a fare un regno accolare al figlio di un prote; e in questa e m altre imprese anteriori non gl. mancarono occasioni a valutare la possa del sentimento nazionale che applandiva

alla caduta di tanti piccoli scelleratissimi tirannetti, e pur era bastato una volta a soverchiare la prevalenza militare e diplomatica degli invasori francesi. Se tali allora, ben si apponeva sarebbero maggiori e più durevoli gli effetti di questo sentimento, ove il Papato, dal sublinie magistero sostenuto nel medio-evo ornai immiserito negli uffizi d'un piccolo principato terreno, si fosse rializato per modo da condurre l'Italia all' indipendenza. Indi il disegno di fare al a. Chiesa quel regno potente che Sisto IV ed Alessandro VI avevano voluto ai loro figliuoli, per secer arbitro nelle contese tra i Francesi. e gli Spagnuoli, contrappesar gli uni col mezzo degli altri, e così logorarli a vicenda, fino a che gli avvenisse di cacciarli tutti dalla popisola e ridur questa all'unità del dominio poptificale. La era una grande ambizione, meno obbliqua si dei suoi predecessori, ma ugualmente efficace a far postergare il bene della Chiesa : in lui dovevano vedere i popoli piuttosto un principe temuto sul trono di Roma che non il Vicario di Cristo sulla cattedra degli Apostoli, onde fu detto avesse gettate in Tevere le chiavi di san Pietro, per non tenersi che la spada di san Paolo.

Intendendo a quest' uopo, la reputazione lungamente avuta di uomo franco d'atti e di parole macchiò coll' ingannare Cesare Borgia, da prima con larghe promesse per conseguire il Pontificato, poi con grandi onori e dimostrazioni di benevolenza, accincchò gli cedesse le fortezzo che ancora tenevansi per lui in Romagna, e se ne andasse ai più presto possibile con Dio (1).

Ma restava grande l'ostacolo dei Veneziani, i quali, con maggiore e n'ighiore ragione agognanti l'imperio dell'Italia, avevano subito dopo la morte di papa Alessandro occupato



<sup>(1)</sup> Tutti li favori li ha fatto il Papa... 30no sull, perchè si vada con Dio quanto prima meglio. *Maschiavelli*: Legazione prima alla corte di Roma XXII, 20 novembre 1503

alcune città del territorio d'Imola e Cesena, e poco appresso anche Rimini per convenzione, e Faenza per forza. Io forò l'estremo del poter mio, disse Giulio II al cardinale di Volterra, perché ei non riesca loro di occupare quello della Chiesa, e provocherò tutti i principi cristicasi lore contro (4). Maggiore risentimento fece per la presa di Faenza, e all'oratore veneto che la giustificava, risposa; non correbbe esser-Papa piuttostochè sostenere simil cora (2): sicche Macchiavelli seriveva di Roma, giadicarsi colà che quell'impresa sorebbe o una porta che oprirà ai Veneziam tutta Italia, o la ruino ioro (3). A chi cercava di chiuderla altrui non rimaneva, quanto agli effetti, che affidarsi alla ventura. Imperocchè non è a credersi più, ignorasse la repubblica le pratiche che si andavano facendo a' suoi danni (4). Luigi XII aveva detto all'oratore fiorentino Nicolò Valori : io vi prometto che Mossimiliano unperatore ha un cattivo animo verso i Veneziani, ed to so che voi l'avete più cattivo, ed to l'ho doloroso contro di loro (5) : che più ? Monsignore di Trans, stato ambasciatore di Francia a Roma, aveva già discorso intorno ai modi di vendicarsi de. Veneziani, precisamente nel senso del trattato conchiuso a Cambrai (6). Né certo mancó in Senato chi, dopo aver altra volta dissuaso di spartire col re di Francia il ducato di Milano, ora considerasse ciò che poteva aggrungere alle altre immicizie quella di un Pontefice presto a punire come inimico del cielo chiunque contrariasse le sue voluntà quantunque terrene (7); e tuttavia alle minaccie di

- (1) Macchiavelli, Ibidem, X1 (0 nov. 1503.
- (2) Marin Sanuto 19 dicembre 1503, T. V
- (3) Legazione prima XXVII, 24 novembre 1503
- (4 Romania, opera cit. t. 5, parte II, pag. 163, 170, 171 e 172.
- (5) Lione 2 febbrajo 1503. Macchiavelli: Legazione seconda alla corte di Francia, IX
  - (6) Ibidem, X, 13 febbrajo 1503.
  - (7) Cronaca Printi MS.





fuori ed alla bolla esortatoria di Giulio oppose Venezia tale una fermezza, che ti doge Leonardo Loredano, pur dicendo di spotre il proprio pensiero particolare, fu oso rispondere al legato pontificio: che mai si renderita dette terre, e se dopossimo apendere fino le fondamenta delle nostre case (1).

Tanta fermezza solo Ferdinando il cattolico, in odio della Francia, malgrado la tregua di tre anni sottoscritta il 34 marzo del 1504, manifestamente approvava. L'ambasciator suo alla corte de l'imperatore Massimiliano, in occasione d'una corsa a cavallo coi suoi colleghi, voltosi al nunzio pontificio, gli disse : attendere il Papa alle cose d'Italia in danno dei principi, a senza carità lasciar scorrere la cose degli infedels; replicò il nunzio; no nacque un alterco, e allora l'oratore flammingo, interpostosi a metter pace, cavalcando vicino a quello di Venezia, non si ritenne dal soggiungere affè mia, cotesti prelati non curano le cose dello spirito ma la temporali : il donunio vostro doveva tor quello che potroa in Romagna, e Roma se l'avesse potuto (2).

Senonche appunto le nimistà tra Ferdinando il cattolico e Lu gi XII, inasprite dal rifluto, che offese anche l'arciduce Filippo, di ratificare il trattato di Lione, giovarono a riaccostare Massimiliano alla Prancia, la cui amicizia tornavagli utile allora, sia per malzare l'autorità imperiale conculcata dai principi elettori, sia per tutelare gl'interessi famigliari nei Paesi Bassi contro il duca di Gueldria, e nell'Ungheria contro i Magnati che gli avversavano il diritto di successione al trono, statuito nel trattato di Preshurgo. Così le negoziazioni condotte dallo stesso arciduca si conchiusero nei tre trattati segreti, segnati a Blois li 22 settembre del 1504 (3).

<sup>(</sup>I) Marin Sanuto tomo V, pag. 330.

<sup>(2)</sup> Registrum Francisci Capello orutoris apud Romanorum regem. Bibl Marciana, classe VII, cod. DCCCCXCI, 20 julii 1504

<sup>(3)</sup> Du Mont Corps Dipl. IV 1, pag. 55 e Lünig Reichsarchiv. suppl. al tomo IV, 3, pag. 95.

Il primo trattato, allargando le condizioni dell'antecedente di Trento, fermava che tra Massimiliano imperatore,
l'arciduca suo figho e Luigi XII, vi sarebbe alleanza indissolubile, nella quale al re d'Aragona era lasciato lungo di entrare fra quattro mesi, purché rimettesse all'arciduca la
custodia del regno di Napoli, conforme all'accordo di Lione;
che Massimiliano per centoventinula florini e un par di spruni
d'oro all'anno concederebbe l'investitura del ducato di
Milano al re di Francia per sè e pei figliuoli maschi e, non
avendone, a Claudia di lui figliuola promessa sposa a Carlo
d'Austria intitolato duca di Lussenburgo; che il re di Francia non anterebbe pia l'elettore palatino del Reno, il quale
allora, sostentato dalla speranza dei soccorsi auoi, era in
guerra coll'imperatore.

Il secondo trattato integrava i patti degli sponsali di Lione, stabilendo che ove morisse il re Lingi XII, senza lasciare fighuoli maschi, i ducati di Borgogna, di Milano, di Genova e di Bretagna ricadrebbero in potere del giovane Carlo promesso sposo a Claudia di Francia; al quale, se mai il matrimonio non avesse effetto per volontà del re o della principessa, sarebbero immediatamente ceduti i ducati di Borgogna e di Milano e la contea d' Asti.

Il terzo trattato era una confederazione tra il Pontefice, l'imperatore, il re di Francia e l'arciduca Filippo, fatta a difesa comune e ad offesa dei Veneziam per ricuperare le terre che occupavano di tutti; onde a Cesare era data facoltà di passare in Italia persona niente contro a' Veneziam medesimi e poi a Roma per la corona dell'impero, coll'obbligo però di non attentar nulla nà contro il ducato di Milano, nè contro i domini dei confederati ed amici della Francia, quali Savoia, Ferrara, Monferrato, Mantova, F.renze, Siena e Lucca.

Queste convenzioni, per le quali il giovane Carlo aveva l'aspettativa non solamento di ricuperare alla sua casa il ducato di Borgogna e di acquistare la Bretagna, ma di subentrare eziandio alla potenza francese in Italia, parvero così svantaggiose pel re Lu gi XII, che alcuni le dissero accettate da lui senza esame e discussione di sorta, altri addussero che il cardinale d'Amboise nell'atto stesso di segnarle avesse già fermo in animo di far subito protestare gli Staticontro qualunque articolo pregindicievole all'integrità del regno; il che nell'uno e nell'altro modo ben si vede essertristo sotterfagio degli storici francesi, il quale, come disse Voltaire, indurrebbe a facciare il re Luigi XII o d'imbecillità, o di frode (1).

E veramente solida sanzione penale in caso di fallito matrimonio non era la promessa cessione della Borgogna, del Milanese e della contea d'Asti, fidata unicamente al gin-ramento dei governatori di quelle provincie, il quale in ogni evento poteva essere infermato dalle ragioni maggiori della legge salica e del giaramento prestato dal re a l'atto della incoronazione.

A questa previsione risponde la clausola posta in fine di ogni trattato, che qualora per uno dei contraenti non fossero adempiuti tutti i patti, ne restasse l'altro pienamente disobbligato.

Le furono dunque convenzioni, come le precedenti, senzi altra importanza che d'una tregua fatta soltanto per soddisfare interessi momentanei, e ripighar lena agli assalti. Tale la ebbe il re di Francia, nè Massimiliano vi si fidò più che tanto. All'ambasc atore spagnuolo che ne meravigliava rispose, non ho potuto fare altrimenti per molte cagioni; ma la pace non potrà ditrar tanto che una riga principiata a scrivere sia scritta, avendo io fatto più volte accordi e trattati con la Francia, i quali tutto il mondo sa come sono riusciti. Oh i noi conosciamo bene i francesi (2).

(f) Le Glay, Negociations diplomatiques ecc. tomo I, p. 1.XIII

<sup>(2)</sup> Registrum Francisci Capello MS, cit. Harpau, 5 apr. 1506.

Pari agli altri due, anche il trattato della lega contro-Yenezia, a distogliere il Papa dagli accordi con essa in danno della dominazione francese in Italia, non doveva per allora riuscire ad effetto. Lo si volle segreto, e pur se ne parlava. pubblicamente, tanto che l'oratore veneto Francesco Cappello, ancor al 27 novembre da linisbruck, ne diede notizia. alla signoria, esortandola a tenersi ben sulle guardie (1). Pochi giorni dopo l'ambasciatore fiammingo alla corte di Massimiliano, discorrendo coll'oratore medesano i motivi di comodo particolare e i simulati pensamenti che condussero a quella pace, diceva : la è infinta, avendo il Pontefes permaso questi reali a ciò per mettero tranquillità nelle coso della religione cristiana, e moece vuol mellervi fuoco, tentando continuamente contro la repubblica per quelle terre di Romagna. Bastò il cenno all'arguto oratore per conchindere - vede chaque la signorta vostra come il Signor Die aiuta l'eccel-Imiseumo dominso, e gli mette in campo il tutto (2).

Che prù ? lo stesso Massimiliano esortò la repubblica a trovar modo di contentare il Pontefice, ed essa infatti fu sollecita a placarlo colla cessione delle terre tolte a Cesare Borgia, ritenendo soltanto Rimini e Faenia coi medesimi patti coi quali le aveva già possedute Pandolfo Malatesta. In questo mezzo la morte d'Isabella regina di Castiglia avvenuta ai 96 novembre del 4504, diede origine a nuovi accidenti, che esacerbarono e discordie tra le case d'Austria e di Spagna e porsero il destro alla Francia di sottrarsi agli assunti impegni.

1X. Giovanna sua figlia, moglie di Filippo il Bello, era

<sup>(1)</sup> Qui al ha principiato pariare aperto contro Vostra Idustrissima Signoria, hisogna star riguardosi e non al lassare trovare imprevisti, sperando in la ciemencia de Dio et ne la lusticia et prudestia de quella Eccellentissima pairia, innstiruck, 27 novembre 1504. Ibidem, MS.

<sup>(2)</sup> Innsbruck 16 dicembre 1504. Ibidem, MS

unica erede legituma della Castiglia; nra la mente sua debole. ardente, non aveva potuto resistere ai trasporti della gelosia. occitata dall' indifferenza e dai dispregi del marito, al quale, dopo aver dato alla .uce l'arciduca Ferdinando (ad Alcale. li 10 marzo 1503), crasi ricongiunta, malgrado le contraria istanze del genitori. Il perché isabella, conscia dell'incapacità di lei a regnare, legó a Ferdinando il cattolico la reggenza della Castiglia sino alla maggior età del mpote Carlo, non facendo nel suo testamento nè manco menzione del genero Filippo, il quale non aveva mai seguito i suoi consigli e sempre preferiti gl'interessi propri è della Francia a quelli della Spagua (1). Ma Filippo, fidato nell'omaggio già prestatogli dalle corta e nei Grandi malcontenti della Castiglia, prese il titolo di re, volgendosi per aiuto alla Francia conforme al trattato di Lione. Lu.gi XII mostrossi da principio tutto cuore per lui, e Filippo a mantenerlo in questa buona disposizione si fece assiduo intorno a suo padre, acciocché non diffensse più oltre la ratifica dei trattati di Blois e l'investitura del Milanese. L'una e l'altra si effettuarono a' 5 e 7 aprile 1505 ad Hagenau, dove, convernit a parlamento Massimiliano imperatore. l'arciduca Filippo e il cardinale d'Amboise, si vuol credere conchiuso un nuovo trattato segreto concernente la cose agitate a Trento, la riforma della Chiesa, la convocazione di un Concilio e forse anco la deposizione del Papa (2).

Massim liano, nel cedere alle instanze del figlio, aveva valutato il pro dell' alleanza francese sulle cose della Germania (3). Nè s' ingannò: privati per essa i principi avversari dell'appoggio sino allora avuto, e per giunta favorito dalla

Go. gle

Procesott op. cit parie B, cap. 16, e Carl Joseph Hefele Berrard, Ximenes, Tübingen, 1961, pag. 188.

<sup>(2)</sup> Lens, op. cit., pag 78.

<sup>(3)</sup> Per l'avidita che la sempre havuta questa Waestà Casarea, de signorezare Germania, et è sta causa de faria vegnir ad ogni convention. Augusta, 4 nov. 1504. Registrum Enquelses Capello MS.

fortona colla morte de'principali oppositori, quali gli elettori di Treviri e di Magonza, potè umiliare in guerra il Palatino del Reno, raffermare nella Dieta di Colonia la ristabilita autorità imperiale ed ottenere ainti così contro i Magnati ungheresi, che per la sua incoronazione a Roma (1).

Dovenque la bilancia inclinava alla parte dell'Austria. Doveva Luigi XII stendere ancora la mano all'arciduca Filippo per fario potente nei Paesi Bassi e nella Spagna, assicurargli il dominio di Napoli, e perlo così in grado da potere unendosi coll'imperatore, ogni qualvolta discendesse in Italia, condurre a le sue voglio il Pontefice? Grave era il pericolo e pressante, giacché nello stesso tempo agitavasi il disegno di cacciare i Francesi dalla Lombardia, colle arani dei gran capitano.

E pur, ad evitario, non altro occorreva che atterrare il labile fondamento dei trattati, mandando a vuoto un matrimonio, al quale nessuno aggiustava credenza (2). Già il cardinale d' Amboise non si tosto rivide la Francia, roduce da Hagenau, dove in nome del suo re ne aveva giurato l'osservanza, lo sciolse in qualità di legato pontificio da questo giuramento, e persuase la regina a concedere che la princi-

- (i) Mavendo destrutto il Palatino et essendo morti li potenti principi suoi centrary e ritrovandosi multiplicati il amici suoi, posti per lui in dignità, è andato tanto crescendo che si ha fatto quasi omnipotente tra tutti li principi. Refusione di Fincenso Quirini si ritorno dalla Germania, 1508, pubblicata da G. Charel a Berlino e da Gashard pe' monumente de la diplomatie venitienne.
- 2) L'oratore flammingo disse a Vincenze Quirini; che del parentado facto cum Maria Claudia ini non credeva chel fosse per seguire alcuno effecto perchè el non è razonevele chel regno de franza patische di dare questa dona che sera herede de molto stato ad altri che al re che succederà per non smembrare la Bretagna dala franza. Registrum l'itterarum Vincentii Quirini, oratoria ad Serenissimum Philippum ducem Burgundiare, Bibl. Maretana, classe VII, Codice MCXXIX. Brusselles, 22 aprile 1505 MS.



pessa Claudia andasse sposa non a Carlo d'Austria, ma a Francesco d'Angouleme erede del trono (4). E tutto c-ò in segreto, finché non giugnesse il tempo di fondarsi con muove congiunzioni.

A questo nopo ben é a credersi vedesse Luigi XII di buon occino le crescenti discord e tra Filippo e il suocero, e la sua autorità sul giorane principe con ogni studio adoperasse a maggiormente eccitarie (2). Locché gli venne fatto per modo, che, quantunque l'animo ripugni dall'accettare le discolpe del cupo Ferdinando, non si puo a meno di riconoscere aver anche suo genero sorpassato ogni termino di ragione e di convenienza. La stessa Giovanna, o non ancora forsennata o per lo meno nei suoi lucidi intervalli (3), biasimava i procedimenti del marito. Ella fece, scrive l'ambasciator veneto Vincenzo Quarim, sacramento, e l'asserva di for tutto il contrario, non già che la non desideri obbedirla come marito, ma perché la sa non essere lui che le comanda, si bene s suos consiglisers che sono più tristi che buoni (4). Conforme a questi sentimenti è la lettera che, indettata da Lopez Conchillo gentikuomo aragonese ed agente di Perdinando, diresse a suo padre per confortarlo a ritenere l'amministrazione della Castiglia ; la qual lettera caduta in mano di Filippo prestò cagione a nuovi eccessi di adegno e contro Conchillo, e contro la stessa Giovanna, d'aliora in poi guardata a vista nelle sue stanze.

(1) Il declara au roy que tous les engagements qu'il pouvoit avoir pris avec la maison d'Autriche étoint nuis, parce qu'il n'ayoit pu sans le comenteraent de la nation disposer d'une portion si considerable du royaume. Garnier, Hist, de France, XXII, pag. 5.

(2) Et sta questo povero re combattuto, da uno cante da amora proprio, dal altro da credito et fede chei presta alli soi consiglieri che non veriano perder la lor pensione che banno da tranza. Brustelles, 31 agosto 1506 Registram Utt. Vine. Quirini MS.

(3) É dons de buono inzegno et de gran core, molto superbaet de natura multoconica. Namur, 22 apr. 1505 Ibidem NS,

(4) Biden.



A questi eccessi si aggiungano le pratiche di Filippo medesimo e di suo padre Massimiliano per iscuotere la fede di Gonsalvo di Cordova, e si avra ragione delle doglianze di Ferdinando il cattolico: se mai suo genero persistesse nel dar fede a consiglieri che lo muovono al proprio mole, potrebbe far cose ch' egli pur non pensa (1). Ecco dunque l'alleanza colla Francia a Blois nel 12 ottobre 1505 e il matrimonio di lui con Germana di Foix figha di una sorella del re Luigi, sotto condizione gli desse in dote la parte che gi toccava del resme di Napoli, obbligandosi Ferdinando di cedere alla Francia la parte propria in caso Giovanna morisse senza figli, e a pagarle in dieci anni un milione di ducati per ristoro delle spese.

Questo matrimonio, col quale Ferdinando intendeva togliere a Filippo ed ai suoi eredi la successione nei regni di Aragona, di Napoli e di Sicilia, i propugnatori delle cause dinastiche aspramente biasimarono (2); e pur si deve tenere in conto di savio provvedimento al ben essere della Spagna ed alla pace generale di Europa, conforme alla fede di Ferdinando nei principio dell' equilibrio politico, motore costante della politica sua.

Allora a Luigi XII mutar di faccia; annullare per testamento i patti degli sponsali di Carlo di Austria con Claudia di Francia; proibire a Filippo di passar per la Francia in Ispagna; questi viceversa cercar nuovi appoggi nei re di Navarra e d'Inghilterra; temporeggiare; opporre inganno ad inganni. Tale l'accordo di Salamanca (24 novembre 1805) che metteva a comune tra lui e Ferdinando il cattolico, il governo e le rendite della Castiglia; e francandolo dal timore



<sup>(</sup>i) Itidem Claves 10 glugne 1505 MS.

<sup>(2)</sup> Pietro Martire Epist, 292 Prescott cap. 17, ed Hefele op. cit. 125, 191. Altrimenti lo giudicarono gli storici aragonesi Zurita Annales VI, lib. 6, cap. 19 e Mariana Historia de España II, lib. 28, cap. 10.

di resistenza gli dava facoltà di prendere per mare il cammino di Spagna. Però imbarcatosi con la moglie e con Ferdinando suo secondogenito, agli 8 gennajo del 1506, ebbe in capo di due giorni avversissimi i venti, che le sue navi dispersero in varie parti della costa d'Inghi terra e di Bretagna, e lai stesso con grande pericolo trasportarono nel porto di Hampton, quasi naufrago caduto in potestà del re Enrico VII. Il quale accogliendolo con molto onere, lo indusse a fermare seco lui alleanza difensiva, coll' obbligo di reciproca estradizione de' ribelli, traditori o fuggiaschi, a promettergh in isposa la sorella Margherita, e a rinnovare il trattato commercrale del 1496, tanto pregindizievole ai flamminghi. Le ratifiche dovevano seguire a termini brevi e stabiliti. Ma gli inviati inglesi, venuti a tal nopo a Calais, attesero invano le lettere confermative di Filippo (1): egli ebbe però la debolezza di cedere alle instanze dell'ospite sleale, dandogli m mano il celebre Edmondo de la Pole conte di Suffolck, uno dei capi della Rosa bianca, rifugiatosi nei Paesi Bassi, e l'atto ignobile pesa ancora sulla memoria di lui (2).

Solamente in sul cadere di Aprile approdò Filippo in Castiglia dove, fidato nelle sue truppe fiamminghe e tedesche e nel concorso dei grandi della nazione, rivocò il trattato di Salamanca e a breve andare costrinse il suocero a starsi contento dell' Aragona. Tutto a un tratto pareva dovesse ancor più sorridergli la fortuna: Gonsalvo di Cordova, s ccome suo



<sup>(1)</sup> Lettera di Enrico VII a Massimiliano, Greenwich 13 ag. 1506 pubblicata da Gachard nel Bulletin de la commission royale d' histoire, Brusselles, II serie, tomo 3, pag. 305.

<sup>(2)</sup> Vero è che Enrico gli diede la fede di non privario della vita, ma poco prima di morire ordinò a suo figlio di farlo decapitare, et ce fut la premiere chose que fit Henri VIII, des qu' il fut montè sur le trone Memoires de Martin et Guillaime du Bellay Langei Paris 1853, tomo 1

vassallo, mostravasi disposto a rendergli Napoli (1); e porché il suocero per assicurarsi quel regno coll'aiuto francese prometteva al cardinale d'Amboise la tiara, Papa Giulio Il faceva le viste di ristrignersi col genero, al quale davanti a lui e a Gonsalvo allegava i trattati di Biois (2). Tempo era dunque di gittar la maschera: premessa la cerimonia degli Stati congregati in Tours a' di 44 maggio del 4506, che supplicarono si desse la mano di Claudia al successore Francesco, Luigi XII piegò alle concertate istanze della nazione, dichiarando che il trattato con Filippo non poteva farvi ostacolo, perchè quel trattato con Filippo non poteva farvi ostacolo, perchè quel trattato era una chiacchiera (3).

Vero è che ledeva gli interessi della Francia e il giuramento prestato all'atto dell'incoronazione. Di qui pronto il motivo davanti a Filippo e a Massimiliano per giustificarne l'inosservanza (4). A che però aggravaria di nuovi infingimenti col dar aiuto di uomini e di denaro al duca di Gueldria, pur giurando di far tutto il contrario sulla sua fede e sulla salute dell'anima sua? Gli era un provocare fuor di misura

<sup>(1)</sup> Qu'il lui vouldroit faire plaisir et service. A questa notigia, avuta da Massimiliano, riferivasi Filippo nella sua instructione a Gonsalvo, Le Glay Négociations diplom tomo 1, pag 200.

<sup>(2)</sup> Filiberto Naturelli ambasciatore a Roma al re Filippo, 18 s 22 aprile 1506 Ledit legat.... entretient ledit ser roy d'Aragon de tout son pouvoir à quelque mai et déslionneur qu'il en puist achenir, et n'y a autre raison principale, fors qu'il espere d'être pape une fois par le moyen dicelluy roy d'Aragon Le Glay Négociations diplom, tomo 1, pag. 111, 112.

<sup>(3)</sup> Car il n'y a eu que parolles Lettres de Louis XII et du oard, d'Amboise pubblicate da Godefroy tomo 1, pag. 43.

<sup>(4)</sup> Que le rois de France, quant ils slegent à la couronne, font un serment sy inviolable que tout ce qu'ils accordent ou promettent après, n'est de nulle valeur pour sy que ce soit chose qui pouisse touchier le bien et utilité du realme Jean de Courtevilleamb, di Fitippo il Bello in Francia. Le Glay Négociations diplomatiques, tomo 1, pag. 138.

gli sdegni di Filippo. Io non ho l'animo si basso, scriveva egli al cardinale d' Amboise, da non arruchiar tutto e la vitastessa per non soffrere oltraggi; gli è malerado mio se farò la guerra al re di Francia, e facendole, cadrà su lui le responsabilità de' mali che ne seguranno (1). E l'avrebbe fatta, sperando negli aiuti dell' Inghilterra e di sue padro, se una febbre durata pochi di non l'avesse tolto di vita a Burgos nel fiore degli anny (25 settembre 1506).

Filippo non mostrò alcuna delle qualità che resero chiaro suo figlio. Nato a grandi aspettazioni e troppo presto avvezzo a comandare, l'orgogho giovanile non potè moderare alla scuola dell' esperienza. L'animo, naturalmente disposto ad alti sensi e generosi, pur mossero sempre gl' impulsi del momento tanto al bene che al male. Per l'indole e per l'età ilare e amante dei godimenti, il peso delle cose pubbliche scaricò sopra i munistri, i quali, come al solito, più il proprio che il vantaggio dello Stato curavano. Però, educato fra i liberi e svegliati fiamminghi, serbò mondo il cuore dalle superstizioni spagnuole; e certo per lui non sarebbe mancata l'abolizione del santo rifficio; ma questo unico bene del suo governo l'immatura morte impedi.

La quale fu colpo terribile the spense al tutto in sua moglie il lume dell'intelletto : nei cinquant'anni circa che sopravisse al marito, la si ebbe bensi in onore di regina; ma -questa regina di Cast glia era Giovanna la Folle.

La morte di Filippo non bastò a togliere ogni inquietudine dall' animo d. Luigi XII. Lo prova l'offerta tutela degli orfani figli (2) · aveva sempre a temere dell'Inghilterra;

(1) 24 luglio 1508, L. Ph. C. Vanden Beryk Correspondance de Margherite d' Autriche, gouvernante des Pays-Bas. Leida 1845, I. 1.

7.8

<sup>(2)</sup> Luis XII au Chievres 2 ottobre 1506. Le Glay Negociations diplomatiques, tomo 1, pag 192 Filippo il Belio lasciava sei figli : Electrora nata a Brusselles in novembre del 1490 : Carlo nato a Cant li 24 febbraio (500); *lasbella*: nata a Brusselles II 27 Juglio (502); Fer-

Genova s' era ribellata; Massimiliano diceva altamente voler discendere a liberare la Lombardia (4): in una parola tutte le sue forze dovevano adoperarsi in Italia, diventata campo principale degli avvenimenti.

X. A Giulio II era mille anni ogni giorno d' indugio all' impresa di ricuperare le terre state un tempo della Chiesa. Percio, inabile per allora a offendere senza l' aiuto del re di Francia i Veneziani, assali in persona Giampaolo Baglioni in Perugia, e Giovanni Bentivoglio in Bologna, e l'una e l'altra città per convenzione indusse sotto le sante chiavi, dall'agosto al novembre del 4506; al che non tanto giovarono gl'interdetti e le truppe pontificie, quanto i soldati che Liugi XII, agomentato dalla sua risolutezza, rompendo fede al Bentivoglio, mandò capitanati dal governatore di Milano Chaumoni d'Amboise in pote del cardinale.

Ma Giulio non gliene seppe grado: premevangli in cuore le pratiche del cardinale per surrogarsi a lui nella sedia pontificia e le miserio dei compatrioti di Genova.

Quivi, dacché il governatore francese surrogato al doge, in tutte le contestazioni tra nobili e popolani si pronunciava pei primi, le discordie civili erano trascorse tant'oltre, che i popolani non paghi di avere due terzi dei pubblici impieghi, mutata in rivoluzione la baruffa del 45 giugno 4506 e toltisi a capi otto tribuni della plebe, occuparono la Riviera governata da Gian Luigi del Piesco. Fallita ogni prova di conciliazione, Luigi XII mandò forze per domarti col bombardamento e colla fame, e poi, quando essi per rabbia usciti quasi di

disendo nato ad Aicaia il 10 marzo 1503; Merie nata a Brusselles il 13 settembre 1505; Cattering nata a Torquemada nel 1507, cinque mesi dopo la morte del padre.

d) Tutte burie, gran rumor si fa de pigne vote, el si vot far et non dire. Girolano eremita al marchese di Mantova, Roma, 21 apr. 1506 Documento L alle notizie d' fisabella Estense megite a Francesco Gonzaga, Archio, ator. Ital. Appendice num. 11, pag. 279.

sè, elessero a doge Paolo da Novi tintore di seta, inalherando, in luogo dei fiordalisi, l'aquila imperiale, mosse in persona con gran numero di Francesi e con ottomila Svizzeri (1), di fronte alle quali squadre disciplinate non resse l'entusiasmo delle milizie plebee. Così quel grido d'indipendenza, al quale rispondevano le simpatie dei Lombardi, fu soffocato nel sangue; e settantanove mandati al patibolo, e il doge Paolo squartato, e la contribuzione di digentomila fiorini, e i privilegi bruciati, e la signoria di Genova con le isole di Corsica e Chio annessa al dominio francese, non tolsero aghi storici di celebrare la clemenza di Sua Maesta.

Allora il Papa che già aveva procacciato ai popolani di Genova l'inutile soccorso di Pisa e di Siena, e poi indarno confortato il re con ogni maniera di ragioni ad astenersi dalle armi, gettossi nelle braccia di Massimiliano, incitandolo a vendicare le antiche e recenti offese con un Breve caldissimo, che conteneva importanti rivelazioni intorno ai disegni di Luigi XII per ghermire l'Italia e la corona dell' impero.

Massimiliano convocò la Dieta d'Costunza; e questa volta il suo molto parlare dei torti e delle minaccie de la Francia commosse i Princ p' congregati per modo che decretarono l'avrebbero di tutto il poter loro soccorso, a patto fosse ristabilità la camera imperiale. Venezia stessa, maneggiandosi con destrezza, non mostravasi aliena dall'assecondar-lo. Perfino gh Svizzeri, a condizione di essere sottratti alla giurisdizione di quella camera, promisero un soccorso d'armi. Due eserciti poderosi stavano dunque per iscontrarsi in Italia, e in ogni caso, qualunque si fosse il vincitore, un camente in danno dell'infelice paese e con pericolo di tutta Europa.

Ma la fu una minaccia, e non più, stornata dalla politica



<sup>(1)</sup> Gli ottenne Girolamo Morone mandato a tal uopo oratore presso gli Svizzeri. Vedi la sua lettera a Cario d'Amboiae vicere di Milano. Baden VII Kal. maj 1507.

di Ferdinando il cattolico. Questi, pochi giorni innanzi alla morte di Flippo il Bello, si era recato a Napoli, non tanto per desiderio di vedere quel regno e riordinario, quanto per fininoverne il gran capitano, nel quale sosnettava di vedersorgere o un partigiano dei suoi nemici, o un rivale in Italia. Veramente il nome di Gonsalvo, significando tutto che di più eletto mai si fosse veduto in un nomo raccolto, equivaleva a potenza. Lui, educato nelle armi alla scuola della guerra di Granata e nelle arti della politica alla corte dell'astuto Ferdinando e della più Isabella di Castiglia, lui conobbero per la prima volta i popoli nostra previdente, accorto, intrepido nelle fazioni di Seminara e di Atella contro le truppe di Carlo VIII. D' allora in poi egni di più ammirarone o il magnanimo ardimento di far eccheggiare in faccia a papa Alessandro VI, sfolgorante di tutta la maestà del Vaticano, la voce della coscienza universale, intonata dal fatidice Savonarola: o i sentimenti avversi all'inonesto trattato di spartimento del regno di Napoli, attestati dai dignitosi suoi diportamenti verso l'infelice re Federico; quindi la splendida impresa di san-Giorgio in Cefalonia, fatta insieme col 'ammiraglio Pesaro che gli valse l'onore di essere inserito nel libro d'oro di Venezia; la costanza de l'animo a tollerare le difficoltà e gl'incomodi dell' assedio di Barletta : la virtii di vincere i cuori, con la quale sostentò tanto tempo i soldati senza danari; il valore dimostrato contro un esercito di gran lunga superiore nella hattagha di Ceregnole, e l'industria imbiare che gli ottenne la vittoria del Garigliano. A tutto ciò aggiungasi la protitezza della imente nel trar frutto dai disordini degli inimici. l'integrità dell'amministrazione, la maestà della presenza, la magnificenza della vita, la maniere piene di gravità condita di grazie (1).



Paolo Giovio, Vita magni Gonzairi. — Cronica del gran capitan Gonzalo Hernandez de Cordova y Agniliar, Alcula de Renarez, 1584

Piglio anch' esso dell'epoca sua lo si vide bensi una volta giurare sull'ostia al duca di Calabria, lo lascerebbe ritirarsi ove volesse, poi mandarlo in carcere; un'altra invitare Cesare Borgia, poi spedirlo prigioniero in Ispagna; ma di queste due colpe, con esempio a quei tempi piutosto unico che raro, per lo meno sul piuto di morte amaramente si ponti. Ne aggiunse una terza che non dichiarò, e alcuni storici presumono sia l'aver iralasciate di porsi sul capo la corena di Napoli, quando sa aveva il potera (1). Per dir vero un errore in politica reputavasi allora maggior vituperio di qualunque delitto.

Ma n' ebbe Gonsalvo l'intendimento? Certo che it nonobbedire al suo re, il quale lo richiamava in Ispagna, per quanto scuse e impedimenti adducesse, doveva dar cagione a diffidare in qualunque, fosse meno cupo e geloso di Ferdinando il cattolico. Ottracció le sue pratiche con Edippo il Bello, e con Massumiliano imperatore sono messe fuor di dubbio, e il re n'eobe contezza dal suo ambasciatore a Roma. e da Prospero Colonna. Resta a valutare un altro fatto, del quale parmi non siasi avvisato quanto basta l'importanza; vo' dire la difesa contro l'accusa di peculato, per la quale Consalvo domando ed ottenne il permesso di produrre davanti a Ferdinando i registri delle spese. In essi figurano due partite principali : l'una di 200,736 ducati distribuiti ai frati ed ai poveri per averne in ricambio le lor preci a Dio che favorisse le imprese dei re : l'altra di 700,494 ducati spesi pei referendari secreti che vivevano ai suoi supendi. Si passó per buona la prima, perché a quell'epoca, quantunque scottica e scellerata, non pareva si spendesse mai troppo in pro della Chiesa e dei Conventi : ma sull'ultuma, risero gli astanti, e quel riso di scherno si perpetuò nella Storia col motto proverbiale di conti del gran capitano.

<sup>[1]</sup> Quintana. Españoles celebres tomo 1, pag. 232.

Eppur non si può credere ch'egli abbia dei denari pubblici abusato nelle sue profusioni; amperorche i molti suoi debiti, e quelli generosamente assunti di parecchi dei suoi compagni d'arme, pagò colla vendita di una porzione delle terre, poro avanti la partenza da Napoli conferitegli. Di più le polizze giustificative quelle spese sono appunto le relazioni degli agenti segreti che manteneva in tutte le corti di Italia, particolarmente a Genova, in Lombardia e nella Toscana per tener dovunque accesi gli spiriti contro Francia. Se poi queste intelligenze cogli amanti della patria italiana, mirassero a sicurare il dominio di Napoli al re Ferdinando, o a lui medesimo, è per lo meno quistione da non risolversi altrimenti che coll'indagine o coll'esame delle relazioni sundicate, le quali si conservano fra le carte di Gonsalvo, nell'archivio di Simancas in Ispagna (1).

Di esse, per non difungarmi dal soggetto principale che tolsi a trattare, mi fu forza rimettere ad altro tempo lo studio, confortato dalla speranza di ritornare, quando che sia, a Simancas; e pur sarei lieto se per questa mia comunicazione fosse punto l'amor patrio di qualcuno a prevenirmi. L'età, cui si riferiscono que' documenti, e trista sopra ogni altra della storia d'Italia; vi abbondano argomenti di aconforto e dolorose memorie della perduta grandezza; ma sa ognuno esser più utili le tezioni che si cavano dagli errori e dalle aventure, che non dalle giorie e dalle prospere fortune degli avi.

Arrogi l'ingente copia di tante altre scritture, ationenti alle cose italiane, che possono rimeritare di grande guadagno la fatica degli indagatori del vero. Non li distolgano i molti disagi del vivere nel misero villaggio di Simances; gl'inanimisca favece la sicurezza di trovare colà nell'archivio, per



La copiosa reccolta porta il titolo di Gonzale de Cordera y ru epoca.

opportuna distribuzione di materie e per indici sapientemente compilati, un ordine, quale, nelle condizioni per altri versi ancora poco favorevoli della Spagna, uomo non potrebbe immaginare; e un direttore, il signor Don Manuel Garcia Gonzales, la cui squisita gentilezza, accoppiata a rara bontà di animo, fa in quei luogo deplorabile gli offici della Provvidenza divina.

Fatta questa intramessa, ritorno in materia.

XI. Ferdinando il cattolico, dopo aver per quanto stava in lui, nei sette mesiche dimorò a Napoli, quietate le intestine discordie, sia col restituire le terre tolte ai baroni augiorni, sia col riformare la pubblica amministrazione, intento tutto a riassumere il governo de la Castiglia, tornossene in Ispagna, riconducendo seco il temuto Gonsalvo. Per via, ricusato avendo di trovarsi insieme e coll'imperatore e col Papa, convenue invece a parlamento col re Luigi XII in Savona; dove, presente il solo cardinale d'Amboise, si tennero discorsi segreti, i quali, secondo che dagli interessi presentanei e dal successo degli avvenimenti è dato congetturare, si volsero intorno a quei punti che formavano allora il tema delle trattative diplomatiche, la convocazione di un Concilio, la riforma della Chiesa, l'iniqua alleanza che contro giustizia e contro ogni principio di sana politica conchiusero i principi nell' anno seguente a Cambrai.

Il convegno di Savona fu mostra politica, efficace a sciogliere il nembo della triplice lega che si addensava sul capo del re di Francia.

Questi, licenziato subitamente l'esercito, ritornoisene di là delle Alpi ; e tanto bastò perchè i principi di Germania altri persuasi non voler egli attentare alla quiete della Chiesa ed alla incolumità del sacro impero, altri guadagnati dall'oro francese, e tutti preoccupati da inveterata gelosia, abbassassero il richiesto sussidio a soli 3000 nomini a cavallo e 9000 a piedi, dei quali pure non comparve che un terzo, ed anche

questi per un solo anno, e unicamente per l'andata a Roma e per la difesa dei diritti dell'impero.

I principi, che conosci, promitero far in modo che t toldati non convengano insteme nello stesso tempo; promisero non accordarsi fra loro intorno alla guerra da fare: l'uno secure l'altro a lungo intervallo : andar infine divisi per contrario sentense : cost scriveva al governatore di Milano, Girolamo Morone, andato per la seconda volta oratore di Prancia presso gli Svizzeri a dissuaderli dal favorire l'impresa. di Massimiliano (1). Gli Svizzeri di questi tempi, usi al scambiare l'eroica povertà coll'oro dei re, non ritraevano più nulla dall' età generosa, nella quale combatterono le memorande guerre della loro indipendenza. Più dell'aria leaviera. psis dell'acqua scorrevele è la mente loro, proseguiva il Morone, scrivendo al re Luigi, la si muta ad ogni ora, talché mi è forza ricorrere sempre a sucovi argomenti. Pra quali principalissumo è il denaro, essendo noto a tutti non intendere eglino a cose muove che per avidità di guadagne (2).

Davvero la ragione del denaro prevalse: coloro che poc'anzi avevano profferto a Cesare considerevosi soccorsi, deliberarono di dargli soli mille fanti per l'andata a Roma, e invece al re di Francia quanti ne volesse per la difesa del Milanese (3). Nello stesso tempo anche il Pontefice, rassicuratosi di Luigi XII e per converso temendo non forse la venuta di Cesare risvegliasse le antiche controversie tra il papato e l'impero, il dissuase a discendere, e si appoggiò ai Veneziani. I quali, non che accettare le proposizioni replicate di spartir con esso il Milanese, gli negarono il passo per loro

<sup>(1)</sup> Carolo de Ambascia Proregi, Turregi IV idua Aug. 1507.

<sup>(2)</sup> Ludovico Gallorena regi. Baden, pridle Kal, maj 1507 Basiles, V Kal, julii 1507.

<sup>(8)</sup> Girolamo Morone a Carlo d'Ambolse, Turregi VI Kulendi. Augusti, 1507.

Stati, e poscia, piegando verso Francia, stattero aspettandolo: a visiera alzata.

Non pertento Massimiliano volle calar dalle Alpi. L'accesa sua mente correva dietro a fantasimi di smodata grandezza: la guerra contro il Turco, la riforma della Chiesa e più assai dell' una e dell'altra, anzi prima di ambedue, siccome unico mezzo ad esse conducente, l'esaltazione di sè medesimo al Popato (1). Non l'impresa in sè stessa, si parevagli più difficile il decidersi da qual parte la si dovesse incominciare, se contro i possedimenti francesi, o contro le terre della repubblica, e le varie opinioni dei suoi consigheri seriamente discusse. Però qualunque conquista si facesse, i'animo aperto dai pregustati trionfi a magnaninu sensi rifuggiva dal farne suo pro: non P avrebbe moi data in feudo ad alcuno, si bene aggiunta alla corona per alleviarne i peri (2).

Infine, mancatight i socrorsi sperati, non restava a compiere altra impresa che quella di Venezia. Dava a credere il re di Francia non l'avrebbe contrariata, purché nulla avesse a soffrirme il Milanese (3). Di più, a distogherio dall'alleanza col re d'Inghilterra, erano già stato ringovate le trattative dei maritaggi di Margherita fighnola di Massimiliano con Ennico VII, e della principessa inglese Maria con l'arciduca Carlo. Margherita, la sfortunata donna, già promessa sposa

<sup>(</sup>f) Ale der kunig v. Frankreich gesehen hat, das, ... wir uns von den Niederlanden... herauf gewendt und unsern anslag gemacht haben gen Rom zu ziehen, und Bubst und kaiser zu werden Instruction Maximilians an Geory von Neideok. Constanz, 10 junit, 1507. Alb. Jager über dass verhältniss des kaisers Maximilian I zum Papetthum jung. 73

<sup>(2)</sup> L. Ranke Deutsche Geschichte tomo 1, pag. 131, 130.

<sup>(3)</sup> Et a questo ancora l'inclineria assai il onorati partiti che dal re di Francia li sono continuamente offerti ogni volta che la voglia lassar la impresa di Milano e ricuperar le altre jurisditioni Imperiali che lia in italia. Relazione di Pasqualigo, Ibidem pag. 136,

a Carlo VIII di Francia e da lui rimandata, poi vedova a breve intervallo di due mariti, dell'Infante Giovanni di Castiglia e di Filiberto il Bello duca di Savoja, non volle saperne di nuove nozze (1), e tuttavia si conchiusero gli aponsali di Carlo, mediante un accordo per cui i contraenti garantivansi a vicenda i presenti e i futuri possessi (2).

Pareva così assicurato a Massimiliano l'appoggio dell'Inghilterra (3); onde la chiamata del doge Leonardo Loredano a Trento, fu principio dell'ampresa quale si conveniva col nome altitonante di Cesare e coll'indole sua facile a commovimenti di presuntuose speranze. I Veneziani scriveva egli ai 10 marzo del 1508 all'elettore di Sassonia, usano dipingere il loro Leone con due piedi in mare, col terzo sulla piamina, col quarto sui monti. Noi abbiamo già preso quasi tutto il piede sui menti, nè ci manca che un unghione, il quale in etto giorni coll'autio di Dio avreno pure; ailora ci colgeremo a conquistare anche il piede sulla pianura (4). Il re de' Romani, aveva già detto Ferdinando il cattol co all'ambasciator veneto Francesco Corner, quando s' ha pensato una

- (I) Massimiliano insistette inufflmente perché avessero effette, a condizione che Margherita, come reggente i Paesi Bassi, potesse risedere in quelle provincie per lo meno quattro mesi all'anno. De estte fuson, diceva egli a sua figlia, nom gouverneren Angleterre et da mation de Bourgogne. Soggiungerale ragione a dir vera non molto efficace a vincere l'animo di Margherita, que par est arrangement elle ne desatt plus eraindre d'être en quelque sorte prisonniere du roi d'Angleterre, renomme pour sa téte dure. 16 settembre 1507. La Glay Correspondance de l'empereur Maximilien avec Margnerite d'Autricha, sa file, èneis, 1819, tomo 1, pag. 13.
- (2) 21 dicembre 1507 ratificate at 22 fet braje 1506, Dumont IV, pag. 1, 103.
- (3) Tal era il conto che ne faceva la siessa Margherita: a/fin de pousoir micula resister à nos essemis publics et scorets, l'andenberg Correspondance de Marguerite d'Autriche opera citata iomo 1, pag. 123 a tomo 2 pag. 221.
  - (4) Render opera citata tomo 1, pag. 137.

cosa crede che la sia fatta (1). E veramente egli era entrato nelle ville dei Sette Comuni; ma poi, impedito di sboccare improvviso nella pianura di Vicenza, per non aver potuto congiungere le sue schiere con quelle dell'elettore di Brandeburgo, retrocedette tutto a un tratto per andare in Germania a chiedere muovi aiuti e dalla Lega Sveva e dai principi. Senonché prima che questi si mettessero insieme, i Veneziani, capitanati da Bartolommeo d'Alvinao, non paghi di aver fugati quei tedeschi che tentavano riuscire nella valle del Cadore, passando alle offensive, addentraronsi nei domini di Massimiliano, e in breve ebbero conquistato quarantasette piazze più o meno forti, tra le quali Pordenone, Gorizia e Trieste.

Mai prù che allora spaventevole apparve all'imperatore la realtà dell'essere suo: gli elettori convocati in gran funa a Worms nel maggio del 4508 disdicevano gl'implorati provvedimenti, sotto colore di non averne la facoltà senza il concorso degli altri Stati, i quali non era possibile radunar subito in una Dieta generale; pertino i paesi ereditarii dell'Austria, la Carniola, la Carinzia, la Stiria, riflutavano soccorsi; gli Stati flamminghi dichiaravano non poter somministrare nuove truppe contro il duca di Gueldria, aizzato ed aiutato da Francia ai danni dell'arciduca Carlo; ri era a temere non forse Germania tutta si levasse in aperta ribellione.

In tali condizioni domando Massimiliano una tregua che Venezia mal soddisfatta dei Francesi, venuti di Lombardia in sua difesa sull' Adige, dopo qualché esitanza accetto. Le conferenze durarono più giorni, essendo massima difficoltà il convenire nella condizione voluta dai Veneziani di ritenere i recenti conquisti e in quella messa innanzi dai Prancesi di comprendere il duta di Gueldria. Gli agenti cesarei, stanchi, scorati, cedettero infine sul primo punto, con mal simu ato

<sup>(</sup>i) Lettere al Senuto di Francesco Corner, Bibl. marciana classe VII Codice MCVIII 19 marzo 1508

sdegno dichiarando, esser propiti a fare quel ch' era guato e onesto appresso Dio e gli menimi e appresso il discolo (1); ma quanto al secondo nulla valse a piegarli; il perché la Repubblica conchiuse la tregua di tre anni nel modo consentito da loro e riprovato dalla Francia.

Ouesta tregua rimosse gli ostacoli che insino allora avevano tenuti sospesi. Massimiliano e Luigi XII nel concordarsi. fra loro ai danni di Venezia. Gl. agguagliava nell'odio l'offesa patita ; rinflammavanti le nuove ire del l'ontefice, il quale, dimentico dei patti antecedenti, volendo ricuperare Rimini 6 Faenza (2), togheva in pretesto il ricovero dato al suoi ribelli e il diritto di nominazione ai vescovadi giusta l'antichissimo costume, esercitato dai Veneziani. Termo era dunque, si riannodassero in mano di lui le fila della congiura, ordita sin dal giorno in cui la Repubblica cogli acquisti di alcune crità nella Puglia, nel Milanese, nella Romagna e colla protezione di Pisa, mostrò l'intendimento di non lasciare che attri si pighasse la monarchia dell'Italia. E Giulio II, quel desso che per l'angusto ufficio e l'animo vigoroso parevadayyero chiamato a vendicaria nell'antica libertà, non rifuggi dall'assumere una correità di aggressioni, alle quali faceva velo la consueta inocrista delle crociate. Essersi infine affratellati tra lora, dicevano i principi, per condurre in comune una spedizione contro il Turco, doversi però a tal uopo spegnere innanzi tutto l'unsaziabile cupidigia dei Veneziani che aveveno recato tanti danm ed inanurio al Padre dei fedeli e a tutti i potentati di Europa - ecco il proemio del trattato conchiuso li 10 dicembre del 1508 a Cambral, che diede tristo comingramento al nuovo diretto pubblico col divisare lo spartamento di un paese libero, stato insino allora unico baluardo. contro i Turchi, unico asilo dell' indipendenza italiana.

Google

Lettere di Zaccaria Contartat, Bibli matriana classe VII cod. MCXXXI Rippae, 6 giugno 1508 MS.

<sup>(2)</sup> Secreta 20 luglio 1507, pag. 124, Arch, gen in Pasesia,

## CAPITOLO TERZO.

Interest e disegni direcció del collegati a Cambrai; farmona della Rapubblica veneta e sue gride di guerra; accontita di Agnadello e sue conseguenze, morti apparecchi di armi a maneggi della Repubblica per distrurra l'aziona della Lega — Ri concidentese di Venezia cel Pape e con Fardinando il cattolico, magdato di Mussimiliano imperatore e sua dipendritta della Francia, calata del Tedeschi e unusdio di Pedeva; preparazioni di una neva lega contre i Prenessi; dieta di Augusta e sua deglianza contre gli shuti della Curia pontaticia — Accordo del Papa con Venezia a cogli Svizzeri; suoi tentativi su Ganova, Milano e Ferrara; muova proposto della Francia per tuorra a sa logate l'Imperatore; concilio di Toura; traitato di Biole, entazioni dell'imperatore e sua politica — Guerra spirituale e temperato col Pape; sua amuta in Bologra e pericole como; sucedio e presa della Mirando-la, congresso di pace a Mantova; cadata di Bologra in mon del Francest, consilio di Pisa e convocatione di un concilio ecumenico e Roma, maora caltationi di Manzimiliano a perducare nell'allocama francese, a suo fermo preposito di diventar Papa, condinatona della finga Santa.

I. Alla lega di Cambrai non era cosa alcuna che desse fermezza. Quanto l'ira contro Venezia e la bassa invidia dei suoi beni, pessime consigliatrici, altrettanto movevano i confederati discordi interessi.

Stava a cuore di Massimiliano il comporre le differenze intorno alla Gueldria, ai diritti di sovrantà sulle provincie francesi dei Paesi Bassi, alla reggenza della Castiglia, ed alla Navarra, il cui re Giovanni d'Albret marito a Caterina di Foix aveva in lui cercato un appoggio contro Ferdinando il cattolico e contro il pretendente Gastono di Foix sostenuto da Luigi XII. Rimossi questi impedimenti con l'autorità della Francia e dell'Inghilterra, confortavalo la speran-

za di poter fare anche quello a che non eragli bastata la Germania per la renitenza de' Principi a risentirsi delle sue ingiurie : avrebbe libere le proprie forze, e queste e il sussidio di 500,000 scudi, concesso dagli Stati fiamininghi in rendimento di grazie per la pace col duca di Gueldria (1), adopererebbe confro i Venez ani, non solamente per ricaperare l'onore e i paesi perduti, ma per condurre a buontermine gli a tri e maggiori disegni, dai quali nessuna provavaleva a distoghere la fervida mente. Viceversa a Luigi XII importava integrare il Milanese con Bergamo e Brescia conquistate dai Veneziani, con Cremona e la Geradadda ad essiredute : raffermare il suo dominio nell'Italia superiore mediante una nuova investitura imperiale; e, come mezzo a più alti propositi, tener occupate l'una contro l'altra le due potenze che più da presso li potevano contrariare: la Repubblica, malsicura alleata, e l'avversamo dinastico ch'erainsieme il suo rivale europeo. In questo modo due principi, che andavano a gara di supremazia, volevano farsi a vicenda strumento de' loro fini : nel qual gruoco hen si comprende che il più debole dovesse infine soggiacere alla legge del forte. Tal era il trattato sottoscritto a Cambras nel giorno stesso della Lega contro Venezia. Quanto all'Impero, all'andata a Roma per l'incoronazione ed alla guerra contro il Turco, confermavansi beusì gli articoli degli antecedenti trattati di Trento, di Blois e d. Hagenau : ma in ricambio Massimiliano rinunziava a compensi pel fallito matrimonio di Carlo suo ninote con Claudia di Francia, e prometteva una nuova investitura del ducato di Milano. pienamente conforme ai desideri di Luigi XII. Questi invece, non volendo chiadersi affatto le porte della Germania.

<sup>(</sup>I) GacAard Lettres inédites de Maximilien sur les affaires de Pays-Bas, 18 lugilo e 6 agosto 1508 e Frances-Bergh Correspondance de Marguerite d'Autriche T. I. p. 156.

e della Spagna, differiva ad un anno la definizione delle controversie sulla Navarra e sulla Gueldria, e quella intorno ai diritti di sovranità sulla Franca Contea e l'Artois sino alla maggiore età dell'arciduca Carlo. La qual sospensione di controversie, mentre rendeva necessaria all'Imperatore l'amicizia del re di Francia, lasciava il giudizio finale in arbitrio di colui che, essendo primo a rompere la guerra contro Venezia, poteva essere anche primo a preponderare in Italia.

Analoga alla dipendenza di Massimiliano dal re Luigi. era pur quella di Ferdinando il cattolico. E tuttavia, superiore essendo a tutti in astuzia, e meglio fidato nelle forze nazionali, seppe cavarne opposti risultamenti, colle pubbliche necessità opportunamente accordando i suoi scopi particolari. A lui, che anteponeva ad ogni altra cosa la sicurtà del resme di Napoli e della Castiglia, musciva grata la congruntura di una guerra, che dovendo vensimilmente essero lunga tra Cesare, il re di Francia e i Veneziani, l'una parte e l'altra avrebbe affaticate e indebolite. Tanto più che allora aveva già fermo in animo, se mai gli mancassero figli maschi, di non lasciare nè Napoli alla Francia. nè la Castiglia all'arciduca Carto, si bene ambedue le corone al fratello di quest'ultimo, l'infante Perdinando. Del qual suo proponimento, quantunque volte accadesse che Massimiliano o Luigi XII da soli od anche uniti insieme. prevalessero in Italia, ben si apponeva sarebbero sostenitori pell'interesse dell'equilibrio politico il re d'Inghilterra e tutti i principi più da vicino minacciati ; e sovra tutti il Papa, di cui abbisognava non solamente per essere investito del regno di Napoli e sciolto dagli obblighi contratti verso il re Luigi XII, ma eziandio per acquistare la Navarra, acciocché questa porta de la Spagna non cadesse in mano di un vassallo francese. Nè v'era tampoco a dubitare cogliesse il Papa l'occasione di gratificarselo siccome quegli che, per lo sdegno contra ai Veneziani e il desiderio di ricuperare le terre di Romagna, aveva provocato l'adeana dell'Imperatore col re di Francia; ma giudicava a sè medesimo pericoloso tanto lo stabilirsi dell'uno quanto il distendersi dell'altro in Italia.

Vero è che i principi confederati obbligavansi a difenderio e ad eseguire le sue scomuniche, sottomettendosi perfino alle pene ecclesiastiche. Onde pareva fosse riconosciula da tutti la sua autorità centrale. Che per altre dalle parole discordassero i fatti, lo si scorge e dalla protesta del procuratore regio di Francia e da quanto fece lo stesso Ferdinando, malgrado il titolo di cattorico, per opporsi ad ogni intromettimento della potestà pontificale ne' suoi Stati, trascorrendo fino ad ordinare fosse appiccato il portatore di un breve apostolico nel reame di Napoli, e a minacciare il Papa, in ciso non l'avesse rivocato, di sottrarre tutti t suoi regni di Castiglia e di Aragona all'obbedienza di lui (1).

Però stava in potere del Papa che la Lega non avesse effetto, e veramente, rivenuto bentosto dall'impeto primo a più calmi pensieri, tentò racconciarsi coi Venezioni per indurli a restituirgh imola e Faenza. Ma invano; e qui non posso ripetere le solite querimonie contro la Repubblica ripugnante dal piegar subito alle necessità del tempo. Quanto più grave il pericolo, altrettanto maggiore sarebbe stato il vituperio del cedere alla minaccia. Messa pur da banda la giusta estimazione di una lega composta di elementi eterogenei, e'si vuol credere facesse assegnamento sopra la pubblica opinione, la quale, come a lei poc'anzi avversa per l'alteanza con Francia, così adesso che il Papa chiamava gli stranieri contro la più antica sede di li-

<sup>(1)</sup> Lettera al viceré di Napoli 22 maggio 1508. Godefroy lettres de Louis XII, T. I. p. 109. Pupters d'Etat du cardinal de Granetile T. I.

bertà, ragionevole era il confidare l'avrebbe di sua potenza soccorsa a levars, di miovo in condizione di salvatrice dell'Italia.

Haha e libertà erano invero il grido, al suono del quale le sue genti respinsero il primo corpo di Francesi attentatosi. a passar l'Adda (1); ben degne che all'arumoso grido augurassero i popoli felice ventura. In cambio avvenne la disfatta di Agnodello (14 maggio 4509), che parve segnasse l'ultima sua ora, Proseguirono i francesi con singolare rapidrtà la vittoria, e i loro alleati fecero a chi prima ghermisse un brano della preda. A quai dolorose meditazioni dovette al ora esser condotta Venezia, che vide per una sola battaglia perduto tanto tratto di paese; il quale, se avverzo alle armi, sarebbesi potuto disputare palmo a palmo! E pochi giorni appresso anche Pisa (per cui aveva commesso il fallo d'impedire la concordia italiana) dopo una resistenza. di quattordici anni e mezzo, rassegnarsi all'antico dominio de'fiorentini, i quali ne pagarono il prezzo, già pattutto, ai re di Francia, e di Spagna (2).

Il fal.o, espiato con tanto precipizio di fortuna, la prudenza del Senato tostamente riparò. E non saprei dire qual fosse prova maggiore di grandezza e di forza tra il nuovo apparecchio di armie il senno de' maneggi per distrarre l'azione della Lega. La Signoria indirizzò egni sagace e studiosa cura a rappacificarsi col papa, con Ferdinando il cattolico



<sup>(</sup>I) Romania Storia doc. di Venezia, T. V. p. 2, pag. 206 hel resto è ben ovvia la ragione per cui non si lasció nè ance andare a voti la proposta di Alvise Mocenigo di acrivere sullo atendardo le parole Defendo Italiae. Sarebbe stata lo que) momento improdente dichiarazione di ciò siesso che i principi collegati le apponevano a colpa. E' si conveniva fare a non dire.

<sup>(2)</sup> Cadde Pine al 8 giugno 1509 per la desideria che Francia e Spagna obbero di espitare denari dalla repubblica florentina, Jacopo Pitti : Intoria florentina, Op. cit. lib. I. p. 83.

e coll'imperatore, per poter poi voltare tutte le forze contro i francesi, piu ternuti che gli altri immici, e insieme, per la rotta fede, le ingannevoli promesse e le atrocità dopo le vittorie, maggiormente odiati.

II. Le furie del pontefice, di già sbollite per la ottenuta cessione delle terre di Romagna, diedero laogo al prevalente sospetto delle potenze oltramontane; e per ciò, sebbene non si staccasse ancora dalla. Lega ed unzi, a tener in bilico la Francia, sollecitasse l'imperatore a discendere in Italia mandandogli 50000 ducati per Costantino Arcinio (1), pure a dar gelosia e servirsi della reputazione della repubblica, permise che i suoi oratori venissero a chiedere l'indulto dalla scomunica; ma occultamente, entrando in Roma di notte, senza incontro, e senza poter assistere agli ufficii divini, finche non avessero ottenuto l'udiensa, a bello studio protratta (2).

Né meno che a lui anche a Ferdinando il cattolico era stata tolta ogni ragione di municizia coll'aprirgli le città staggite sulla costa napoletana; sicchè egli atette senza muoversi alla vedetta; e sarebbesi fors'anco rivoltato subito contro la Lega, se non le distoglieva il desiderio di tirar in lungo la guerra, acciocché Massimiliano non s'ingerisse nella tutela di suo nipote Carlo.

Di Massimiliano insuno a quel di non s'era udito che il nome, sebbene pel timore delle armi francesì se gli fossero arrese le città di sua parte nella preda, eccetto Treviso, la cui preservazione fu il primo puntello al risorgere di



<sup>(1)</sup> Sommario della Relazione di Roma di Paolo Cappello, I apri 1510. Albert, Relaz, degli amb, ven. Serie II, Vol. III. È questi lo stesso Costantino Comminato, di cui parla il Bembo T. 2, p. 131, chii fii poi capitano generale cesareo all'assedio di Padova, e che Luigi da Porto (lettere storiche. Firenze 1857, lett. 27) chiama in vece Costantino Ametiti?

<sup>(2)</sup> Sommario della Relazione suindicata, pag. 17 e 18.

Venezia (1). Ma pur queste città gli diventava difficile il conservare. Non si tosto lasció i Paesi Bassi per recarsi in Germania, gli si voltarono contro gli Stata di que le provincie.

(I) Che scioglicase i sodditi della terraferina dal giu, amento di fedeltà, pon solomente contrachice colle punizioni jufficie a chifavori l'imperatore una exiandio con parecrbie dichiarazioni uffisiali silegate dai benemerita Romanio a sestegno della sua enintone (Secreta VIII 4 grupno Registry misti 4 luglio Storia doc. di Venezia T. V pario 2, p. 218 c. 220). La qualo opiniene parmi non posserio infermare le cronnche patavios dello spazzarini e del Bruto, l'una citala e l'attra pubblicata dal cui prof. Andrea Gioria la una recente sua memoria di Andora dopo la lega stretta in Camères del maggio all'ottobre (500, Glan-Bomenico Spazzarini e Jacopo Bruto, schbene intervenuti di persona al fatti narrati, siccome comini di parte imperiale, non ai valgono cieca fede Baltano. oltrecció agli occin la incoerense del loco racconto. I provveditori veneti Giorgio Emo a Girolamo Donato capitarono di Venezia a Padova il di 1. giugno, Ai 2 dello stesso mese, dice fi Bruta, essidichiararono la Consiglia, presenti 3000 populant, quod cenerunt, ad poeridendum necessitatibus civitatis. Ai 5 ripetono la plessa dich arazione in risposta all'arabio importato, at quod erant paratt defendere cicitatem ipagm, dummado cices ipri el populares ila velient, e fe allora che il Bruto afferma aver lette alique littere ducales declarantes quod Comunitas Padue deberet disposere de civitate tpen Factur, pro at et mellur videbatur. Non potendos) d'anque s'inmettere che il Senato dal 1 al 5 giugno mutasso di consiglio, al dovrabbe rilenere aver easo, nell'atto modesimo che dava il carico al provveditori di sitendere alla dilesa della città, ociolto i Publiabitanti dal dominio di Venezia, acroschè, nel caro preferissero darsi agli imperiali, non avessero ad incorrere nella colpsi di infedella, strang riguarde, invere, a favore di coloro che poa sarebbero rifuggiti dal commetteria. Lo Spazzarino concelliere delin comunità padovana non fa meazione di gueste lettere discali icite la Consigito ed anzi soggiunge che subito dopo la partenza ifel Bettori e Prosveditori veneti, augeroenere ditterate a Senatu (findem dies, enjus meas declarabatur at urbem et se ienerent.

Gian-Francesco Buzzacarini dice invece che i Provveditori, non potesdo far altro, lessero le lettere che già avengan riceputo dalla

ond'egli in una bizzarra lettera a Margherita sua figliuola, scritta sotto l'impressione di cocente adegno, la giurò al fatta addosso ai ribelli, da non losciar loro in salvo ne le lingue ni gli orecchi (1). Peggio andavano le cose in Germania, dove gli Stati congregati a Worms ricusarono i domandati auti, con dire che quelli concessi antecedentemente a Costanza dovevano esser ultimi, e che ad essi, fuor dell'uso, non erano stati tampoco comunicati gli accordi di Cambrai (2). In tali conduzioni non pareva improbabile piegasse l'imperatore alle larghe offerte della Repubbuca. Allora a Luigi XII contrapporre le sue: si proseguisse il corso della vittoria fino alla compiuta conquista e divisione della città di Venezia; a tal uopo, oltre alle provvisioni terrestri, sarebbesi congiunta la sua armata marituma ed anche quella di Ferdmando il cattolico, purché Massimiliano volesse contentarne le brame (3).

Dovevano Cesare e il re di Francia per ispedire queste ed altre cose convenire a parlamento in Peschiera; ma il primo, come giunse a mezzo il lago di Garda, di subito

Signoria, ma tenevano occulte, colle quali venira ordinato di alsare la bandiera dell'imperatore e non quella dei re di Francia (Historia dal 1482 al 1520 MS. dell'Arch. Civ. di Padova). È questo è vero che i rettori, per non venir a guerra civile, permisero si alzassero la bandiere imperiali; ma dal ritirarsi aforzato e, quando anche si voglia, per volere del governo, alla cassione per abbandone delle popolazioni, vede ognuno che molto ci corre.

(i) Les Estas de nous pays commancent mutiner contre nous au provit des Ghetdres.... Més je vous promès ma foy, que je leor montrera à l'aide de Dieu bien tost... tel myroy et remède à l'encontra que i ne sarunt en uny au après sauver leor langes ne oraylics.

72) L. Ranke Deutsche Geschichte, T. I., pag. 143.

(3) Di questa proposta fatta del re di Prancia parla Massimiliano in una sua lettera 30 luglio 1509 a Margherita, Le Giug, Correspond. T. I. p. 169. diede volta a Trento, sia che le smodate pretensioni di Ferdinando respingessero i suoi cons gheri flamminghi, sia anche che in lui si fossero ridestati gli antichi sospetti verso l'imanico di sua casa. Fatto sta che quel brusco recedere dal colloquio, porgendo motivo al re Luigi di recarselo ad ingiuria, valse a colerare il suo ritorno in Francia. Aveva già ottenuto, conforme a'suoi desiderii, l'investitura di Milano e confermata a Biagrassa l'alleanza col papa, a patto di non tenere protezione, nè accettarne in futuro di alcun vassallo della chiesa. Disciolto dunque l'esercito non lasciò in soccorso dell'imperatore che sole 500 lancie, pari a 4000 uomini, quanti appunto bastavano per tenerlo ancoma a se legato.

La tardità e la scarsezza degli apparati di Massimiliano crescevano animo a' Veneziani. Li confortava ancer più la fresca sperienza che de' fieri oppressori avevano fatto i suoi popoli, omai diventati contro essi, al dire di Machiavelli, più cetinati e arrabbiati, che non erano i Giudei contro di Romoni; sicchè lo statista florentino il quale mostrava agomento dell'emula potenza, dopo aver discorsa la condizione di Cesare e del re di Francia, dell'uno che voleva fare la guerra ma non poteva, e dell'altro che avrebbe potuto farla e pur l'andava a suo proposito dondolando, conchiudeva se mantengono con questi modi ai paesani la disperazione, e a' Viniziani la vita, credesi, come ho detto altra volta, che in un'ora possa nascer cosa, che farà pentire i Re, e i Popi, e noi di non aver fatto il debito ne' debiti tempi (1).

Difatti i Veneziani ripresero Padova. A quell'annunzio altre terre inalherarono di nuovo la bandiera di S. Marco e solamente il pronto aiuto de' Francesi assicurò a Massimiliano Vicenza e Verona.

Quanto grave a lui la perdita di Padova, altrettanto il

(1) Legazione seconda a Mantova VIII, Verona 1 dicembre 1509.



riacquisto giudicavasi importante, ed eta, alla restaurazione della Repubol ca (1). Onde sforzi supremi a difenderla contro Massandiano; il quale finalmente col maggiore esercito. che mai avesse al estito, benché raccolto non solo delle sue. ma eziand o delle forze degli altri collegati, venne a porvi l'assedio. Ma il cardinale Ippolito d'Este, che lo seguiva, andando armaio e soldatescamente sopra una carrella per lo campo (2) anoperavasi in segreto a favore de Veneziani. rinfecando le discordie de' capitani delle varie nazioni; i soldati pagati col saccheggio non animava che la speranza di un maggiore; il valore e la fermezza de' difensori crescevano, quanto più riuscivano vani i tentativi de'nemici; inûne i gentiluonimi di Francia e di Germania non degnarono mettersi a piedi per sabre alla breccia insieme co fanti, e allora Massimiliano fu costretto di levare l'assedio, ritirandosi prima a Vicenza, e poi la Nerona, donde fece poco appresso ratorno in Germania (3).

Quivi d'ogni parte concorsero ad angustiarlo gli amari frutt dell'impresa fallita: i Veneziani sicuri di se rifiutavano la implorata tregua: alcuni Stati della Germania volevano far causa comune colla Gueldria: le truppe non pagate ricusavano il servigio; persino i paesi ereditarii tumultuavano.
Altro omai non gli restava che gettarsi al tutto nelle braccia
della Francia, Indottosi dunque a consentire che Ferdinando
il cattolico ritenesse l'amministrazione della Castiglia insino al vigesino anno di Carlo, nipote comune, e che questi
pigliasse, vivente la madre, titolo regio (4), si fece in-

<sup>( )</sup> No la qual senza dubblo stava il conservare e restourare la repubblica. La guerra fatta a nostri tempi in Italia dal Senatore M. Andrea Mezanico, p. 27 Venezia 1514.

<sup>(2)</sup> Lettern 27 di Luigi da Porto, op. cit.

<sup>(3)</sup> Relazioni di Gattinara a Margherita 8 è 28 ott., 8 è 20 nov 7 è 11 de. Le Glay Negociations T. I.

<sup>(</sup>t) Gatt nara a Margherita 15 dicem. 1509, Le Gley Negoc, T. I pag, 203,

contro al re Luigi con proposte quali appunto desiderava ed altra volta egli stesso avevagli fatte: si distruggesse anzi tutto sin dalle fondamenta Venezia e i dominii suoi si ripartissero in pro della spedizione contro i Turchi, che dipoi sarebbesi intrapresa; a tal nopo gli avrebbe lasciato non solamente assumere la capitananza degli eserciti, ma exiandio pighar tutte le piazze veneziane, di sua appartenenza, eccetto Verona, e ritenerle fino a tanto che le rendite compensassero le spese della guerra (4).

Ben era natural cosa che il pontefice e il re cattolico detestassero coteste proposte, le quali avrebbero condotto la Francia al compimento de'suoi voti. Per la opposizione di que'due la lega di Cambrai era già sciolta di fatto se non ufficialmente, chè anzi sin dal principio del 4540 agitavasi la formazione di una nuova Lega che sarebbesi principalmente appoggiata agli Svizzeri ed all'Inghilterra. Massimiliano, invitato ad accedervi, preferi giovarsene per muovere il re Luigi a compiere le sue promesse (2), e, fermo nel disegno della guerra contro Venezia, alia dieta convocata in Augusta domandò un sussidio d'uomini e di denaro per due anni. Machiavelli ne previde il successo, quando, a scanso d'inutile incomodo, chiese licenza di non andarvi (3).

<sup>(</sup>i) De civitate venetiarum, de qua ettam prius actum est cum serenitate sea et oratoribus nostria, qui apud sum fuerunt Cremonas, numus ejusdem sententie, cujus eramus extune, Placuit nobis mirum in modum sua firma deliberatio de destructione civitatis Venetiarum. Ideo nos contenti sumus et acceptamus ligam et consederationem contra Venetos et pro destructione illorum, Instruzione dell'Imp, a Rogendorf 26 nov, 1509. Le Glay: Negociations T. I. pag. 293.

<sup>(2)</sup> il no le fera point, al ledit seigneur roy treschrestico veult faire aimi qu'il a promit, A. de Burgo a Margherita 14 gen. 1510. Le Glay Négoe. T. J. p. 316.

<sup>(3)</sup> Perché l'andere in Augusta per intendere la deliberazione della dieta non è molto necessario, perchè questa non è per faze

Gli State di Germania facevano instanza che prime si trattasse della concordia coi Veneziani: i centomila fiorini che questi promettevano pagar subito, e a diecimila annui a titolo di tributo, sarebbero bastati a sollevarii dalle spese della Camera imperiale. Mantenevali in questa disposizione di ammo il nunzio pontificio, facendo loro considerare il pericolo della libertà tedesca per l'alleanza dell'umperatore col re di Francia. Invano replicava Massimiliano essergli costata un milione la guerra e ricavare Venezia annualmente. cinquantamila florini dalle terre appartenenti all'impero. Non c'era argomento che valesse a trasfondere nella dieta i suoi ardori marziali : lo dimostra il sussidio concessogli di 6000 nomini a piedi e 1800 a cavallo, ed anche questi per sei mesi soltanto. Bensi la manifesta discordia del papa coll'imperatore parve opportuna occasione a riprodurre le doghanze comuni contro gli abusi della Curia e a domandarne riparo; unico rinforzo della Germania alle armi spirituali. che la Francia poco stante avrebbe adoperate contro il pontefice.

III. Il quale progrediva nel divisamento, sol per vendetta sospeso un istante, di liberar l'Italia dai barbari. Se Venezia non fosse, bisognerebbe forme un' altra, aveva egli detto all'orator veneto Girolamo Donato (1). Il perchè come essa ebbe accettate le condizioni imposte, levò l'interdetto ed accolse i suoi ambasciatori (24 febb. 1510). Determinandosi a quest'atto solenne, che lo scioglieva effettivamente dalla lega di Cambrai, fece buon fondamento nei conforti di Enrico VIII nuovo re d'Inghilterra, e maggiore nell'amici-

altro, che si abbiano fatto le altre dipoi Legazione seconda di Mantora XII. Mantova 12 dic. 1509.

<sup>(</sup>I) Quelli reali lastavano di voler venire a torre Venezia, ma noi con abbiamo voluto, dicendo, se quella terra con fusse, bisogneria farne un' altra Relazione di Roma di Domenico Trevitano 1. apr. 1510. Alberi Relaz, degli amb, ven Serie II vol 3. pag. 36.

zia di Ferdinando il cattolico, mercata al prezzo dell'investitura de Napole in onta alle pretensioni di Francia e conesclusione persino dell'arciduca Carlo, per quando diventasse imperatore, conforme alla costituzione clementina (1). Ferdinando sin dal principio della guerra, col pretesto della difesa di Napoli tenevasi pronto per ogni evento un esercito. e questo su d'una flotta reccamente allestita aveva mandato sulle coste vicine dell' Africa, acciocché si addestrasse ne' cimenti contro i Mari. Ma quel che importava più, continuando Giulio cogli Svizzeri le pratiche cominciate per mezzo di Matteo Schinner vescovo di Sion, ottonne ch'essi si obbligassero di mettere al suo soldo 6000 uomini ner sei anni a tutela della Chiesa contro qual fosse nemico. Tanto basto perchè credesse di poter reggere a suo senno il mondo (2), onde, appiccata questione sulle saline di Comacchio, il duca di Ferrara, che ricusava obbedirghi col lasciare l'alleanza francese, proferi scomunicato e decaduto.

Come lo seppe il re di Francia mando ordine al governatore di Milano, Chaumont d'Amboise, muovesse con 4500 lancie e 10000 fanti in soccorso dei principe di Anhalt che comandava Verona in nome dell'imperatore: i quali due capitani rinforzati dalle truppe cello stesso duca di Ferrara conquistarono Vicenza, Legnago, Bassano; e sarebbero proceduti più oltre, se Ginho II non avesse fatto in un tempo medesimo che fosse assaltata Genovo per terra e per mare, invaso ii ducato di Milano dagli Svizzeri, e quel di Ferrara dall'esercito pontificio sotto II duca d'Urbino.

Vero è che non gli riusci alcuna delle molte cose tentate contro al re di Francia: Genova, repressa dalla fresca memoria delle sofferte jatture, non si mosse al grido di libertà



<sup>(</sup>I) Marin Sanuto, di Roma 14 nov. 1518 T XXVI

C) Il papa vuol casere il signore e maestro del giuoro del mondo Relazione di Dom. Trensano op cit p. 34

che levarono i suoi profughi; Ferrara accorsero a difendere prontamente i francesi; e gli svizzeri, moltratisi fino a Como, non passarono manza, sia che fossero sprovveduti di battelli a tragittare i fiumi, o mancassero di vettovaglie, o meglio su quelle truppe vendereccie potessero assai più i danari francesi. Solamente al pontefice era succeduto furtivamente l'acquisto di Modena: premio non degno di tanti moti. I quali però tornarono a bene dei Veneziani, obbligando i nemici a dar di volta verso Ferrara e Milano ed a lasciar sole le genti di Massimiliano, che già, per mancamento di soldo, continuamente diminuivano.

Onello parve a Giulio II ed alla Repubblica momento opportuno per indurlo con larghe profferte a mettersi a capo della nuova lega contro la Francia. Confortavanio nello stesso tempo alla concordia coi Veneziani Ferdinando d' Aragona ed Enrico d'Inghilterra mediante Margherita sua figlia (1). Viceversa il re Luigi adoperava ogni poter suo pertenerlo a se congiunto con maggiori promesse: lo avrebbe fatio il più grande e il più rinomato imperatore che mai dopo Carlo Magno non fosse (2); moverebbesi non solo contro a Veneziani, altrimenti che per lo passato, ma ancora per atutario ad occupar Roma e tutto lo stato della Chiesa, come appartenente di ragione all'impero, e similmente tuita Italia, da Milano, Genova, Firenze e Ferrara in fuort (3); concorrerebbe insieme con lut a convocare un concilio universale. E perché di questo si vedesse un principio adonò tutti i prelati di Francia a Tours (44 sett. 4540), i qual: levarono al pontefice durante la guerra l'ubbidienza

<sup>(</sup>i) Margherita a Massimiliano. Le Glay Correspond. I. 386.

<sup>(2)</sup> Qu'il soit le plus grand et renommé empereur qui a est depuis Charlemagne, Lettres de Louis XII op. clt. T. I. p. 284.

<sup>(3)</sup> De le conduire a Rome ; de lui soumettre l'Italie entière | ccc. Carnter Histoire de France T. XXII p. 201.

de, suo reame. Correvano oltre cio alla sua corte, nel castello di Blois, voci di grandi imprese ed altaniente ininaccevoli (1). L'imperatore, s'era lasciate un di scappar di bocca il re Luigi, mi ha più volte ricerco di dividermi seco l'Italia: lo non l'ho mai voluto consentire, ma il Papa a ouesta volta mi necessita a farlo. Machiavelli, sentendosi in mezzo quell'aria infesta a Roma uscir fuori più libero il sospiro dall'animo, suggeriva più facili mezzi · doverni mostrore al re, come a tenere a freno un Papa non buogna tanti Imperatori e fare tanti romori; perchè gli altri che per l'addicira git hanno falla guerra, o l'hanno ingannalo, come face Filippo il Bello, o l'hanno fatto rinchiudera in Castello S. Angiolo da' suoi Baroni, i quali non sono si spenti. che non si potesse trovar modo a raccendergli (2). Consentiva con lui in questi ragionamenti Florimondo Robertet, succeduto nell'antorità presso il re al cardinale Giorgio d'Amboise. Parlavasi infine apertamento dell'andata a Roma, il che impero, conchindeva Machiavelli, scrivendo ai magistrat. di Firenze, se vostre Signorie fostino poste altrove, sarebbe da desiderare, acciocché ancora a codesti nostri preti torcasse di questo mondo qualche boccone amaro (3).

Ma le erano fantasticherie, o le solite lustre di Luigi verso Massimiliano. Tener lui a bada e afflitti i Veneziani: ecco i secreto del suo cuore, che Pietro Soderini disvelo, accomando all'intendimento finale di tirare a se l'autorità imperiale e di avere in sue mani ancora la pontificia (4).

Ben lo sapeva Massimiliano, al quale l'andata la Roma stava in cima d'ogni altro pensiero per fini direttamente op-

Machiaretti, Legazione terza alla Corte di Francia 22 luggo 1510;

<sup>(2)</sup> Holdem 1X Bles 9 ag. 1510.

<sup>(3)</sup> Ibidem XII 18 ag. 1510,

Istruzione di Piero Soderini Gonfaloniere a Neolo Machavelli, 2 giugno 1510. *Ibidem*

posti a quelli di Francia, per crescere cioè la potenza propria e riformare la chiesa nel senso di quell'epoca, ch'era la separazione della spirituale dalla potestà temporale. Perciò stette qualche tempo in forse da qual parte dovesse mettersi. He infine se accordavasi coi Veneziani, conforme ai reiterati ammonimenti del re Aragonese e dell'Inglese. avrebbe pur dovuto lasciar cadere i più stupendi suoi disegni sull'Italia. Ferryangli l'animo la giora che peavrebbe il pontefice, e i nuovi dispregi della Germania. La quale dal concibo di Basilea in poi non aveva cessato di lavare lamenti contro Roma, contro l'ignoranza e avidità dei nunzi e dei prelati, contro la vendita de le indulgenze, e le annate e le aspettative. Ouel molnoto di tantio, scriveva legli. a Margherita sua figlia, non può per nesmona cosa del mondo portare in pace che noi andiamo in armi a prendere la corone imperiale a Roma, accompagnato dai Francesi, perché teme di esser preso de noi éue un pena de' grandi peccasi ed abusi ch'eals e i suoi predecessori hanno fotto e fanno giornalmente. e così pure alcuni Cardinali, i quali temono sopra ogni altra cosa la riformazione (1). Com'ebbe danque notizia che l'armata di Ferdinando il cattolico aveva sofferto una grave disfatta in Africa, e che il pontefice era in pericolo di vita, parendogli giunto il momento opportuno, si decise a ristrignersi col re di Francu, rinoovando seco lui a Blois a'17 decembre del 4510 gli accordi di Cambrai mediante un trattato che li estendeva ai loro successori.

Confidava Massimiliano vi accederebbero i rimanenti collegati, e massime Ferdinando d'Aragona; ma pot che questi aderi, a condizione ne andasse salva la chicsa (2), gli accadde di restar abbandonato alle sole sur forze, le quali

<sup>(1) 29</sup> glugno 1510. Le Glay Corresp. 1, 293.

<sup>(2)</sup> A. de Burgo a Margherita 29 dic. 1510 Le Glay Negociations. T. I. p. 375.

non hastavano certamente ad impedire che cadesse in balia della Francia. Ecco perchè per altri due anni il veggiamo starsene ancora fra due alleanze con una politica di cui egli stesso espose gl'intendimenti ed i mezzi (1), cioè di giovarsene a vicenda per volgersi poi risolutamente all'una o all'altra, secondo gli eventa (2).

IV. Continuava intanto la guerra di Ferrara, e il pontefice per ispignerla vie meglio e dirigerla, erasi recato a Bologna. Quivi Chammont d'Amboise con rapida ed inattesa mossa gli fu tutto a un tratto alle spalle, onde il pericolo parve estremo, e se ne commosse la città.

Maggior confusione e terrore occupava gli animi dei Cardinali. Solo il pontefice in tanto scompiglio non pieco l'animo; e l'interposizione degli oratori di Spagna e d'Inghilterra uso unicamente per lasciar tempo di accorrere si Veneziani; giunti i quali Chaumont fu costretto a ritirarsi, ed egli in persona potè voltare gli eserciti contro la Mirandola. Si vide allora, unico esempio al mondo, un papa di ottant'anni esporsi alla neve e at fuoco, dirigere le hatterie, e pur tardandoghi che sgomberate fossero ed aperte le porte della conquistata città, entrarvi per la breccia (20 gen. 1544). E comeché per le fatiche sopportate in tanti accidenti e col corpo e coll'anima fosse molto aggravata la sua infernità, negò agli ambasciatori, che gli pariavano della concordia, voler più udir checchessia, se prima non gli si desse Ferrara. Tale pretensione, congiunta a quella di Massimiliano



<sup>(1)</sup> Massimiliano a Margherita 31 dic. 1510. Le Glay, Corresp. T. I, pag. 362.

<sup>(2)</sup> S. M. est deliberé d'entretenir l'amitié de tous ces vois et se sider d'ouix, chascun en son endroit, affinque es pendant luy puisse par ung moyen ou suitre schever ses afferes d' Ralle ... L'empereur les entretient trestauts en bon espoir et selon le temps II besogners, Gattiners a Margherita 7 e 20 luglio 1511 Le Glay Negociations T. I. p. 416, 420.

che domandava ai Veneziani piena ed assoluta restituzione delle città appartenenti all'impero e alla casa d'Austria mandò a vuoto il congresso di pace tenutosi a Mantova. Ne segui la Bolta in coena Domani che fulminò di scomunica i suoi nemici, compreso indirettamente lo stesso re Luigi, a causa delle decisioni del concilio di Tours.

Senonche al fragore di queste arini spirituali non rispose il successo della guerra. Bologna, la città del cui acquisto tanto Giulio si compiaceva, fu presa dai Francesi (21
mag. 1511), e la sua statua, opera di Michelangelo costata
cirquemila ducati, dal popolo medesimo abbattuta, e dai
Bentivoglio, che riebbero il dominio della città, ridotta in
un cannone. La presa di Bologna e la rotta dei pontificii a
Casalecchio schiudevano la via a Roma. Però non andava
sin la l'intendimento di Luigi XII, onde il marescialio Trivulzio, al quale era stato restituito il comando supremo alla
morte del Ghaumont, fu ridotto ad operare con esitanza.

Null'altro volendo che incutere spavento al papa per indurlo più facilmente alle sue voglie, mentre commetteva ai Fiorentini si adoperassero ad austar la pace con lui (1), indisse un concilio in Pisa (2) sotto la protezione de' Fiorentini modesimi, i quali vi si prestarono a maliucaore, ben pre-tedendo che da un principio si debole e pericoloso non potrebbe aver fine onorevole e sicuro (3). Difatti l'interdetto di Ginho lasciò che hen pochi prelati s'adunassero, questi pure oltraggiati dal popolo, e colà e dopo che furono trasferiti a

<sup>(1)</sup> Muchinetti Legazione 5, alla Corte di Francia e in Lombardia 24 sett. 1511.

<sup>(3)</sup> latruzione a Macinavelli 10 sell. 1311 Legazione quarta alla: Corte di Francia.

Milano. Il misero espediente riusci dunque a contrario effetto. Oltre che dar spazio di tempo all'inimico col differire il muovere delle armi, dell'insulto recato alla suprema dignita ecclesiastica pigliarono giustissimo scandalo i credenti. Dalquale, com'era ben a vedersi, confortato il pontefice intimo il concilio universale per il primo giorno di maggio 4549 nella chiesa di s. Giovanni Laterano a Roma. E allora crebbe l'esitazione di Massimiliano a perdurare nell'alleanza francese, per modo che il re Luigi si vide costretto a soccorrerlo efficacemente secondo le promesse più volte fatte (1), richiamando le sue truppe dagli Stati pontificii per congiungerle con quelle che il duca di Brunswich menava nel Friult e Massimiliano stesso conduceva da Trento contro i Veneziani. La Repubblica tornava alle passate distrette: le sue città di terraferma, una dopo l'altra, tranne Treviso e Padova, ricadevano in potere dei collegati. In questo mezzo ammalo di nuovo il pontefice e fu un punto che i circostanti lo riputarono morto (20 agosto 4511); onde gli avvisi ne corsero per istaffetta alle Corti, e i Cardinali scismatici del conculio di Pisa si misero a cavallo per venire a Roma. al conclave. Congiuntura mighore a riformace la Chiesa sembrava non potersi offrire mai più, e Massimiliano torno al pensiero di condurre a buon fine l'impresa col porsi sul capo la tiara pontificia. Voglio diventare prima coadjutore del pontefice, poi pontefice effettivo, aundi prete e santo: lo disse egli stesso con queste medesime parole, scrivendo a sua figlia Margherita, e conchiuse col compiacersi ch'ella sará obbligata ad adorarlo dopo la sua morte, e col sottoscriversi: Massimiliano futuro papa (2). Davvero che in questo



<sup>(1)</sup> Sua Meestà dubita... non gli facessi girare sotto il re de Romani, conescendoto forse facile a dare la volta, per averselo a questi di trovato sotto assal debole, lbidem III 24 sett. 1511

<sup>(2) 18</sup> settembre 1311 Lettres de Louis XII T. IV, p. 1.

si dura fatica di credere a' propri occhi. L'idea di unire il papato all'impero, o per lo meno di conseguire il primo abdicando il secondo a favore del ripote Carlo, pare una voglia così matta da non istupire che alcum abbiano tentato di volgere la testimonianza di quella lettera in argomento di celia (4). Ma avvi altro documento che parla si alto e chiaro da interdire i' arbitrio all'interpretazione: l'istruzione data a quest'nopo al conte Paolo di Lichtenstein, nella quale Massimiliano descrive gli oggetti preziosì, pertino il pallio imperiale, da lasciarsi in pegno alla Ditta Fuggor d'Augusta per avere i 300,000 diriati necessarii a guadagnarsi i voti de' Cardinali (2).

Di già a predisporre gli ammi, sul primo amunzio della vicina morte del papa, era ito a Roma Matteo Lang, agli inficii del quale i denan siundicati del Fugger avrebbero aggiunto un argomento di peso. Di già gli Orsini e i Colonna chiamavano secretamente l'imperatore a Roma. Ma ogni speranza svani quando Giulio, riavittosi hen tosto e ritornando con novelio ardore alle antiche pratiche per rompere la potenza dei Francesi in Italia, combinò una lega, detta susta, perche diretta in apparenza a mantenere l'unità della Chiesa e l'integrità del suo dominio tempornie.

(1) Albert Jüger: Abhandlung über Kasser Maximilian's i Verhältniss zum Papstihum op, cit.

<sup>(2) 16</sup> settembre 1511. Lettres de Louis XII T. III. p. 323. Da questa instruziono rivilla che Massimbliano ottiviata la tiara avrebbo rinuncialo nil'impero: Oppignorabimos cutem illi clenuliorium nostrorum pretimiores quatuur eistas, una partier cum pallto investiturali, qui non ad imperium, sed vero nostram domam Austriaeam pertinet, et cufus nos post adeptum papatum non amplius erit ut opus habeamus; se quegli oggetti prezioni nun bastassero per nicurtà del Fugger, tum nos si, proseque l'Imperatore, pro reliqua summo tertiam partem redituum nostri papatus, usque dum plene el satisfiat quetannés assignabimus.

## CAPITOLO QUARTO.

Capitoli principali della lega mula tra il pontolica, il re calielleo a i Veneziani ; accerdo separato di Ferdinando d'Arriguna con Engino VIII d'Inghilterra; piano il guerra di Luigi Kili; ploriceo azioni di Gastano di Folz; batinglia di Ravenna; cadata della fertana francoso in Italia — Congresso de' estingati a Mantora e leco discordi protessoni; angustio del Milameso orcupata dagli. Svizzeri ; portementi di Gastano Moruna — Condizione della repubblica floratilia: discorto di Francesco Gasteriardini interna sita riferma del porcena; ristabilmento dei Medici — Congresso di Roma; lega di Mostimiliano Sforza engli Svizzeri a una sotrata a Rilama; governo della Lombardia in mano de' continuatrii importali; delarota previstoni del Murano — Allegana fra il papa o P importara; praticho di una mosta della Nuverna e propositione ad arcordicus cell co di Francio; smismenti divinamenti di Ciutio II e sua mosta.

I. La lega, detta santa, pubblicata a Roma il quinto giorno di ottobre del 1841, fu da principio unicamente tra il papa, Venezia e Spagna. Conchiusa essendo in realtà contro la Prancia, le forze dei confederati e le armi spirituali richiedeva anche fuor dell' Italia, e il diritto di aggiudicare il possesso delle conquiste attribuiva al pontefice. Tutto ciò suadente Ferdinando il cattolico, il quale, come al solito, palliando di protezione de la santa sede i disegni politici, cercava occasione di buscarsi la Navarra spagnuola e di preponderare in Europa. A questo fine le truppe a bello studio agguerrite sulle coste dell' Africa, faceva sbarcare in Italia, avanti che trapelasse il suo accordo col papa, ed a Raimondo di Cardona, suo vicerè di Napoli, otteneva il capitanato generale degli

eserciti collegati. Da qui appanto la ripugnanza degli altri principi di entrare in quella confederazione. Massime del re d'Inghilterra, il quale sebbene fosse intervenuto continuamente al e trattative mediante il cardinale di York, suo ambasciatore a Roma (1), pure volle starsene ancora in disparte preferendo di strignere col re d'Aragona un accordo separato per la conquista della Gujenna (2), da gran tempo appetita, siconne luogo opportuno a sicurare il commercio in caso di una guerra continentale e inciente il miglior punto d'appoggio a mantenere il bitancia Francesi e Spagnuoli.

Fallite pertanto le pratiche della concordia col re di Francia e con Massimiliano imperatore, trattata con molte offerte dal papa e dallo stesso re d'Inghilterra, le truppe pontificie e spagnuole andarono a campo setto Ferrara e Bologna, appunto altera che ragunavasi il concilio scismatico di Pisa, e mentre gli Svizzeri, inalberata l'insegna a lettere d'oro di difensori della Chiesa, correvano fino alle porte di Milano taglieggiando. Per opporsi ad essi i Francesi dovettero disgiungersi dall'esercito imperiale; onde ai veneziani il destro di riacquistare i paesi perduti, eccetto Verona, e a Massimiliano la necessità di chiedere l'interposizione inglese e spagnuola con la repubblica (3).

Per la qual cosa re Lu gi fece ogni opera a recidere i ben orditi disegni dei nemici. La Scozia, la Navarra e la Gueldria auscitate ai lor danni ne avrebbero divertite le forze ; emissarii accontatisi cogli Angioini di Napoli, cogli Orsini, i Colonna, i Savelli degli stati pontificii, e co' spasimanti di democrazia in Firenze, sommoverebbero l'Italia. Questi

<sup>(</sup>i) Omnia tractata et agitata fuerunt cum participatione et scitu Sercossimi Henrici regis Angliac, Lettres de Louis All, Tomo 3, pagina 74.

<sup>(2) 17</sup> nevembre a Westmünster.

<sup>(3)</sup> Manaimil, a Margh, 25 dic, 15H, Le Glay, Corresp. Tomo 1, pagint 483.

gli aigti esteriori. A gran lunga più efficaci gli apparecchi proprii : tutte le genti di arme che aveva in Francia comandò passassero i monti, e dell'esercito ripforzato prendesse la supremagia Gastone di Foix, suo nipote, al quale, arridendo la fortunz, dava facoltà di condurre il concilio da Pisa a Roma, di conquistar Napoli, e intenerlo per sè, siccome dote di sua figilicola Renata promessagh in isposa. Il giovane eroe tanto officio di capitano supremo, quasi prima d'essere soldato, con isplendidi fatti illustro. Per opera di lui gli Svizzem, che già attorniavano Milano, pria tenuti a bada con avvisaglie, poi compri dall' ore, voltarone improvvisamente le insegne verso casa (4); Bologna, vicina a soccombere, fusalva ; e Brescia, che in quel mentre s'era data ai Yeneziani. ripresa a viva forza con orribile sterminio di nomini e cose. Di là mosse incontro all'esercito della Lega che raccoglievasi nella Romagna, e saputa per via la tregua di 10 mesi tra Massimiliano e i Veneziani (2), non pose tempo in mezzo a presentare la decisiva battaglas di Ravenna (41 aprile 1512). che fu la prima vinta merce delle artiglierie (3).

Pareva allora per la seconda volta dischiusa ai Francesi la via a Roma ed a Napoli. Re Ferdinando d'Aragona, caduto d'animo, già meditava richiamare l'inviso Gonsalvo per affidargli, insieme coi comando dell'esercito, la difesa dello Stato; e poichè le città di Romagna impaurite si rendevano al legato dell'adunanta scismatica trasferita a Milano, i cardinali, nei terrori dello sgomento, stringevansi attorno a Giu-

<sup>(1)</sup> L'accordo cogli Svizzeri contò a, re di Francia 75,000 florini d' pro ; Massimiliano a Margherita 19 genn, 4512, La Giay Corresp. I, 476. Veggasi anche la lettera di *l' le Veza a Margherita* di Biois li 23 dicembre 1511, Le Giay Nègoc, I, 474.

<sup>(2)</sup> Secreta 6 aprile 1512, Romania, op. clt. T. 5, parts II, p. 267.

<sup>(3)</sup> Lettere di Incopo a Pietro Guicciardini al loro fratelle Francesco, 16 e 23 aprile 1512 Decum, LXIV per servire alla Storia della milisia l'aliano. Arch. stor. ita), Temo 15, pag. 307, 310,

lio supplicandolo di chieder pace. Ma Giulio preferiva fuggirsi di Roma, sperando ancora non essere al tutto spacciata la causa sua. Ne s' ingannò. La vittoria di Ravenna era costata tente perdite e quella massima di Gastone di Foix, che più tardi, quando cioè la sì poteva valutare dall'insieme degli effetti, il cavaliere Bajardo, scrivendo a Lorenzo Aleman suo zio, lamentava non sarebbero bastati cente anni a risarcime la Francia (1), e re Luigi a chi nel congratulava rispondeva: augurrate di tali vittorie ai misi pamici.

Infatti gli spagnuoli e i pontificii non tardarono a rifarse in quello che Giacomo la Palisse, succeduto a Gastone, costretto a sgombrare la Romagna, riconduceva in Lombardia l' esercito francese in sembianza più di vinto che di vincitore. La nessuna aspettativa di rinforzi. Eprico VIII d'Inghillerra, intimata guerra alla Francia, stava già per invadere la Gujenna e la Bretagna. Oltracció Massimibano imperatore, comeché si professasse ancora fedele alla Francia, conforme alla tregua stipulata coi Veneziani, aveva richiamate le sue truppe, e più ancora dato il passo per Verona a diciottomila svizzeri, comprati da Giulio, che piombarono di nuovo addesso a Milano. Quanto il guasto dell'infelice paese lo abbiamo da contemporanee memorie (2). Leggendo le quali, e raffrontando le brutalità di questi campioni del papa alle scellerate avventatezze francesi, alle ferocie spagnuole ed alle ingordigie tedesche, non ha cuore chi non impreca al destino dell'Italia d'allore, di non poter differenziare gli smici degli avversarii. Aveva ragione Alfonso d'Este allorché, al fatto di Ravenna, avvertito che le sue artigherie colpivano anche gli alleati francesi, rispose : tirate sensa riquardo, chè son nostri nemici tutti. (3).

<sup>(1)</sup> Metro Ferri, Storia di Milano, Mil. 1835, Tomo 2, pag. 151.

<sup>(2)</sup> Pletre Martire, opera citata apietola 494.

<sup>(4)</sup> Parole delle generosamente e con libertà italiana . Pro Giu-

Come danque s'ebbe notizia che gli Svizzeri congiuntisi coi Veneziani s'avanzavano a gran passi sopra Milano, la Palisse stette alcun tempo incerto che far si dovesse. Egli era si a gran pezza inferiore a Gastone in rapidità e maestria di guerra; eppur sarebbe ingiustizia non contrapporte a suo scarico il mal animo dei capitani, l'esercito per diserzioni e congedi intempestivi stremato e, ciò ch'è peggio, insofferente di freno (1); persino il desiderio sorto in gran numero di Francesi andasse al re perduta per sempre la Lombardia, che atimavano esser toro dal cielo serbata per supplizzo e per sepoltura (2).

Non per tante la Palisse deliberò infine tenersi sull'Adda, scrivendo a Milano gli si mandassero quanti fanti fosse possibile, ed ei sarebbe bastato a difendere il passaggio (5).

Senonché in questo mezzo i capitani, i magistrati e i senotori tutti di parte francese, mancando il denare, il favore e il consiglio, erano già fuggiti da Milano sollevata al grido di Massimiliano Sforza, figliuolo di Lodovico il Moro, che gli Svizzeri proclamarono duca. Laonde a la Palisse non resto che ripiegarsi su Pavia e di là, raggiunto dal Trivulzio, rivalicare le Alpi.

Ormai la fortuna francese cadeva del tutto in Italia. Genova vendicatasi in hiertà accolse a doge Giano Fregoso stato fino allora al soldo di Venezia; Giulio non solamente riacquistò Bologna, ma aggiunse eziandio ai suoi dominii

*liano Cghi.* Cronaca di Firenze, lib. 1, pag. 125, Arch. stor. italiano. Appendica 23.

ø



<sup>(1)</sup> Nec ducum societatem habebat, cum quibus communi consilio de genere belli decernere posset, nec exercitum integrum perspiciebat, et (quod erat detestabilius) haud pariturum sibi augurabatur. Girolamo Morone a Stefano Poncherio vescovo di Parigi e Pro-Cancelliere della Francia, Mortara, XI Kai, Julii 1512.

<sup>(2)</sup> Lettere storiche di Luigi da Porto opera cil., pag. 315.

<sup>(3)</sup> Lettera succitata del Morone.

Parma e Piacenza; la repubblica veneta tornò in possesso della terraferma, da Brescia, Crema e il castello di Cremona in fuore, che insieme con quello di Ilifano si tenevano ancora per Francesi. Prominpo allora, nel consueto inganno di credere liberta il mutar signoria, un insorgere di tutta Italia. contro i fuggitivi e i rimasti nella caserine e negli spedali, trucidando alia spicciolata coloro contro cui non stava più afronte in battaglia ; quasi potesse gli altri stranieri, che ognalmente la opprimerebbero, stimar redentori, ed essendo fatale che vi rimanessero, non le tornasse a maggior danno il mancato contraporso della Francia. Na il considerar ciò era privilegio del e menti serene, use a veder ben addentro ogni cosa, e le quali non turba il clamor delle piazze, ne l'empito dei desiderii. Per tai ragione a Girolamo Morone increbbe la repentina fuga da Bilano, che reputava altresi intempestiva ed indecorosa. En buon miloto, senss' egli ad Aureliano Falcone senatore, non fa getto delle sue merci che nei supremi perscoli, ed anche allora soltanto delle men utils e pregevoli E avrete faccia a chiamarvi reggitori delle Stato, voi, che fuggendo, mentre erono ancora intalle le difese e selde le speranze, gli avete mozzo il capo, diro meglio, il capo stesso tradite ai pemici (1)?

D'altra parte non era per certo carità di patria l'abbandonaria in tanto frangente. Vi rimase dunque il Morone, e tra i ventiquattro moderatori della repubblica ebbe parte precipua nel creare il così detto Interregno, cioè un Prefetto della città, il quale con una mi izia urbana di 600 fanti e di altrettanti a cavallo vegliasse a tutela dell'ordine pubblico.

Ma poi che l'ebbe per siffatta guisa assicurato, e i Francesi ripassarono i monti, che il tratteneva ancora dall'accompagnarsi nell'avversa fortuna a coloro, coi quali aveva diviso gli ufficii e le prosperità ? Se io debbe molto al re di Francia,

<sup>(</sup>I) Medial, IV Idea Junil 1512.

scrisse egli a Giacomo Olivieri cancelliere del senato, debbo sitrationio, ed ancor pricalia mia patria (1). Davvero qual cosa pri conforme a natura ch' ei preferisse ai Francesi un principe nazionale? E tuttavia non si credette sciolto dall'obbligo di obbedienza, finchè non n'ebbe dal vicere la Palisse formale dispensazione; il che piace, siccome prova di quella difficile contentatura di coscienza, ch'è propria di chi più sente la dignità di sè stesso e della sua terra natale. Ben dunque al cardinale Schinner (di Sion) entrato cogli Svizzeri a Milano, poteva scrivere: a me, se bada al guisto, si conviene sperar lode, non pregar remusione di colpe; a te poi non approda abusar della vittoria a'miei danni, perocchè chi, fatta prova di sua fede, n' ha guetate le dolcezze, non fa mai che manchi a se stesso (2).

Splendido premio della virtà è l'omaggio che pur le debbono prestare coloro che ne sono incapaci. Così avvenne che il cardinale, prima ancora di ricevere la lettera del Morone, mandasse a lui l'intimo suo Dionigio Cantono in argomento di estimazione e con profferte di nuove dignità. Mo so non le cerco, scries'egli a Giannangelo Salvatico i nevo d'ognitaccia, e per l'equità del vicerè anche da quella di disertore, maggiormente abborrata, non chiederò altro che di poter vivere tranquillamente a casa mia (3).

Jo non dirò, nè mi sentirei tanto sicuro da darlo per vero, ch' egli avesse proprio in animo di restaraene in condizione privata; si posso dire che colla sua propensione ai pubblici negozii si accordavano le nuove necessità della patria.

- II. A quei di si era appunto adunato il congresso di Mantova per ordinare le sorti d'Italia, e chi varrebbe a ridire l'osceno conflitto d'interessi e di passioni che le rapide con-
- Ego vero, cum omnia regi debeam, hace lamen endem et alia quaedam patrias deben. Mediol. IV idus Juni: 1512.
  - (2) XI Kal, Julii 1512,
  - (3) Ablategrasse XI kal, Junii 1512.



100

quiste delle armi suscitavano tra i membri della lega detta santa, il quali, contendendosi la gloria del a ricuperata Lonhardia, ne volevano una parte per sé mentre Cesare e il recattoneo l'agognavano intera, ma con diverso intendimento; l'une per derla a Carlo, l'altre a Ferdinande, lore mipeti? Volevano gli Svizzeri ritenere Lugano, Locarno e Val Myggia ; i Grigioni Chiavenna e la Valtellina , il Papa Parma e Pracenza come eredita della contessa Matalde e già comprese nell' esarcato di Ravenna; i Veneziani Brescia, Greina, Gremona e Gera d' Adda. Ferdinando il cattolico domandava si lasciasse al viceré Cardona menar le sue truppe nella Lombardia sotto colore di suidare i Francesi anche dalle fortezzo. Soprastava a tatti in pretensioni Massimiliano, accampando le antiche ragioni dell'impero. Di fatto prepotevano gli Svizzem, i quali avendo in potestà il ducato di Milano, insistevano nello i stabilimento degli Sforza, inabili a reggersi senza gli ainti loro. Sicche Cesare, che pure ne bisognava per invadere la Burgogna, dovette infine acconciarvisi : rimandando pero ad altro congresso la determinazione del tempo e del modo, quando cioe fosse fermata la sua amicizia col Pontefice. E intanto come le spese della guerra sostenevano interamente i Veneziani (1), cost adesso a tutto carico dei Milanesi stavano. gli supendii degli Svizzeri, essendo i colleguti non meno discordi nel pagarli che nello spartirsi le prede. Aki miseri noi ! esclamava il Morone, ciu dopo aver cavalo danaro insino al sangue non resterà che servire a qualcuno di ques barbari, o il capo infermo, divelto dalle membra, lasciar calpestare da un fantasma di principe (2).

Solo il confortava la speranza che nella ignobile gara si escludessero a vicenda gli spogliatori, e così avvenisse di strappar loro di mano la concertata rapina (5). A questo fine

<sup>(</sup>i) S. Romania op. cit. Tomo 5, parte II, pag. 275.

<sup>(2)</sup> Jasoni Magno. Mediol. 13, Kal. Julii 1512.

<sup>(2)</sup> Alque fluid heum quod tot potentum principum animi ad

intendendo, allorché il consiglio dei novecento Milanesi, congregato nella Chiesa della Pace dei Frati Minori, lo elesse a voti unanimi uno dei dodici deputati per dare il gioramento di fedeltà a Massim liano Sforza in Pavia, volle lo si desse a patto dell'integrità dello stato (1), e al cardinale Schinner. troppo I gio al Pontefice e a Cesare, fosse durante l'interregno sost tuito nel governo civile Ottaviano Sforza vescovo di Lodi, engino del duca futuro (2). Sotto il quale attese alle finanze con industria rispondente all'ummensa difficoltà di mantenere eli eserciu. Ma se dovesse andare in funati, seriveva al cardinale sunnemnato, quand' anche d' ogni vil metallo si facesse oro e di tutti i beni privati proprietà della Stato, mal potres reggere a tanto peso. Vi dico schietto, e tenetevelo ben a mente : a me che nell'estorcere danaro ho valicato omai ogni termine e di modestia e di temperanza, nulla resta piu che fare. Procurate voi dunque o si licenzino le inuuli soldalesche, a i confederati che cominciarono la guerra, contribiuscano in quista misura agli stipendii per conducta a fine, il che avrebbero docuto fare ancor prima, se i capi di questa lega, che voi chiamate santissima, fossero per la meno santi quanto basto o non lasciarsi vincere dalla cupidigia degli averi (3).

Ma noi fectro ne pruna, ue dopo, e neanzo altora che de cardinale, violando i patti dell'alleanza, voleva colle armi pagate dia Milanesi impedire ai Veneziani la ricaperazione i Brescia, Bergamo e Grema. La qual imprudenza, o meglio imbecilita di liu, che privo era di ragione, insofferente di

ucura hanc patriaen nostram aspirant forsau Javabit, et de n -e lavicem per concurstan impedituit, sforbanae reliquiae instaurentur. Ibidem

<sup>(</sup>i) Ea lege, ne ultam dominii partem a se abdicet; quod si fecerit, pro lofecta fidebias sii Janoni Magno Mediol NI Kal Julu 1512

<sup>(2)</sup> Allo starse, Med ol. IV had Julii 1512

<sup>(4)</sup> Mediol pridse nonas Julii F512

freno e facile così a credere come a montare in rabbia (1), non portava in pace il Morone, ben s'avvedendo onde movesse l'impulso: dai consigli di Cesare che mirava innanzi tutto ad escludere i più potenti tra i confederati, per poter poi più prestamente ingoiarsi l'intera preda della Lombardia, non contrastata dal Pontofice, il quale gli avrebbe concesso ogni cosa di questo mondo, buona o malragia purché, disdetto il concilio di Pisa, aderisse a quello da lui convocato in Laterano (2)

Oh staliezza e perfidia incomparabili, scriveva ad Ottaviano Sforza: reaver l'imperio coll'aiuto dei Veneti e poi ricambiarii di sì rea mercede. Se fosse utile a fermare le cose nostre hen so che malti ne farebbero scusa, sendo a questi temps costume di anteporte il comodo alla gloria. Ma utile non è ; perocchè riaccendendo gli sdegni dei Veneti, noi stessi li getteremo in braccio alla Francia. La ragione e l'esperienza, maestra di tutte cose, c'insegnano essere pressoche empossibile che cada il nostro Stato se difeso dai Veneti, o si sostenga, se contrariato. Mi dirai : Cesare è signore diretto di Milano, patrono degli Sforza e noi dobbiamo obbedirgli col far nostri i nemici suoi. Ma non sai tu quante volte, pervertendo le ragioni del feudo, abbia egli tentato d' impossessarsene? e anche adesso non badi alle pratiche che pa facendo presso Guito II per trasmettere il ducato a suo nipote Garlo? In lui abbiamo un nemico più terribile degli stessi Francesi. Da questi, che agiscono scopertamente e colle armi, ci resta un mezzo di scampo, la forza. Maggiormente





<sup>(</sup>I) Octaviano Electo Landensi, Alessandria, pridic idus Juill 1512.

<sup>(2)</sup> Octaviano Electo Laudensi. Pontesico X Kal. Augusti 1512. Compertum est Julium omnia fande, nefandaque Caesari ao Ferdinando indulciurum dummodo Concilio Lateramenti per se indicto adhaereant. Archiepiscopo Baril Romae Legato Med. III Kalendae September 1512.

peurose son le frodi di coloro, alle cui labbra e blandizie piti 10110 che alle mani e ai fatti si aggiusta credenza (1).

Savii ammonimenti, ma, come al solito, infruttuosi. Nonpertanto, al orché prevalse il partito contrario. Morone necò ad Ottaviano Sforza di recarsi per tal cagione a Venezia. sembrandogli sconveniente l' andarvi quasi araldo e feccule ad intimare una querra permiciosusima; egli stesso, da principio designato a contrarre con essi un'allegaza salutare (2). Poco di poi diede commissione a Luccimo Crivelli giureconsulto, oratore di Milano presso gli Svizzeri, si adoperasse secretamento a far richiamare i loro soldati dal campo del cardinale Schenner (3), ed a Giangiacomo Gastiglione arcivescovo d. Barr e legato a Roma, sollec tasse il Pontefice a mandar ordine di desistere dall'impresa (4). A tal 11000 recossi in persona a Romanengo, castello del Cremonese, sotto specie di pagare gli stipendii agli Svizzen, e la trattò coi loro capi per dissuaderli dal passar l'Ogho contro i Venezian ; di che, consenzienti il Senato milanese e il governatore Ottaviano Sforza, diede avviso ai provveditori della repubblica. Sapeva danque sin d'allora Venezia di qual animo fossero a suo riguardo e fra loro gli alleati.

La lega *sonta*, facile a durare finche si rimani vi nuo difese, gl'imaspettati successi delle armi naturalmente disci eghevano.

III. Soltanto in una cosa i confederati convenuero a Mantova, que ne l'abusare della superiorità delle loro forze contro la repubblica fiorentina. La quale nei grandi frangenti di quel tempo aveva provati ogni di più i mali effetti de la costituzione democratica introdotta dal Savonarola, e inatilmente mostrata fallace dagli nomini intendenti delle cose

- (1) Exicastela Venetis apud Brixiam, Priche Kal. Augusti 1512.
- (2) Ex casinis Venetis apud Boixism, VI Idus Augusti 512.
- (3) Mediol VI kal September 1509
- Mediol, XIII Kal, September 1512

politiche. Vero è che fu buono provvedimento il creare un gonfaloniere a vita; ma non si fece, quel che maggiormente importava, di higitarne l'autontà esecutiva per modo che nel governo avessero grado e voce i più valenti ed autorevoli. Onde avvenne che l'eletto Pietro Soderini (nobile si e non certo quel dappoco patriotto che il Macchiavelli, ci ritrae inun suo famoso epigramma, ma nè pure così agli altri per ingegno e credito superiore da poterii sopportare intorno a sé ed esser da loro sopportato qual signore assoluto) facesse. meno quelle cose che la prudenza civile ricercava, che le procaccianti la grazia del popolo (1), Indi la gara della potenza, e l' odio delle esclusioni, rovinosi tanto da rendere gli oppositori piutiosto intesi a far lui cadere che salvare la repubblica. Lo che dimostrarono appieno quando dell'interdetto papale, per causa del concilio di Pisa, giovaronsi a rinfocare le civili discordie , e più assai quando, ricerchi dal redi Francia i Fiorentini che con tutte le forze loco concorressero a soccorrerio contro la lega zanta, quell' unico partito consentaneo alle passate cose, e insieme il più prudente nelle presentanee necessità, oppugnarono, sol perche sostenuto dal Soderini ; onde, non riuscendo a costini di far trionfare computamente l'oumion sua, no pui valendo gli altri ad inpedirla del tutto, nacquero gl'incerti consigli e le deliberazione ripagnanti a sè mederime, di cui si duole Francesco Guicciardins, senza esperiarme grazia o merito presso alcuno (2). Tale fu quella di mandar quest'ultimo ambasciatore alla corte di Spagna con commissioni inefficaci a rendere benevolo alla repubblica florentina l'animo dei confederati, mentre offendeveno sommamente il re di Francia. Il qual suo ufficio diplomatico se non poté riuscire a mulla che approdasse.

Guicciardini opera inedito, Storia di Firenze opera citata cap. XXVIII.

<sup>(2)</sup> Storia d Italia vol. 2, pag. 226

torno memorando per altro rispetto, ch' è il discorso da lui scritto intorno alla riforma del governo (1). In cui, non si dissimulando gli ostacoli delle abitudini viziose, insegnava prima d'ogni altra cesa come bisognasse non dimenticarle nell'introdurre ordinamenti di libertà che s'apprendessero e durassero. E venendo a designarli, considerava quello delle armi-proprie e cittadine come il primo e il più urgente, in cio concordando pienamente col Macchiavelli. Indi passava a consigliare il riordinamento civile mediante un senato debitamente instituito che valesse ben altrimenti del consiglio degli ottanta, creato fin dal tempo del Savonarola, a temperare il potere monarchico del gonfaloniere e il potere popolare del consiglio grande, di sorte che l'uno in arbitrio, e l'altro non trascorresse in licenza. Nel qual proposito, non meno che in tutti gli altri provvedimenti si per eleggere i magistrati e si per determinarne gli attributi, displego una dottrina tanto vera, perché desunta dall'esperienza dei fatti, da potersene cavare insegnamenti politici buoni in tutti i tempi e per ogni specie di governi; e sono quebi che Ferdinando Ranalli con egregio lavoro ridusse a sommi capi (2).

Ma mentre il Guicciardini scriveva in Ispagni questo discorso, il vicerè Cardona, traversato il Apendino senza ostacoli, era già entrato in Toscana. Accompagnavalo il cardinale Giavanni de Medici, tolto di mano ai soldati francesi che l'avean fatto prigione nella battaglia di Ravenna. Poteva forse salvarsi Firenze offrendo denari; ma il consiglio grande, che non voleva sentir parlare d'accordo, il negò. Ne fu possibile viocerli se non per far armi, e quando il pericolo era irrepurabile. Prato, dove prima un corpo di soldati fermo gli aggressori, fu presa d'assalto e mandata a sacco con inti-

<sup>(</sup>t) Francesco Guicciardini opere inedite vol. 2 pag 262-315.

<sup>(2)</sup> Studio storico-politico sulla vita e sulle opere di Francesco traicciardial. Acabi altor tital, anno VI, dispensa prima pag. 26, 27

mantà trascendenti l' immaginazione (1). A quella nuova, quanto caddero d'amino gli spasimanti di democrazia, altrettanto imbaldanzirono i partigiani de' Medici, il metter mono nel sangue de' quali credette il Soderini troppo pericoloso alla libertà nelle repubbliche inferme (2). Onde egli fa deposto dai consigli e fatto partire di notte per la via di Siema, donde simulando di andare a Roma, preso occultamente il canimino di Ancona, passò per mare a Ragusa. Ne segui l'accordo col vicerè verso pagamento di cenquarantan ila ducati e il ritorno de' Medici in patria come cittadimi: non senza viso di alcuat a credere che chi era per sessant' anni esaso capo della città, tornando a casa con l'armi e col favore de'partigiani, dopo diciollo anni d'esitio, s'acquetasse a diminuire l'antica sua autorità (3).

Guiliano de' Medici, terzogenito del magnifico Lorenzo, e drato in città il 2 di settembre del 1512, condiscese sulle prime alla democrazia; ma questo il cardinale, suo fratello, non avrebbe di certo riputato premio degno e durevole di tante fatiche. Nè meglio lo comportavano i vogholosi di novità e coloro che nella repubblica non avevano luogo onorato. Indarno il Guicciardini, che poc'anzi consigliava a temperare la libertà di popolo acciocchè non facesse strada nuovamente alla tirannide, ammoniva di presente i riordinatori dei principato a non rimetterio com' era prima della unitazione del 1494, essendo un vivere stretto incompatibile colle condi-

<sup>(1)</sup> Del succo di Prato dato dagli Spagnuoli nel 1512 Arch. stor. stat. Tomo : Ricordi sul sacco di Prato Ibidem Appeni ice num. 6. Fi ammazzazono circa cinquecento, benchè la fumo antiosse di numero malta maggiore, dice Prancesco Vettori Sommario dalla Storia d'Italia dal [5] | a) 1527, Ibidem, Append, num. 22, pag. 291. Sul numero degli accial si confrontino Guiociardini Tomo 2, Ib M. Jacopo Nardi lib. V. Scipione Ammirato lib. XXVIII. Fitoppo de Accid Comment. lib. V.

<sup>(9)</sup> Jacopo Pitti Storia florentina opera citata lib. Il. pag. 100

<sup>(3) 181</sup>dem pag. 103,

zioni pubbliche ben diverse dai tempi in cm i Medica acquistarono la signoria (1). Accadde allora ciò che pur sempre si esperimenta, che come i popoli così i principi risaliti non imparano mai, risorgendo colle idee medesime per le quali. caddero, e colle passioni non corrette, ma rinfuocate dall'infortunio. Il cardinale venulo in Firenze ai 14 di settembre. il giorno appresso fece occupare armata mano il palazzo della signoria. Al convenuto segno, Giuliano chiese ed ottenno si convocasse il popoio a parlamento, e la solita ciurmena bastò per sostituire il governo oligarchico d'una ristretta balia con facoltà di prorogarsi d'anno in anno. La quale aboli le loggi emanate dopo la cacciata del Medici ; congedò l'ordinanza, ossia la milizia florentina ; escluse ingorosamente di ogni carica gli antichi Piagnoni; pagò con un prestito forzoso gli Spagnuoli, e fece entrare anche Firenze nella santa lega.

IV. Vi entro Firenze mentre adunavansi a Roma gli ambasciatori delle potenze collegate per regolare i destini dell' Italia. La, come a Mantova, le pretensioni opposte nello spartirsi le prede non valse l'autorità del Pontefice a conciliare. Volevano gli Spagnuoli ritenere le protezioni accettate nella Toscana dei Fiorentini, dei Sanesi, dei Lucchesi e di Piombino, tanto sospette a Italia in comune, ed in particolare alla Chiosa. Bisorgeva la querela della occupazione di Parina e Piacenza in pregiudizio de le ragioni dell'impero. Turbava molto più le cose la differenza tra Gesare e i Veneziani riguardo Vicenza e Verona. Ed a tutto ciò aggiungevasi la persistenza di Cesare stesso a voler per sè o per suo nipote Carlo il ducato di Milano, al qual nopo aveva già mandato a Roma Giovanni Colla e di presente Matteo Lang vescovo di Gurk, tanto avanti nelle sue grazie che usavasi dire in quel tempo, non che il prima nome che avesse in corte mia lo

<sup>(1,</sup> Discorso quarto, Opere inedite, vol. 2, pag. 316, 32).

imperatore fosse il vescovo; ma che il primo re avesse il vescovo appresso di se, era le imperatore (1).

Come lo seppe Girolano Morone sollecitò caldamento la lega degh Svizzeri con Massimiliano Sforza, esortando persino Giangiacomo Castiglione arcivescovo di Bari, oratore a Roma, di mangiar molto e bere assai per complacere ai loro agenti, colà venuti, coll'imitarno la maniera del vivere (2).

Intendeva il Morone di strignere questa lega alle condizioni medes me ch'ebbero gli Svizzeri da Lodovico il Morodo a quelle concesse dal re Luigi XII (3). I ivece essi voltero ed ottomero un annuo stipendio di quarantamila ducati da distribursi tra i tredici Cantoni, e più di altri ventinila da darsi ai primati fra oro e più popolari; la cessione di Domodossola, di Locarno e Lugano; e l'escrizione da qualtuque gabella anche per merci estere.

Cosi avevano in mano loro quasi tutto il Jenaro pubbliro, e le redini dello Stato, e le porte della città stessa di Milano, e perfino le private fortune, mediante il priviegio surricordato, per cui i Lombardi dovevano necessariamente ressare dalla mercatura (4).

Le erano dumque insopportabili condizioni, e tali che non sapremino renderei capaci dell'alleanza conchiusa ai 28 settembre del 1512, se il Morone, scrivendo all'arrivescovo di Bari, non avesse fatto conoscere com'esse fossero imposte dall'urgente necessità di sgarare le mene sleati di Galeanzo Visconti e poi dello stesso Ottaviano Sforza governatore di Mitano, i quali volovano cell'anuto degli Svizzeri,



Francesco Vettori, Sommario della Storia d' Balia opera cit, mag. 296.

<sup>(2)</sup> Ab assidua polatione commessationeque non abhorrebis. Mediol, IV Kal. September 1512.

<sup>(3)</sup> Luchino Cribello in Helvetios legato, Mediol XII Kalendas September 1512

<sup>(4)</sup> Morone all'arcivescovo di Bari. Mi. III nonso Sept. 1512.

impadronirsi dello Stato, anche a patto di essere vicari della repubblica elvenca (1).

Avnta notizia di queste mene il Morone mandò subito a Trento Nicolo Crucio per comunicarle a Massimiliano Sforza; e questi diede allora incarico a Corrado Manho, ginreconsulto chiarissimo e peritissimo della lingua tedesca, di recarsi tra gli Svizzeri per strignere con essi la lega a quelle condizioni medesime ch' erano state loro profferte dai due traditori. Fu dunque Massimiliano Sforza e non Morone che le accettò. Il perchè conchiuse la sua lettera all' arcivescovo di Bari con queste parole e così potrai difendere me dalle calunnie e dai moroi di coloro che scrutano sempre i fatti altrui, e nel giudicarle prendono norma piuttosto dagli eventi che dalle caquan

Ad ogni modo, soggiunse, Massimiliano Sforza è ormai sotto la tutela degli Svizzeri, e sarà così infrenata l'altruitindine.

Infatti Cesare dovette finalmente tollerare che Massimihano Sforza come duca di Milano vi facesse il suo solenne ingresso a di 29 dicembro.

Però a che cotesta tolleranza imperiale potesse menare, ben previde il Morone, che non di riconosceva alcun fondamento di stabilità (2). Per ricuperare il ducato, lo Sforza aveva dovuto sbranarlo. Come ciò non bastasse, gl'indugi frapposti all'investitura e tutte le carte pubbliche di quel tempo di dimostrano che i potentati d' Europa consideravano non ancora risoluta la quistione lombarda.

Per colmo de' mali, il nuovo duca, stato esule e ospitato in corte dell' imperatore dall' età di nove anni sino al suo



<sup>(1)</sup> Ibidem.

<sup>(2)</sup> Quod autem tanti facts cos (il papa e l'imperatore) comensitte Maximilianum Sfortiam Mediciani ducem fore, ego parcipendo, cum nulla perseverantiae fundamenta fecerint. Archiepiscopo Barii, Medici. Ill nonas Decembris 1512.

vigesimo primo, non che avesse ricevuto educazione qual si conviene a chi vuol essere preparato al governo de' popoli, sapeva appena leggere e scriveva scorrettamente (1). Malgrado ciò, e benchè non ignorasse che Cesare agognava a spogliarlo del suo, faceva di lu. tanta stima come se padre gli forse, e non già per dissimulazione, onde si potrebbe argementare alla sua molto saviezza, si unicomente per cieca ed infantile riverenza (2).

Ahi quanto egli è dissimile, esclamava il Morone, e degepere dai padre : suanto del bene indifferente, e del suo mais inosca sollacito I (3). Per tal guisa la debolezza del principe lasciava il governo in balla dei commissarii imperiali, quali erano un Andrea de Burgo che huto faceva e parlava per bocca di Matteo Lang, già divenuto cardinale, ed un Giovanni Colta, quel medesimo che da umile condizione era stato levato a qualche grado civile da Lodovico il Moro, e pur per mandato di Cesare, a Venezia, a Mantova, a Firenze, a Genova, a Roma aveva brigato as danni dello Sforza. Rideresti, scriveva il Morone all'arcivescovo di Bari, se vedesni il Colla, rugoso, com' è, ed esangue, mentre altri gli parla, mordersi le unghie e stupidamente tacersi, quasi per la vuota sua mente volgesse più alti pensieri, e infine, anziché in parole, prerompere in urli di rabbia. Rideresti, se il vedessi con quel volto ch'è immagine della morte, delle purpures vests e delle auree collane pompeggiante, su mula riccamente bardata, andar attorno a ricevere i saluti e non degnaris di ricambio (4).

<sup>(1)</sup> Al Montmorency dirigeva una lettera che conservasi nella bibli-teca imperiale di Parigi, e che finiace. Vostra signoria nel perdona, se hè mai scripio, cae a la scola non imparat meglio. Cantù, Storia degl' Italiani, Tomo 5, pag. 145.

<sup>(2)</sup> Murone all'arcivescovo di Bari, Med. XIV Kal. October 1512.

<sup>(3)</sup> Al medesimo, Mediol, III Idua lan 1513,

<sup>(4)</sup> Mediol, IV nonas Jan. 1513.

Veramente il Colla era uomo da slatare come faceva il Morone. Per qual merito, scrisse dunque a lui stesso, creditu che Cesare abbia fatto tanta instanza di lasciarti reggere a briglia il Milanese? perchè non ne hai nessimo, nè di dottrina, nè di esperienza, nè di facondia; affinchè, te ministro, le cose nostre vadano in ruina. Tel dico schietto, benchò ti conosca delatore: a te colle redim dello Stato fu data la facoltà di perderlo da chi arde del desiderio d'impossessarene (1).

Ed era proprio così. Andrea de Burgo, prosegue il Morone, ebbe l'audacia di dirmi scopertamente essere stati nominats i Senatori per elezione di Cesare; onde io con non minore audacia gli risposi. sto bene, chè invero sarebbe assurdo ci fossero in Senato alcuni pochi partigiani dello Sforza fra i molti che vogliono perderio (2).

Qual governo facessero costoro di quel povero ragazzo, simulacro di principe, lo abbiamo dalle concordi testimonianze de' contemporanei. Allonianato da tutti i suoi veri amici, non gli restò che stemperarsi sempre più nei piaceri dei sensi con tanto maggior ardore, quanto era l'unica cosa che far potesse con liberti. Giannandrea Prato e Pietro Verri nelle loro storie di Milano parlano di molte feste dispendiosissime da lui date i primi giorni del suo arrivo alla marchesa di Mantova, e segnatamente d'un torneamento che fu turbato dalle palle di cannone lanciate dai Francesi che occupavano ancora il castello. Simili alla marchesa, aggiunge il Morone, ci sono altre Veneri e di Ferrara e di Mantova che dei loro amori fanno ricco mercato, ed anche non poche delle nostre, appezze alle largizioni francesi (5).

Altro che pensare, com'ei faceva, all'interezza del



<sup>(1)</sup> Joanni Colle, Med oi, pridia nonas December 1512.

<sup>(2)</sup> Archiepiscopo Barii, Nediol, III., (dus Januarii 1513.

<sup>(3)</sup> Archiepiscope Buril, Mediel, VII, Ral. Feb. 1513.

ducato, secome condizione principale allo stabilimento delle cose d'Italia! Omal al vederlo sbranato, taglieggiato dagli Svizzeri, smunto da enormi ed arbitrarie imposizioni per isfamare gli stranieri, solto un principe, che, metto a impedire il male come a fare il bene, stordivasi in feste ed amorazzi, sentiva struggersi l'anuno in quel doloroso presagio dell'avvenire della patria che espresse la una lettera all'arcivescovo di Bari: dopo aver avuto per poco non il principato, ma il suo nome e la sembianza soltanto, dovremo infine piegare il colto al giogo de' barbari (1).

V. Si addensava un novello nembo sull'infelice Italia. Giune II, come vide nel congresso di Roma non potersi altrimenti districare da que'confederati che fra loro si astiavano e nimicavano mortalmente, con subita deliberazione s'era accostato all'imperatore, a patto riconoscesse il concilio lateranense e tollerasse il possesso pontificio di Parma, Piarenza e Reggio; ed ei l'avrebbe in contraccambio aiutato colle armi spirituali e temporali a conquistare tutto quello che gli era caduto per il trattato di Cambrai, qualora i Veneziani non si fossero piegati a cedere Verona e Vicenza, pagando il tributo per le rimanenti terre dell'impero. Tali gli articoli principali dell'accordo rogato a Roma li 18 novembre del 1512 (2).

Aprivasi dunque nuova congiuntura di guerra contro la repubblica, la quale per conseguenza non si poteva più tenere dal porgere orecchio alle offerte di Luigi XII (3). Il Morone, che l'aveva da un pezzo preveduto e s'era perciò adoperato ad impedire la concordia del papa coll'imperatore, proruppe in parole di scherno, scrivendo: credono forse

<sup>(1)</sup> Mediol, ill nonts Decemb. 1512.

<sup>(2)</sup> Le Glay. Négociations Tomo 1, pag. 513.

<sup>(3)</sup> Le Clay. Correspondence Tomo 2, pag. 62. I, le Venu à Marg. 24 Genn 1513. Lettres de Louis All op. cit. Tomo 4, pag. 26.

cotesti due huninari del mondo antico di poter solo collo splendore del loro nome disperdere gli eserciti conguenti dei Francesi e dei Veneti! Oh some il accieca l'orgoglio e li seduce la memoria de' tempi che furono? Tolga Dio che si venga alla provo! noi vedremmo quelli storsene a consiglio e scrupare le forze in vone ostentazioni, e questi vincere mianto e sportiral l'Italia (1).

La lega sente trovavasi omai talmente divisa da opposti interessi, che al re di Francia era fatta per cosi dire abilità di scegliere a piacimento, oltre ai Veneti, i suoi autovi alleati.

Vero è che Hassimiliano imperatore persevero nell'amicizia col pontefice perché già stava per concertare con Enrico VIII d'Inghilterra un' impresa comune contro la Franca, e perchè il re Luigi pon volle compiacerlo di mandare immediatamente în educazione alla corte împeriale la principessa Renata sua fighuola, promessa sposa all'arciduca Carlo con in dote il Milanese. Ma Ferdinando il cattolico mostravasi invece disposio a convenire colla Francia. Egli aveva di già acquistato la Navarra, regno, benché piccolo, per il sito suo molto opportuno e di sicurtà grande alle cose di Spagna Il quale pervennegli in potesta non tanto per le forze proprie quanto per la riontazione della vicinità dei discimi a inglesi che, venuti per assaltare congiuntamente con le forze spagnuole, secondo le convenziona fatte, il ducato di Gujenna, trattenne con ogni maniera di artificu a Fonterabia, affinché operassero in suo favore una notente diversione delle truppe frances),

Raggianto così lo scopo della sua unione alla lega, e confermatosi nel possesso di quel regno mediante una bolla pontificia che fulminava di scomunica il re Giovanni d'Albret e sua moglie Caterina (2), aveva fisso nell'animo di non



<sup>(</sup>I) Archiepiscopo Barii Med.al, III nonas Decemb. 1612.

<sup>(2)</sup> Prescott in suits fine dei Capitolo XXIII della citata sua Sto-

procedere più oltre in danno della Francia, ma di piuttosto giovarsene per isnidare gli Svizzen dal Milanese. Se la rompeva per questo con Cesare, nuovo e più forte al poggio trovava nei Veneziani. È se mai gli avvenisse di acquistare quel ducato in nome del nipote Ferdinando, assicuravasi per sempre l'egemonia in Italia.

Lo che nessuno più del Papa temeva; nè Gin io II era nomo da allentarsi dinanzi al pericolo. Preparossi dinque cod'anito degli Svizzeri a ricacciare i Medici, dei quali, perche troppo ligii a Spagna, non era soddisfatto; a toghere Ferrara all'Estense, la Garfagnana ai Lucchesi, ed a sostiture a Giano Fregoso un altro doge in Genova. Avrebbe oltracciò dall'imperatore Modena per ipoteca d'un credito, e col prezzo di trentamila ducati Siena, che donerebbe al nipote duca d'Urbino. Ottenendo da lui, come sperò, anche la vendita o la permuta delle altre terre di ragione dell'impero, non gli resterebbe che liberar Napoli dagni Spagnioli. E già sicuro del a vittoria col mezzo degli invincibili Svizzeri, ai quali aveva mandato la spada e il cappello benedetti, pregustava la dolcezza del vedere l'Italia, redenta dai harbari, ridursi all'unità del dominio papale.

Il re d'Inghilterra, invadendo la Francia, sembravagli bastante a rattenere Luigi XII dal contrariare i suoi disegni. Onde a quello trasferiva il titolo di cristianissimo, e il regno di questo offeriva al primo occupante.

ria demontra falsa in data della holla del 18 Febbrajo 1512, trovata da don Francisco Orbz y Sanz, nell'archivio di Borcellona, Essa appartiene ad un'epoca posteriore e dev'esser stata rilasciata a domanda del re cal olico, non già per giustificare la conquista della Navarra, si bene per assicurarna il possesso. Difatti nel suo manifesto al Navarresi del 30 Luglio, nel quale adduce le ragioni della guerra /Papiero d' Etat du cardinal de Grancelle, Tomo , pag 76), non ne fa menzione, a pur l'interdetto pontificio sarenbegli tornato, non meno delle armi, utilissimo al suo scopo.

Ma i colossali divisamenti de'suoi ultimi giorni, ripetuti persino nel vaniloquio dell'agonia, tronco la morte ai 24 febbraio de 1513. Principe più fortunato che prudente, più animoso che forte, più cupido di smisurata grandezza che utile all'Italia, la quale, volendo egli egni cosa piegata alla sua dispetica volontà, riempi di nuovi stranieri e di sangue; e pur degno certamente di somma rinomanza, se avesse portata tutt'altra corona che la tiara. Lui, vero fondatore della sovranità temporale, ammirar possono i classici adoratori della forza, non i sinceri cattolici che nella cura e nella edificazione delle anime fanno consistere l'ufficio e la gloria del pontificato.

Google

ر . قالدفا بعضا مناخبا

## CAPITOLO QUINTO.

Superiorità degli Spegonoli in Indie; elezione in pentalco del curdinate Giovanni de'Malici — State della cultura italiana al principio del secolo decimentato — Prima arioni di Lecce X; aucva allegna di Venecia solla Francia e di Martinifica imperatore con Morice Vill d'Inghilitera; iragua del re cuttilico colin Francia e qua politica opposta a quella di Cesaro — Andata dal Morace a Roma eratore presso il pepa del duca di Milano; impereta de' Francesi in Lombordia e lero disfatta a Novara — Fulli d'urmi nel bancalmo; querra dell'Inghilterra e degli Svinzori contro la Francia e suoi effetti — Ricunciliazione di Lungi Xil col pontolico; trattativo di perentadi cra toi e il re d'Aragona per rompera P alimanta di Casoro cull'inghilterra, Inga di questa colin Francia — Disegni e pertatorati di Lecca X; que contenzioni con Austria e Spagna; lega cogli Svinzori ; Illiamuta de' Francesi — Persaveranza di Venezia nell'atmichia colla Francia, morto di Lungi Xil.

I. Vacat le la santa sede, il vicerè Cardona costrinse Piacenza e Parma a ritornare sotto l'imperio di Milano, confermando negli Spagonoli la superiorità acquistata coll'impresa di Firenze. Ne consegnitò l'innalizamento al soglio pontificio del loro allesto Giovanni de' Medici (41 marzo 1513), insolitamente giovane, dell'età di anni trentasette. Al che giovogi ancora l'essere entrato in conclave insieme col chirurgo, perchò malato di una fistola, onde arguir si poteva la sua corta durata. Aggiungasi il bisogno di sevar l'animo dalle oppressioni patite, eleggendo un pontefice di autorità propria e di natura affatto diversa da quella di Giulio II. E tal era il cardinale Giovanni, nato ne' più illustri giorni della potenza fiorentina e fino Jagli anni giovanili circondato dalle maggiori celebrita inteliettuali d'Itaha.

II. L'Italia di quel tempo e in particolare Firenze presentava uno spettacolo di cultura, quale non vide che l'Atene di Pericle. Qui dotta agricoltura, che faceva fiorire i luoghi prà montuosi e più sterili; commerci estesi, industria raffinata : grandi ricchezze : scienza di stato e sperienza di civili franchigie; diffuso sapere e riverito; mirabile ardore di letterarie ricerche. Per vero durava ancora la generazione, incommediata dal Petrarca, di quegli eruditi che nel dissotter--rare l'antichità volevano risuscitaria, e l'ellenismo stesso, poco prima risorto, non s'era divisato in generale che quale un ritorno al passato. Nondimeno alcuni liberi spiriti, all'imitazione accoppiando la spontaneità, lo studio de' classici seppero volgere a ravvivare il sentimento del bello: unico e pur grande guadagno concesso ad un' eta, non per anco capace di passare dall'esame della forma a quello del contenuto.

in tutte le arti. Indi i successi persino della filosofia. All'antico culto di Aristotele, svisato dai traduttori latini e dai commentatori ebrei ed arabi, ben era natural cosa aggiungessero sostegno le autentiche dottrine ricercate nel vero suo testo. E tuttavia, quando ia nome di lui e di Platone appiccarono contesa gli esuli greci, il sentimento del bello trasse Firenze a parteggiare per il secondo. Onde la scuola instituita da Giovanni Argiropolo in onore dello Stagirita, non tardò a convertirsi in un sodalizio di nomini i più ragguardevoli, che dalla severa dialettica del Peripato tolsero a compito il richiamare le menti alle sublimi idealità dell' Accademia.

Il qual sodalizio fece opera buona per la vita pratica, sendochè gli uomini che lo componevano, sebbene al par dei Pitagorici della Magna Grecia folleggiassero dietro ai sogni di una repubblica governata da maggiorenti, addimostraronsi colle azioni, quali apparivano negli scritti, scaldati dall'amore della verità, della libertà e del diretto. Trascorsero bensi nell'agitare gli ardui problemi messi in campo più volta dalla scolastica; ma mentre altrove gli adoratori di Aristotele si partivano tra'fantori del suo migliore interpreto Alessandro d' Afrodisia, il quale negava l'anima, e fautori di Averroè, il quale ne sosteneva l'immortalità, benchè per anima non tenesse un ente individuale, i neoptatonici di Firenzo ne certificarono la natura propria e conscia di sè stessa. E comeché, assegnandole a fine supremo l'assorbimento in Dio, riuscissero per altra via al panteismo, ebbero per lo meno il merito di far vedere in via logica l'inevitabile consegienza di ogni dottrina puramente contemp ativa.

Meditavansi dunque Aristotele e Piatone; ma ribattendone gli errori, spesso aggungendone di nuovi, sempre ampriandone gl' intendimenti ed applicandoli alla vita. Nè in mozzo ai clamori ed alle fiere zuffe delle due schole, rinfocate da decreti, da scomuniche e fin da coltellate, manco una voce di conciliazione in nome dell' unico vero, che non istà nelle opimoni estreme.

Levolta per primo Pico della Mirandola, maraviglioso giovanetto non tanto per la universale dottrina, facile a' tempi d'infanz a delle scienze fisiche ed esatte, qui nto pel subime pensiero di comporre non pur Platone ed Aristotele fra lore, ma tutti i sapienti antichi e moderni in un sistema che li spicgasso e gl'integrasse a vicenda, e ch'egli chiamava accordo generale della filosofia.

Tanta intuizione del genio conferinò la scienza moderna, dimostrando non esservi età diseredata di qualche parte del vero, ne per conseguenza sistema che non abbia un appieco ne' precedenti.

La sommità scerta nella filosofia raggiunse invece l'Italia di quel tempo nel campo delle belle arti. Per le quali tutto era predisposto a grandiosi progressi. Di già l'ilippo Brunelle schi, dal calcolo scientifico facendo scaturire a forma

Google

artistica e il grandeggiare maestoso della cupola voltata sopra Santa Maria del Fiore, aveva porto canoni matematici di costruzione, avvalorati da Leon Battista Alberti, che ne scrisse pel primo, e da Bramante, che l'ardita sveltezza dell'architettura gotica tempro coll'euritmia de' classici e la prudente scella della proporzioni. Di gia per Lorenzo Chiherti, la con norte di brenzo del battistero di san Giovanni un secolo più tardi Michelangelo giudicò degne dell'entrata al paradiso, e per Donatello, la scultura avea fatto mirabili prove. Contemporaneamente l'oreficeria, le opere a cesello, l'incisione sul rame, intimamente collegate alle arti principali, ne aintavano la tendenza a rendere più corretta e precisa la plastica, più studiate e ragionevoli le composizioni. Indi Paolo Uccello e Piero della Francesca introducevano nelle mitture la prospettiva, o Masolino da Panicale in val d'Elsa il chiaroscuro, magico gioco di ombre e di luce ignorato dalla scuola di Brugia nella sua uniforme armonia. Poco stante qui, dove Giotto aveva incominciato ad eccitare più affetto al cuore che smeraviglia ai selli, dove il beato Giovanni Angelico da Fiesoio insegnava a guardar la pittura come un' elevazione della mente a Dio, l'accuratezza de' fiamminghi nel ritrarre la realtà, ossia nell' esatta imitazione della natura, emulaya Masaccio (Tommaso, Guidi); ma non ancoraper ispegnere, si per ravvivare l'ideale coll'espressive mevenze e colla giusta rappresentazione de' sentimenti.

Crescevano intanto ogni di più gl'instrumenti e gli aiuti materiali dell' arte. L'importanza posta alla squisitezza delle forme; dacche non bastava l'espressione del volto, e il corpo umano scioglievasi a poco per volta dagli indumenti del medio evo; condusse allo studio dell'anatomia; e montre il disegno andava sempre mighorando, rivelavasi all' Italia il segreto della pittura a olio. La quale, inventata nelle regioni nordiche, trovò in Venezia il cielo e l'aere che le conventano e i mirabili effetti di luce, privilegio di quell'unico sito.

Google

103

Origina from UNIVERSITY OF CALIFO Onde Gian Bellini levo lo stendardo di quella scuela pia, petriottica, soave e poetica che su tutte le altre ebbe la palma del colorno; predominando invece nella romana la ben composta correzione del contorni e delle forme, e nella fiorentina l'ammorzamento delle tinte, proprio della dipintura a fresco, che però obbligava a studiar meglio le grandi proporzioni, le leggi della disposizione e la prospettiva.

Da uno all'altro capo d'Italia le belle arti dispiegavano tal forza e fecondità, quante neppur fra gli antichi e, ciò ch'e veramente notevole, i principali maestri non solamente le praticavano tutte a vicenda, ma segnalavansi eziandio nelle scienze esatte e naturali, non senza partecipare ai progressi delle lettere e della filosofia. Il nominato Leon Battista Alberti, architetto, pittore, scultore, poeta, scrittore critico, fisico, matematico, inventore della camera ottica e delle chuiseo o conche per le arque, destro a giuochi, a cavalcate, alla musica, versatissimo nel diritto civile e canonico, sarebbe unico al mondo se non fosse vissuto Leonardo da Vinci, in ciu si concentrano tutte le grandezze di Firenze, per modo da riflettere il luminoso carattere del genio italiano nel suo duplice lancio verso l'ideale e il reale.

Ingegno universale, eppure in miuna parte leggero. Leonardo penetrò nella vita del corpo e dello spirito, indagando la natura nell'ordine della scienza, esprimendita in que lo dell'arte, ma con tutta la poesia delle sue forme, come la comprendevano gli antichi, con tutta la squisitezza e l'armonia delle sue leggi, come la comprendono i moderni. Fecondo ugualmente nella pratica o nella teoria, colla mano medesima che segnava i canoni della pittura, scriveva sulle fortificazioni, stendeva un compiuto trattato d'idrostatica, precorreva di più secoli alle più grandi scoperte di astronomia, di fisica, di geologia e di storia naturale; alle due scuole lasciate a Firenze e in Lombardia mostro la maniera di significare la passione, di sor-

prendere il movimento, di rappresentare le mdoli, e di elevar l'arte al patetico, ch' è il trionfo della sua opera immortale, il Genacolo di Milano.

Con quel sommo s'accompagnano due genti, ai quali num riscontro può fare la storia: Rafnello e Michelangelo: nomi battesimali telti alla gerarchia celeste e apposti loro da'gen tori per un istinto quasi profetico, perche rispondenti alla varia natura li essi, manifestata impareggiabilmente da quello nella Trasfigurazione, da questo nel alosò.

In an b due non vuol esser separato l'uomo dalle opere. L'uno, spirito della dolcezza, della luce serena, dell'armonia, traeva a se con una specie di fascino i migliori intelletti; cerco ed aniato da tutti; fortunato sempre e anche il inorire pruna di perdere le illusioni. L'altro, terribil angelo degli empirei combattimenti, delle unbi folgoranti dal Sinai, trascinava ne' suoi vortici quanto gli si appressasse; austero, sol tario, strauto ne' modi, rappresentai do in sè l'ideale che surrogo all'antico, l'apoteosi della forza.

Rafaello, instancabile a crescere in cognizioni muto più volte il corso a' suoi pensamenti e le maniere dell'arte. Ispirato dalla scuo a dell' Umbria, s'attenne a que' inistici t pi ed alle pose mansuete del suo maestro, il Perugino, fino a tanto che vide a Firenze gl'idolatri dell'antico e del natarale. Abora uni l'ispirazione colla finitezza e, della voluttà antica informando la grazia purificata, produsse que volti femminei che saptificati sotto il nome della Vergine si valcono i ammirazione universale. Di queste due maniere diverse può seguirsi il progresso ne' dipinti delle camere vaticane. L'altana, ch' è la più larga, dovette all'aspetto de' superfor avanza da Roma e del colossi di Michelangelo. Ti di de sur grandi composizioni, nelle quali, ritraendo, la Piro della Mirandola il sublime pensiero di accordare fra loro i santi e i sapienti, la Grecia e il medio-evo, pono Socrato di fronte a san Paolo, Platene a san Giovanni, Aristotele a san Tomaso.

d' Aquino, Alessandro a Carlomagno, la Scuola d' Atens al Concuio de Remo.

Per altre vie, che dell'ordine e della castigatezza, andopiù oltre di lui Michelangelo nel passato e nell'avvenire. Aveva già evocato sui marmo Mosè con quella significanza di pensiero e di possa improntatagli in viso, che fa saper d'invida pedanteria le censure a' muscoli e al nanneggiamento, quando la storia figurata a fresco nella cappella sistina, dalla prima colpa sino ai preludi della redenzione, gli porse il destro di far invivere le gigantesche figure delle più remote antichità; i profeti d'Israele, gli angeli di Zoroastro, le sibille d'Occidente. La rinchiuso per ben venti mesi, in quei biochi ch'egli mempiya di spavento divino, domando alle stesso creazioni del suo genio gli oracoli de' secoli futuri. I profeti e le sibille esitano nel dichiararli, assorti essendo nei libri, o cogli sguardi severi perduti nello spazio o fissi in terra. In loro rece rispondono que' genti dalle capigliature ondeggianti all'alito dollo Spirito eterno, che accennano col capo al ciolo; e sono i destini personiticati e le varie età del genere umano. E que' misteriosi fanciulli che sembrano portare sulle loro spalle robuste il mondo, e gli altri a ciu i padri e le matri additatio soleunemente ignote cose, che lo spettatore non vede, end' essi o tercono il volto per terrore o vi si sianciano incontro con un fremito di giora, altro forse non simboleggiano che il futuro delle schiatte umane e le sorti delle nazioni.

Imperocché l'intenso amore della patria segui ovunque Nichelangelo, come Dante, e nel cielo e nell'inferno. Ovunque e sempre sprizza chiora l'angoscia dell'uomo che medita sempre sulla unisera condizione di Firenze e d'Italia; dell'uomo, ciu pare di vederle morire e che pur confida non voler la provvidenza che i popoli muoiano. Quindi il suo proprio Pensiero atteggiato in Lorenzo di Pietro, il più metto e tristo della razza de' Medici; quindi la Notte, ciu auguniva il sonno finché la vergogna durasse.



Oh si! A Rafaello aggiudicò l' amanità il primo seggio tra i patori, perchè uni in sè i vanti di tutti gli altri e dalla grazia delle forme non scompagnò mai la giustezza delle idee. A lai, benigno di naturale e amabile come le sue pitture, resteranno sempte avvanti i vergint cuori; ma ai crucciati dalle pubbliche sventure, la virile indignazione di Michelangelo, lo spregio nobilmente rilevato, la potenta personalità che nel figurare generose concezioni mal sopportava i freni dell' arte e quasi neppure gli ostacoli della materia, piaciono assaì più che non la serena bellezza e il mistico ideale di Rafaello, il quale in mezzo a'suoi trionfi dimentico forse troppo i mali e gli obbrobra comuni. Ognun sa invece come nella morte di Vittoria Golonna e ne l'ultimo giorno di Firenze quell' nomo austero abbia sentito i due grandi amorti di donna e di patria.

Però l'illezza, cui Leonardo da Vinc., Rafaello e Michelangelo levarono l'arte, dichina rapidamente nei loro scolari, che non sortirono tanto intelletto da usaria a manifestazione di sentimenti prefondi. Qual ineraviglia che, impotenti a cogliere il felice accordo dell'ildea co la forma, 'arte, fatta omai indipendente dai pensieri devoti e dai tipi tradizionali, abbassassero a traduire la realtà della fisica, non ad interpretare, come avea fatto Leonardo, i misteri della morale natura; a vaglieggiare la correttezza degli accessorii meglio che l'espressione, a seguire il lato sensiale piuttosto che la celestiale piuttà di Rafaello, la grandiosità esagerata e non la forza de' concepimenti di Michelangelo?

La è sperienza antica che l'imitazione del male supera tanto l'esempio, quanto l'imitazione del bene ne rimane sempre nferiore. Donde i continuo decremento, finche, perduta la poesa delle composizioni, atteggiamenti ostentati, arida anatomia, pose artificiose parvevo merito, e gli artisti, pochi eccettuati, (quali fra Bartolon eo della Porta e Andrea del Sarto che l'antimo sentimento religioso salvarore dalle invenzioni gentilesche e voluttuose allora domandate) prostituronsi a solleticare le l'ascivie e a contentare l'orgoglio di cortigiane e di principi. Sicche il cammino trionfale de la pittura moderna, dischiuso a Firenze colla vergine del Cimabue, può dirsi fermato davanti alla tomba di Rafaelio, sebbene colle immortali orme di liui e degli altri sommi sopra mentovati, trovi ancora spiendide quelle di Antonio Allegri da Correggio.

Pari e non men rapida la decadenza dell' architettura. La si mostra persino nel ricostruito tempio di san Pietro in Roma, che la disarmonia delle linee e delle parti fa parere men grande del vero, perché non eseguito dagli artesti succedutisi nel lavoro conforme al disegno di Bramante.

L'andamento medesimo, che nelle arti, nella filosofia e nelle lettere. Non corse guari che di Aristotele rimasero nelle scuole le sottiguezzo soltanto, mentre le sublimità di Platone degeneravano in scienze teosofistiche. L'uno e l'altro furono soverchiati ben tosto dalle dottrine di Epicuro, già caldeggiate dal dotto Lorenzo Valla. Facile così il passaggio alio scetticismo, che i rotti costumi affrettarono per consegnare l'Italia, svigorita nell'anima e sconfortata d'ogni fede, alle vergogne dell' età succedente. Al che contribui non poco la studio de' classici, cercato come pascolo di seduzioni sensuali e scaduto ben presto in servile imitazione, per modo da iasciar infingardare l'intima attività degli intelletti, toghendo loro ogni improuta Individuale. Onde, per esempio, il Rucellat lucidava la Rosmundo sulle tragodie antiche, le Apri su Virgibo; è il Sannazzaro, che pur aveva sott'occhio le spragge de la sua Mergellina, le più belle che il sole indoni, cantava l' Arcadia, e trasferiva gli Dei dell' Olimpo nella casta cella di Nazaret.

La lingua stessa nazionale, già levata a correzione e diguità insolite, tormentarono gli scrittori colle reminiscenze

e colle forme accademiche. Le aveva giovate bens, colla protezione e coll'esempio Lorenzo del Medici che tentò con planso la pastorale e la satura, nonché i canti carnescraleschi. in correlazione alle pompe de' baccanali di Pirenze, e nonmeno di lin Angelo Poliziano, il quale nelle stanze composte per la giostra di Giuhano reco l'ottava a magnificenza degna difgrandi epici che vennero dietro. Ma nulla valse a richiamare dalle abitudini contratte la poesia nel campo, in cui è solo possibile l'inspirazione, vo'dire ai soggetti di patria conforme alla missione sociale che l'Alighieri le aveva si ben assegnata. Per vero, l'epopea che in un personaggio o in un'impresa ritrae un popolo, un'epoca, una civiltà, non peteva cascur in mente di tioni ni, ai quali la poesia era tema retorico, non creazione, scelto fortuitamente od imposto. Neppur l'epopea cristiana addicevasi a quel secolo scapestrato, mezzo pagano o meszo superst zioso, che l'ammirazione de' sommi antichi traeva a sentenziare di harbari i tempi incolti ma robusti, idcui erasi maturato il nostro incivilimento. Tuttavia stimolava, come sempre, il bisogno di espandere l'amore del bello; onde dalle invenzioni cavalleresche, già prese in bella, ai dedussero poemi che scusavano la fatica de' meditati concetti e dell'ordinata composizione; fatti unicamente per divertirsi e divertire. Tale il Morgante del Pulci, dov' è caratteristica la mistura di sacro e profano, di frasi classiche con riboboli. florentini, dell'evangelio di san Giovanni colle panzane di Turpino; senza un disegno, né un fine, nó un'orditura, come portava l'indole delle storielle fantastiche, che il Bojardo mostrò non comprendere quando pretese indurie all'unità. artistica delle antiche epopee, Solo l' Ariosto, maestro dello stile, signore delle armonie quanto il Potrarca, mirabilmente versatile nell'espressione, senz'abuso di classiche rimembrange, l'Amosto solo sarebbe bastato a malgare la fede nella grandezza morale dell'uomo e della nazione. Pur troppo anch'egli (conobbe la potenza del suo genio, ridendo di sè, del

soggetto, dellettori, non dirigendolo a scopo veruno, o ad unsolo, l'adulazione. Onde crebbe e s'inanimi la miseranda gerra de' poeti e letterati, che poi si assisero in seno alle reggie a trafficar satire e paneginei, rendendo cosi tristamente famosa la protezione accordata alle lettere dai principu italiani su quali andavano a gara nel diffondere il gusto de' godunenti materiali, tanto pregindicievole alla libertà, quanto opportuno a colora che la voghono rapire. Che avrebbe detto Dante al vedere tanta pompa accanto a tante sofferenze pubbliche, tanta allegria di cacce, di concerti, di teatri, e di piaceri ancor più profani fra si cocenti infe icità dell'Italia? Che i grandi papi de' secoli passati, Gregorio VII ed Innocenzo III, se fossero tutto a un tratto comparsi in mezzo a quegli elisti pagam, dove la Imperia, Rosa Vanozza, Lucrezia Borgia ed altre cortigiane aveano infamissime glorie; se avessero veduto, come accaddo poco stante, rappresentaro dinanzi al sacro Collegio quella famigerata Mandragora, che sebbene sia primo e pregevule saggio d'una commedia veramente nostrale, rivaleggia co' drammi i più licenziosi del teatro latino? La Mandragora e consimili poesie erano la distrazione di Nicolò Machiavelli.

Qual divarso tra lui spositore della verità effettuale delle cose, e i genii del puro ideale, poc' anzi riveriti a Roma e a Firenzel Eppur tra il pittore della cappella sistina e l'autore del Principe havvi una correlazione, la forza; un'altra ancora più vicina, la colleganza di scuola. Ambediae educò la parola inspirata di fra Girolamo Savonarola. Li divise il piorno in cui la sua politica religiosa falli. Michelangelo, senz'altro che la Bibbia e la divina Commedia, si ritirò a gemere in versi desolati, per uscire poi sublimato dalle contraddizioni e dalla sventura nelle serene regioni dell'eterna bellezza. Nachiavelli, più non vedendo efficacia nelle credenze, buttossi nel campo de' fatti, che rinnegavano la fede, il diritto, la morale, conservando però ancora un legame, che

mai si ruppe tra liu, il condiscepolo e il maestro, la religione della patria.

Non per tanto profondo resta l'abisso che la separa. Il Machiavelli avova veduto i terribili insciatori delle unità nazionali non badare a moralità di mezzi: gli altri Principi tutti, salvo poche eccezioni, mentire, ingannare, uccidere per impinguarsi, le frodi, le corruzioni, le pertidie ammantate d'apocrisia giustificando coll'intento di conservare e crescere lo stato: per lesse Ferdinando il cattolico da piccolo re divenire uno de' maggiori potentati d' Europa : questi e Lugi XII conculcare ogni legge d'onore per ispartire il regnodi Napoli : i buoni montanari Svizzeri più volte, compri dal'oro, disertare dal servizio nel momento decisivo; il cardinale di Sion abbandonare al sacco i Bresciani ch'egli stesso aveva sollevato contro Francia; e Francia e Spagna tradunelle paci gli alleati. Aveva veduto Cesare Borgia sorprendere in sicurezza di amistà i tiraunetti di Romagna; a pugnali e veleni ricorrere non solo egli e suo padre, ma anche le persone in voce di oneste, siccome ad arte precipua di faitica politica; i grandi nomini vergognarsi di perdere, non di guadagnare cell' inganno: da per tutto e giornalmente commetters: misfatti orrendi, quali riferiscono con ispaventevole semplicità le cronache di quel tempo ed il diario di Burcardo. Al politici de' suoi giorni edotti da questi fatu e dalle conformi dottrine, che venti anni prima Esippo Commines dichiarò nella vita di Luigi XI, poteva altro insegnarsi se nona seguire quella prudenza di stato che, propostosi un fine, ne la scelta de' mezzi non esita fra la giustizia e l'imigiula, l'astuzia e la violenza?

Il Machiavelli la svelu nella una unda deformità, con un intendimento che traspare da ogni uno scritto. Sian pur mali i messi, diceva, scrivendo al Vettori, ma son passeggieri, e ne seguiranno il dominio supreme della legge, l'equaglianza e la libertà di netti, e ni farà della cittadenanza



E' unità dell'Italia: ecco ciò che voleva per qualsiasi strada comunque immorale, e per mezzo d' una dominazione unica e incondizionata. Non per altro dunque si fece dapprima fautore del Borgia che per la speranza di vederia condotta ad acquistare grandezza e con essa inclipendenza di nazione. Tanto è vero, che come vide non poter ei per la morte di suo padre riescire nella impresa, niostrò anzi di abborririo confessandolo quel truculento e frondolento nomo ch'egii era, e meritevole della pena che i ciali gli gerrane serbata.

Cadato il Borgia, i Medici, poc' anzi osteggiati, secondo pel giovamento che poteva venirne allo scopo. Fallitagli la speranza anche in questi, la ritorse da capo sopra la Repubblica florentina. Gli era un acconsistisi coi governi e cugli uomini, quali eglino si fossero. Ma deve si delibera della satutte della patria, aveva già esciamato, non vi debbe cadera alcuna considerazione nè di giusto nè d'inguisto, nò di pietoso nè di crudete, nò di toudabile nò d'ignominioso.

Alle quali sentenze, che pongono l'ordine politico sopra l'ordine morale, e la ragione di patria sopra l'amanità, risentonsi certamente le anime timorate. Ma non per ciò le nazioni forestiere hanno diritto di far rimproveri all'italiana, perchè trovò chi espose ad alta voce le scelleraggini, di cui fu vittima. Si resta a dolersi che delle astuzie insegnate ai forti per lunga età ricadessero gli effetti sui deboli, sui popoli, i quali vogliono essere invece ritemprati colla virtù, rigenerati coll'amore, fatti potenti col culto del vero, acciocchè possano guardar sicuri dentro della propria coscienza, e fidenti nell'armonia che pur all'ultuno ritorna fra la moralità dei mezzi e la dignità del fine.

III. In tanto pervertimento di custumi e spiendore di lettere sviate da intendimenti civili, il cardinale Giovanni de' Medici assidevasi pontefice sovrano col titolo di Leone X sul trono de' successori di san Pietro. L'elezione di lui, che ne-

gli studii aveva chiarissimo nome e fama insieme di magnificenza e ben gnità, fu come un giorno di trionfo per tatta Italia. Lo acciamarono i letterati, accorsi d'ogni dove a Roma in cerca di onori e di emolumenti, e con animo uguale il volgo spalordito dalla pompa della sua inaugurazione che costó centonula perchini, il terzo del danari accumulati da Giulio II. Gli comini prudenti avrebbero desiderato invecemaggiore gravità e moderazione, e pur fu un momento che parve anche ad essi cominciasse Iddio ad approvare il apovopontificato; quando il quarto giorno dalla elezione ternarono. all' obbedienza i cardinali che aveano aderito al conciliabolo. di Pisa. Ma come riuscì a rimovere le scisma della Chiesa, le principali cure volse Leone alla propria famiglia. Attendiamo a godere e facciam bene alli nostri, soleva dire al fratello Giuliano (1). Conferi dunque l'arcivescovado di Firenze al cugino Ginho, e questi ed Innocenzo Cibo figlio di sua sorella, e Bernardo Bibiena suo segretario, e Lorenzo Pucci creatura de' Medici nominò cardinali : e in Juogo di Giuliano, che, fatto capitano e gonfaloniere di santa Chiesa, attendeva in Roma maggiori grandezze, prepose al governo della patria il appote Lorenzo.

Là poco prima era stata denunziata quella congiura, per cui Pietro Boscoli e Agostino Capponi andarono al patibolo, ed altri, fra'quali il Machiavelli (gia spogliato al ritorno de' Medici dell'ufficio di segretario di stato per lungo tempo sostenuto) soffersero prigionia e tortura. Cotesti rigori porgevano occasione di cominciare il regno con un atto di clemenza. Leone la usò, rich amando gli esiliati, non senza per altro giovarsene a stringore le brighe del governo sotto forme mentite di libertà. Onde il nipota Lorenzo ammoni a

<sup>(1)</sup> Gio. Andrea Prato Storia di Milano. Arch. Stor. Mai. T. 3, pag. 405. — Quando il Papa fu fatto, diceva a Giuttano, godiamoci il papato, potche Dia ce l' ha dato Relazione di Marino Giorgio 17 marzo 1517, nella raccolta dell'Alberi, Serie II, vol 3, pag. 51.

mettere nomini suoi nei tre magistrati più importanti della Signoria, dei Dieci di Balia e degli Otto di Guardia, e se pur a prece di qualcuno doverse mettervi qualche persona non così ben chiara në mia, avesse l'occhio che non fosse në animosa, në di molto ingegno; badasse bene di avere sempre mi quello e in tutti gli altri magistrati un uomo mie, il quale ogni minima cosa gli riferisse, e un altro che avesse facelià e credito da far denari, ed ingegno e pratica da saperne prevedere così nel publico come nel privata; usasse in una parola que' modi di seduzione, di corruzione, di snervatrice dolcezza, per cui Lorenzo, disprezzando persino le apparenze raccomandate, poté rendere la città, che si godeva di averlo a capo, capace hen tosto di tollerare un Alessandro (i).

Ben altri e più larghi mezzi d'ingrandire i parenti facevano sperare le emulazioni fra Cesare e la Francia. Re Luigi XII, pacificato a Blois li 24 marzo 1543 coi Veneziani, e sciolto per conseguenza l'Alviano che da quattro anni teneva prigione, accingevasi a riparare in Lombardia le perdite sofferte. A tal nopo cerco ingraziarsi al nuovo Papa col mezzo di suo fratello Giuliano (2). Ma quegli, avendo a cuore sopra ogni altra cosa la ricuperazione di Parma e Piacenza, che il re avrebbe voluto conservare al ducato di Milano, lo dissuase dall' impresa (3). Cercando inoltre di staccarlo dai Veneziani promise loro gli avrebbe aiutati a riaver le terre occupate dall' imperatore, non ostante il recente trattato da lui conchiuso con Giulio II, che pur nel tempo medesimo obbligavasi Leone di rinnovare. Cesare allora, ostinato come sempre a voler Vicenza e Verona, per non rimanere privato della facilità di entrare in Italia, strinse con Enrico VIII la lega-



<sup>(1)</sup> Documenti risguardanti Giuliano de' Medici e il pontefice Leone X. Arok, stor, stat. Append, num, 8, pag. 300 e seg.

<sup>(2)</sup> Roscoe The Lift of Leon X, Tomo II, Doc. Y.

<sup>(3)</sup> ibidem Doc, VII.

conto di Mechelo (5 apr.), alla quale avrebbero dovuto accedere il Papa e Ferdinando il caltolico.

Cotosta lega, imponendo a ciascuno de' confederati di invadere da parti opposte, ma contemporaneamente, la Francia, mirava a smembrare quello stato che sopra ogni altro in Europa assodavano lo spirito e il concorde volere della nazione.

A che menassero le concertate rapine aveasi bastevole e fresco documento nel successo del trattato di Granata riguardo a Napoli, e più ancora della lega di Cambrai contro Venezia.

Che se in quella erano per lo meno pressoché conquagliate le prede, della presente lega, in cui andava diversamente la cosa, ben potevasi con maggiore agevolezza prevedere la riuscita. Enrico VIII, intitolandosi re di Francia, vi faceva valere le ragioni de' suoi predecessori, e Cesara levava le antiche pretese di Casa d' Austria sulla Borgogna, con l'animo rivolto anche a quelle più antiche dell'impero sulla provincie del regno d' Arles.

A contentarne le voghe, doverano il papa e il re d'Aragona combattere a proprie spese, finchè a quelli piacesse fac
pace. Per giunta, il papa aveva a fulminare l'interdetto contro tutti i loro avversarii, qualunque volta i collegati, od uno
di essi od anche i loro commissarii ne facessero instanza. E
tutto questo in pro d'una lega santa, che a differenza dell'antecedente, non si proponeva sottanto la difesa della Chiesa, si anche degli stati che i confederati possedevano ed
avrebbero in guerra, od altrimenti acquistati. La qual lega
in ultimo dicevasi perpetua contro Luigi XII e i suoi successori, a'leati e partigiani, ed obbligatoria sopra tutte le altre
alteanze che avessero i contraenti o fermassero in avvenire
con qualsivoglia principe o stato (1).

(1) Du Mont T. IV, 1, 73.

Ben si vede a qual fine tendesse. Le quattro potenze, che vi prendevano parte, sarebbersi costituite in un arbitrato supremo non solamente per guarentirs) a vicenda i presentaper e futari possessi, ma eziandio per aggiudicarne il diritto. Il qual arbitrato, per la condizione del pontefice, inferiore di gran langa in forze mondane agli altri confederati, e dipendente da essi nell'uso delle armi spirituali, doveva infine ridursi in mano di tre famiglie, legate fra loro con vincoli di sangue e di credita. Vero e che tra i principi, ai quali intendevasi commettere la protezione della santa Sede, parevapotersi per allora ristabilire l'equilibrio, mediante le conquiste in Francia, che Cesare ed Ennico avrebbero messo in grado di uguaghare la potenza del re d'Aragona, omai preponderante in Italia. Ma la morte di lui bastava a guastarlo. I successori, ai quali sarebbe principa mente caduto il bene di miella lega, erano i due nipoti di Cesare e dello stesso re d' Aragona, di cui l'uno, Ferdinando, doveva ampalmarsi ad-Anna principessa d' Ungheria, prossima erede di quel trono, e l'altro, Carlo, a Maria sore la del re d'Inghilterra, alla quale nell'accordo di Galais riservaronsi i diritti di successu ne. A questo principe Carlo veniva per diratto la Castiglia, cai l'avo Massimi, ano pensava di aggiungere Napoli, Milano e la corona imperiale con parte almeno dei paesi ereditarii austriaci. A lui dunque portava in sostanza la lega, dovessero il papa ed i re Ferdinando ed Enrico procacciare il riacquisto del ducato di Borgogna, ed insieme, mercè la guarentig a della sua grande eredità, fanta prevalenza di forza quanta al-punto occorreva ad escludere ognano di loro da qualunque partecipazione all'arbitrato europeo, che sarebbest ben fosto convertito in monarchia universale.

Di certo farebbe meravigha l'adesione del gabinetto inglese, se del suo comodo particolare non fossero a prima ginnta manifesti i motivi ; vendicarsi dell'alleanza francese colla Scozia e colla Daniniarca ; occupare la Normandia in

pegno dell'equilibrio politico (4), e nell'interesse di questo tutelare la indipendenza del Paesi Bassi.

Voleva insomma l'umil azione della Francia, non il suo smembramento. Molto meno poteva volerio il papa. Quanto al ben pubblico necessaria l'integrità di lei, se pur gli fosse mancata ogni altra sperienza, bastava il trattato di Mecheln a dimostrare. Ond'egli, in luogo di accedervi, liuntossi a ratificare l'accordo separato del suo prederessore con Cesare (2).

De' sentimenti di Ferdinando il cattolico, dopo ciò che fu detto altrove, non accadrebbe più discorrere. Gli era grossolano errore il pensare quell'acuto uomo di stato, essenzialmente pratico, lascierebbe andarsi a tanta inconsideratezza da promuovere la sovranità universale di Casa d'Austria. Non era da lui il crederla tampoco possibile in alcuno. Che anzi per il timore che ne avevano i principi di Europa si vide avvalorato delle lor forze a compiere i suoi disegni in Ispagna e in Italia. Doveva a quello la reggenza della Gastiglia, il dominio di Napoli e la conquista della Navarra.

Laonde il principio dell'equilibrio politico, adoperato a strumento della propria potenza, fece prevaler sempre alle ragioni di famiglia. Indi le passate contese con Massimiliano imperatore, e le recenti, acciocchè, non al principe Carlo, ma a suo fratello Ferdinando pervenisse il ducato di Milano. Veramente le grandi eredità, l'aspettativa della corona imperiale e le parentele rendevano minaccevole il primo. Per converso al secondo dalla importante dominazione sul Po, accresciuta del regno di Napoli (che pur doveva cadergli, conforme alla clausola dell'ult ma investitura, qualora Carlo diventasse imperatore) sarebbe vennta non solamente la possa di assu-

Google

Francesco Vettori, oratore di Firenze a Roma, a Nicolò Machiavelli, 12 luglio 1513. Opere di Machiavelli.

<sup>(2)</sup> Lettres de Louis XII op. ett. Tome IV, pag. 115.

mere la protezione del Papa a rimpetto di Cesare e della Francia, ma eziandio il punto d'appoggio a mantenere la Spagna in quel grado di considerazione che l'Aragonese aveva saputo acquistarle. Imperocchè la corona di Castiglia apparteneva alla regina Giovanna, e al principe Carlo soltanto l'esercizio dei diritti sovrani quando pervenisse ai 20 anni, e colà fermasse la sede. S'egli dunque veniva eletto all'impero di Germania, agevol cosa poteva sembraré trasferissero le Corti al fratello minore la reggenza permanente ed infine la successione della Castiglia nell'interesse dell'autonomia e dell'anità nazionale (1).

Coteste considerazioni spiegano da se i portamenti del re Ferdmando, senza che per questo si denba giudicarlo superiore in perfidia agli altri comfei della politica di quel tempo. Aveva egli stesso maneggiata la lega di Mecheln, per modo che il suo ambasciatore a Londra non dubitò di giurame in nome di lui la osservanza (2). Come videla conchiusa e parvegli bastevole a piegar l'animo del re Luigi, ben lungi dal parteciparvi, fece tregua con lui per un anno: ina solumente per le cose di là dei monti, comprendendovi pure Massimiliano ed Enrico da una parte, la Scozia e la Gueldria dall' altra. Così eragli data facolta di volgere a'suol fini le negoziazioni colla Francia. A promuoverle vieppiù, del rifiato di Massimiliano e di Enrico ad accettare la tregua si complicque (3); l'uno e l'altro stimolò a far la guerra, e giusta i passati accordi lasciò in Italia il vicerè Cardona con ordine d. regolarsi secondo i casi.

IV. La tregua con Ferdinando porse il destro al re di Francia di rinnovare la guerra nel ducato di Milano. In lui

<sup>(</sup>t) Dott, Karl Lanz op. cit pag. 135.

<sup>(2)</sup> Massimikano a Margherita 17 maggio 1513 Le Glay Corresp. Tomo II, pag. 144

<sup>(3)</sup> Massimillano a Margherita 29 aprile e 18 maggio, *Ibidem*, pag. 135, 146.

melta speranza di vittoria dal mel talento de' Lombardi, i quali vessati da tante taglie e rapine degli Svizzen e degli Spagnaoli avevano conosciuto essere in comparazione loro minor male l'imperio dei Francesi. Nè mancarono anche questa volta, come sempre, gli stimoli assidui de' fuorusciti, tra i quali vuol essere ricordato Sacramoro Visconti, che poco prima con Ottaviano Sforza, e fors'anco indettatosi col re Luigi (1), aveva attentato ai giorni del duca Massimiliano.

Affrettandosi pertanto a prevenire, con la fine di questa impresa, il principio della invasione minacciata dagli Inglesi mando Luigi al cominciamento di Margio del 1513 la Trimouille e il Trivulzio con grosso esercito, che gli Svizzeri accorsi da Milano non poterono impedire discendesse nelle piarure del Po e della Stura. In brese tempo tutto il ducato stretto ad un tratto dai Francesi e dai Veneziani loro alleati. i quali sotto il comando dell'Alviano avenzaronsi fino all'Adda, andò perduto per lo Sforza. Restavangli due sole cutta, Novara e Como, ed unico asilo il campo degli Svitzeri. I quali con grande ardore ne presero la protezione, mossi assai più dall'amor proprio nazionale e da la cupidigia delle prede italiane che dagli occulti conforti di papa Leone. A cui, sembrando ancora inopportuno il momento di prender parte apertamente nella guerra contro la Francia, per non mettere a pericolo le sorti di Firenze, importava pero di tener saldi con promesse e speranze coloro che il predecessore aveva onorati col nome di difensori della libertà ecclesiastica. Indarno il Morone, che allora tornava agli ufficii pubblici. enteponendo il vantaggio del padrone ai moi affetti ed alle dolcezze della vendetta (2), andato oratore a Roma, fece ogni-

Google

<sup>(</sup>I) Lo afferma il Morone nella sua lettera all'Arcivescovo di Bari ed a Marino Garacciolo, Medioli pridie Idua apr. 1513.

<sup>(2)</sup> Girolamo Morone a Luigi Marliano. Med. XI kai Naii 1513.

opera affinchè le molte parole si traducessero in fatti. Nulla altro potè avere che quarantaunmila ducati da darsi agli Svizzeri, ed anche questi sotto colore che fossero loro dovuti, non come sussidio, ma per stipendii già meritati nell'altro pontificato (1).

Il duca Massimiliano ridotto entro le mura di Novara, ove si trovò subitamente assediato, era in sul punto di rinunziare la pesante corona per andar esule un'altra volta. In quel frangente un movo corpo di Svizzeri, colà sopraggiunto, determinò i Francesi, che già disponevansi a darvi l'assalto, di allargarsi tre miglia dalla città, ponendo il campo alla Riotta. La colti all' improvvista toccarono una sconfitta (6 giugno), che bastò per volgerli, sordi ai rimbrotti de' capitani, al ritorno, anzi alla fuga. Così in quel luogo medesimo, dove tredici anni prima tradirono il padre Lodovico, salvando lo stato al figlio Massimiliano, ripararono gli Svizzeri l'o nore delle armi e della fedeltà lero.

V. I frutu di questa vittoria affrettossi a raccogliere il vicerè Cardona Insino a quel di erano stati tanto incerti i suoi consigli, e così varie e occulte le parole, da venire ugualmente a tutti in sospetto (2). Ora offeriva al pontefice di opporsi ai Francesi, e per essere più facalmente creduto, restituivagli Parma e Piacenza, mandava Prospero Colonna a trattare cogli Svizzeri, e fermavasi con l'esercito in sul fiuroe della Trebbia dove chiamo i suoi soldati che guardavano Tortona ed Alessandria (3). Ora affermava volersi ridurre a Napoli,

Il medesimo al duca Massimiliano. Romae pridie Nateralas.
 Maii 1513.

<sup>(.)</sup> Ican le Veau a Margherita 14 e 28 Maggio 1513, Lettres de Louis Att. Tomo IV, pag. 117 e 139.

<sup>(3)</sup> Jean le Veau scriveva in data 2 Gugna : Le vice-roy de Naples... cerript tout plein de bonnes paroles a v duc, le confurtant et promettant de l'ayder ; mais on ne se fie pas en luy, car l'on sait trop à present de quel bois il se chauffe : et feit-il le mieux qu'il

dando di questa e d'ogni altra sua deliberazione avviso al Trivulzio, acciocche il re di Francia la ricevessa in grazia. Veramente un di da quel fiume dilungossi, ma nel seguente al medesimo luogo ritorno, onde distiliavansi i cervelli a indovinare s'egli avesse in animo o ritirandosi di abbandonare gli Svizzeri, o sotto tale apparenza di assalire improvvisamente i Veneziani. Credettero alcuni persino che con questi se la intendesse secretamente (1).

L'effetto mostro ch'egli aspettava di seguire la fortuna del vincitore. Come dunque la Lombardia, sgombrata dai Francesi, faceva sommissione al duca Massimiliano, staccò tre unla fanti spagnicoli per prevenire gli Svizzen a Genova. scacciandovi i Francesi e gli Adorni loro partigiani ; ed egli stesso col resto delle sue genti mosse ad occupare le città abbandonate dall' Alviano : saccheggiando Gremona, levando enormi contribuzioni su Brescia, Bergamo ed altri paesi, e devastando borgate e villaggi. A continuare gli sterminii unironsi con lui le truppe imperiali, e poco stante dugento nomini di arme pontificii sotto gli ordini di Trodo Savelli e di Muzio Colonna. Papa Leone X, aberato omai dal tanore dei Francesi, aderendo alle instanze di Cesare, volle infine farsegno di perseverare nella confederazione del suo antecessore. Ne dolsero i Veneziani, non tanto per la importanza di tal sussidio, quanto per il crucio di aver scoperto in un momento di avversa fortuna l'animo vero di colui, che speravano chiamato dal cielo a riparare i mali effetti dell'anteriore pontificato, onde precipitarono in braccio della Francia a conservare la propria esistenza (2).

pourra, si ne sauroit-il reparer le dommage et grant injure qu'il a fait au duc, à l'empereur et à lous ses serviteurs estannici. Le Glay, Negoc. Toma I, pag. 523.

Google

<sup>(1)</sup> Massimiliano a Morgherita 28 Maggio Le Glay Corresp. Tomo II, pag. 147.

<sup>2)</sup> Romania, opera citata, Tomo V parte III, pag 186

Non pertanto, pigliando dai pericoli e dalle ingrarie alimento alle antiche virtu, ferero sforzi supremi per la difesa di Padova e di Treviso, sole città che ancor si tenevano per nome loro in terraferma. Nella prima delle quali, saldissimo fondamento all'imperio della repubblica, entro l'Alviano per ridurla a maggiore sicurtà e rinnovarvi le giorie del celebre assedio. L'assalto del vicerè Cardona fu ributtato, e quegli allora, fosse per vendicarsi o per acquetare le truppe non pagate, corse e predò le campagne circostanti, spingendosi On sull'orio delle lagune, dove da Malghera fece scaricar le artigherie contro Venezu (4). La quale allorché ne udi il tuono e vide fumare nel giorno ed ardere nella notte le ville e i palago, senti tale una indignazione che vinse la secolare prudenza. Onde il Senato, amessa la deliberazione di nonlasciar uscire l'esercito fuori di Padova, consenti all'Alviano di farlo, ove tornasse in pro. Il condottiero, che già mordeva il freno, escritosto per taghare ai nemici il ritorno a Verona. E il suo divisamento recò si bene ad atto che il Cardona. raseguito nella ritirata verso i monti di Schio, non vide infine altra via di salute che una battaglia. Bastava evitarla, e i nemici avrebbero scontata finalmente la pena delle commesse barbarie. Ma l'impaziente temerità, non lasciando maturar la occasione, il securo trionfo tramutò nella terribile sconfitta della Motta (7 ottobre 4543). Io non dirò in chi tra l'Alviano e il provveditore Loredano fosse principale la colpa. Fuvvi taluno che, considerando como per opera del primo avvenisse ció che ne l'imperatore nè gli altri confederati avevano.

Giacobo de Banisala acrivava all'arcid Carlo — injectia bombardis ad litus maris, cum eia in Venetias sagittarunt ; eo signo nunciantes Venetia ibidem case felicia signa Cesaris et serenitatia vestre. Le Giay Negoc. Tomo I, pug. 553.



<sup>(1)</sup> Fra Giuliano Ughi, che allora si trovava a Venezia, nella sua Gronica di Firenze (Arch. stor, .tal. Append. oura, 23, pag. 128) dice che le palle vennero insino a san Secondo in mare.

potuto fare in danno di Venezia, proponeva gli si erigesse una statua colla inscrizione: al distrutora della patria (1). Ben più giusto il Senato, non argomentando il merito dal successo, lo scampo avventuroso del capitano giudicò un gianbene e, come Roma a Terenzio Varrone, il confortò della sua intera confidenza per fargli cuore a superar la fortuna. La quale però non ebbe le conseguenze estreme di prima giunta teninte. Il cardinale Gurgense, luogotenente di Cesare, voleva si che gli Spagnuoli si voltassero difilati sopra Padova a ritentarne l'assedio. Ma il Cardona noi compiacque. Il riposo delle armi, dopo tanto inaspettato successo, giovava le negoziazioni del suo padrone con Francia. Laonde il Gurgense e con lui gli oratori veneziani fecero un compromesso nel pontefice delle differenze tra l'imperatore e la repubblica, che sospose per alcun tempo le ostilità.

Da che ora dipendeva to svolg mento di tanto intreccio? dall' esito della guerra contemporaneamente combattuta in Francia. Enrico VIII, conforme al trattato di Mechelo, nel higho di quell'anno 1513 condusse le sue truppe in sui confini di Piccardia, alle quali si congrunsero le imperiali. Cesare stesso venne al suo rampo, non per dividerne il comando, ma per servire in qualità di volontamo: prova ch' ei spero per sè tutti i vantaggi dell'impresa al prezze di questo onore dal vanitoso monarca adamente valutato (2).

<sup>(</sup>I) Et sie, quod hacienus neque cesaren majestas neque reliqui confederati efficere potuerunt o ruinum Venetorum capitaneus corum confecit, et jam secunda et extrema vice ad internaciem reduxit cos. Ob quod mérito Veneti, sive vival, cive occuburrit, Alviano statuam erigere debent cum inscriptione: Destructori patriae. Jacobus de Banlacia à l'archie un Charles d'Autriche Le Giay Negociat, Tomo 1, pag. 556.

<sup>(2)</sup> Caterina d' Aragonn a T. Wolsey, 25 agosto 1813, *H. Ellis* Original letters illustrative of english history, London 1825, Lacrie, Tomo I, pag. 84.

Stretta d'assedio Terruana, gl'inglesi e gl'imperiali nella celebre hattaglia di Guinegate (46 agosto), che conservò il nome di giornata degli speroni, sconfissero l'armata francese accorsa in sua difesa; onde quella piazza importante dovette arrendersi, a condizioni che poi non furono rispettate. La sua caduta agevolava l' acquisto dell' intera Piccardia; ma Cesare indusee gl'inglesi a voltar le loro forze contro Tournai, che, avendo altra volta appartenuto alla Fiandra, sperava poter riacquistare a suo nipote. Quella città invece si arrese ad Enrico VIII, il quale dopo avervi lasciato una guarnigione di 12.000 nomini, e disposto della sua sede episcopale a favore del ministro Wolsey, rimbarcossi a Catais, parendogli di aver assicurata a bastanza l'indipendenza dei Paesi Bassi dalla Francia. Di qual animo restasse Massimiliano imperatore, è facile immaginare (1). Tanto più che in quelle provincie non cessarono le incursioni francesi in vendetta degli ainti prestati all'Inghilterra (2).

Ancor prù Infeconda di effetti la invasione degli Svizzeri. Imperocché com'essi, rinforzati dalla gendarmeria della
Franca Contea e da un corpo di cavalleria tedesca capitanato
dal duca Ulrico di Würtemberg, posero l'assedio a Digione,
la Tremouille, conoscendosi ampotente a resistere, ebbe
ricorso all'inganno di promettere in nome del re la rinuncia
alle sue pretese sul ducato di Milano e insieme quattrocento
mila scudi d'oro. Tanto bastò perché, avutine soli ventimila a
conto, riprendessero gli Svizzeri la via de' loro monti.

<sup>(</sup>i) Subito dopo la presa di Terruana si fece manifesto il disaccordo tra Cesare ed Enrico — L'empereur . . . ung peu mal contant, pour la raisen que je vous diray, quant je seray desens vous, Laurent de Gorrevod à Marguerite 25 agosto. Le Glay Negue, Tomo I., pag. 542.

<sup>(2)</sup> Marguerite à l' Empereur 12 giugno 1514. Correspondance de Marguerite. Tomo 2, pag. 99. Mémoire des grich imputés à la France, à l'occasion de la descente des Anglais et du secours qu'ils nuraient reçu dans la Paya-Bas. La Glay, Negoc. Tomo 1, p. 576.

VI. La partita di Enrico VIII e il fraudelento componimento cogli Svizzeri pon liberavano Luigi XII dal timore di maggiori difficoltà nell'anno seguente. Margherita, governatrice de' Paesi Bassi, aveva fatto ogni opera sua per dissipare gli insorti rancori tra Massimiliano suo padre e il re d'Inghilterra. Recandosi a Tournai in compagnia dell' arciduca " Carlo le era pur riuscito di accordarli su parecchi punti importanti, tra' quali la differenza del primo con Ferdinando il cattolico riguardo al ducato di Milano (1). Riuscita ancormigliore promettevano le conferenze di Lilla, a cul intervenne lo stesso arciduca Carlo (2). Vero è che la vansta del monarca inglese, lusingata da ogni maniera di lodi e di feste. non impedi al suo gabinetto di tener disgiunti dai pubblici e proprii gl'interessi austriaci, come le addimestra la separata convenzione con Carlo per la difesa de' Paesi Bassi (3); ma infine l'accordo tra Cesare ed Enrico pareva ristabilito mediante il contemporaneo trattato colà conchinso ai 15 ottobre 4513, che li obbligava a ritornare in Francia la state prossima (4).

A quel trattato aderiva anche il re d'Aragona (5); l'animo del quale conosceva bensi Luigi sempre alieno dalle parole, ma nelio stesso tempo capace di volgere ogni con-

<sup>(1)</sup> Les affaires de l'empéreur et du roy sont en bon trayn, et ont prins une bonne resolution en leurs citées affaires. Laurent de Gorrevod à Marguerite 30 août à Aive Le Glay, Negociat Toma I, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Le seigneur de Beersele à Marguerite 16 sept. à Malines. *Ibidem* Tomo 1, pag. 550.

<sup>(3)</sup> Monumenta Habsburgtea. Zwelte Abtheilung Erster Band Wien 1853, pag. 1-6.

<sup>(4)</sup> Rymer Foedera Tomo VI, parte I, pag 51.

<sup>(5)</sup> En faisant par le roy d'Arragon de son cousté ce qui a esté tratoté. Marguerite à l'empereur, 6 mars à Malines. Le Glay. Nègoc, Tomo 1, pag. 572.

grantura a' suoi fini; massime ove i confederate l'avessero contentato de dar Milano, in luogo di Carlo, a Ferdinando, suo nipote minore Nè le cose fermate a Tournai parevano tanto risolative da fargh smettere la speranza. Vedeva oltracció il re di Francia implacabili gli Svizzeri per il mal giuoco di Digione, e dovunque voltarsegli contraria la fortuna : la repubblica veneta orribilmente tribolata, e l'altro alleato, il re di Scozia Giacomo IV sconfitto ed ucciso nella battaglia di Flodden-Field del 9 novembre 4543 con grandissima strage de' suoi.

Tutte queste ragioni lo fecero consentire finalmente alla concordia delle cose spirituali col pontefice, negoziata da Giuliano de' Medici (1). Onde, rinunziando al conciliabolo pisano, la chiesa gallicana sottomise al concilio lateranense, dal quale nell' ottava sessione, celebrata negli ultimi giorni di quell' anno, ottenne pienissima assoluzione.

Cadeva allora da se, non diró l'obbligazione, ma il pretesto del re cattolico di far nuova guerra al cristianissimo in pro della Chiesa. Il perché, continuando le pratiche da gran pezza incominciate, cercó per altra via, de'parentadi con hii, di conseguire la divisione della potenza austriaco-spagnuola tra i due nipoti; scopo precipuo della sua lega santa. Mirando al quale gli accadde di farsi così utile ed operoso atrumento alla politica francese, intenta a sciogliere l'alleanza di Cesare con l'Inglulterra, che gli sponsati della principessa Renata con uno di que' nipoti, a scelta di lei e dello stesso re d'Aragona, ancor in dicembre di quell' anno furono stabiliti.

Fermavasi inoltre rinuncierebbe ii re di Francia alle sua pretese su Napoli; Milano e Genova, da conquistarsi in comune, resterebbero in mano del re d'Aragona fino al compimento del matrimonio, salva devoluzione al primo in Caso di morte di uno degli sposi; lascierebbesi tempo di tre mesi

G. Molini. Documents all storia Italians. Fires. 1836 Tome 1, pag. 65.

a Cesare e al re d'Inghilterra di entrare nell'accordo, a quest altimo però verso restituzione di Tournai (1).

Colesto accordo contrariava direttamente il trattato di Mechelo. Aderendovi, doveva Cesare rinunziare al maritaggio di suo nipote Perdinando con la figlia del re d'Ungheria, o a quello di Carlo con la socella del re d'Inglulterra; quindi romperta o con l'uno o coll'altro: non accettandolo, e perciò soccorrendo Enrico nella difesa di Tournai, avrebbe avuto che fare abbastanza da non poter impedire alla Francia, alla Spagna ed a Venezia, insieme congiunte, la conquista di Milano.

Non era si tosto tramata questa insidia a Cesare, che la morte della regina di Francia, avvenuta ai 9 gennaio del 1514, porse il destro al re cattouro di tenderghene un' altra più grave, proponendo a Luigi la mano di Margherita fighuola. dell' imperatore, o di Eleonora sua nipote. Luigi prescelse la seconda, e le trattative si condussero in segreto, affinché la prima, the pur da anni maneggiava gli affari più intimi del padre, non ne avesse contezza. E ció per espressa domanda del re d' Aragona (2), e non senta ragione. Perchè Margherita, non solo avversa a nuove nozza, le avrebbe particolarmente schivate per sè coll' acerrimo nemico di sua famiglia, ma fatto tutto che stava in lei per contrarrare m generale qualunque congiunzione che la staccasse dall'alleanza inglese. Tanto più ch' ella medesima, nel convegno di Lilla, l'obbligazione in iscritto del re Enrico, di non far pace nè treguaad insaputa di lei colla Francia, aveva ricambiato con uguale promessa (3). Onde, allorché Massimiliano, a cosa pressoché compiuta, ne ricercò il parere, ella lo ammoni seriamente e con gran pondo di argomenti a non lasciarsi ingannare dal

Google

<sup>(</sup>I) Du Mont, Tomo IV, 1, 178.

<sup>(2)</sup> Massimiliano a Margherita 14 settembre 1517, Lettres de Louis XII Tomo IV, pag. 371,

<sup>(3)</sup> Le Glay Negoc, Tomo I, nota a pag. 567.

re di Frances, trè à fidar troppo in quel d'Aragons. Se questi, dicevagli, inclina maggiormente à tal pate, e vuol indurvi gli altri, non è a stupirne; perché infine agli ha ciè ale domanda; ma voi e il re d'Inghilterra non l'avete. Fre il re cattolice e la Francia es sono grandi montagne, tra la Francia e l'Inghilterra il mare; ma tra questi pessi e la Francia non v' ha separazione di sorta; e voi ben sopete la grande e inveterata nimicizia dei Francesi verse questa casa di Borgogna (1).

Nulla value a rimuovere l'imperatore. Ignorando ancora il testamento, col quale il re cattolico chiemava alla successione in Ispagna e in Italia il nipote Ferdinando, tutto ciò che quegli faceva per lui immagnavasi fatto in pro di Carlo. E tanta era la sua fiducia, avrebbe persino il re Enrico nell'interesse di quest' nitimo, promesso sposo alla sorella Maria, avuta a grado l'alleanza francese, che al plenipotenziario spagnaolo diede facoltà non solamente di conchaiderla in nome suo e di Carlo, ma eziandio di assicurare il consentimento dell'Inghilterra (2).

Portavano le condizioni fermate ad Orleana li 43 marzo 1514, darebbe Cesare l'investitura di Milano a Ferdinando e Renata, e coopererebbe alla cacciata degli Svizzeri dal ducato nonché alla riconquista di Tournai; negherebbe Luigi da suo canto ogni aiuto allo spodestato re di Navarra, e per risolvere con maggior comodo le difficoltà della pace prorogherebbesi per un altro anno la tregna fatta tra i re d' Aragona e di Francia.



<sup>(</sup>i) 14 e 24 febbrajo. Le Glay Negoc. Tomo I, pag. 564, 560.

Delle quali condizioni ben è manifesto il frutto che Ferdinando il cattolico avrebbe colto per intern. Ingunanto da lui, e dalle conspete immagini di smodata grandezza, rompeva Cesare di son mano il vincolo che stringevalo al più utile degli allesti, a colui che insino allora lo avera pur efficacemente aintuto, e solo bastava a difenderio dagli aperti avversarii e dagli mfinti amici.

Com' era a prevederai, il re d'Inghilterra ne recevette grandissima indignazione, accresciuta dagli indugi frapposti al matrimonio di Carlo con la principessa Maria (4). Indarno Cesare cercò indurio ad accettare il fatto compiuto, a scanso di pericoli maggiori (2); indarno Margherita per guadagnar tempo mandò a Londra speciale ambasceria. Le trattutive di Eurico colla Francia erano gui condotte a buon termine, non rimanendo che la diferenza di Tournai, antica culla dell'imperio dei Franchi, che Luigi non voleva perdera, e il re inglese instava di ritenere. Infine pare che Luigi si acconciasse a cederla (3), e allora nello stesso giorno 7 agosto 4514 rogaronsi a Londra i due trattati che stabilivano l'alleanza



o: UNIVERSIT

<sup>(</sup>i) Margherita a Massimiliano 28 marso e 28 aprile. Le Giay Corresp. Tomo li pag. 117 e 247, N. Ellis Original initera liberative of english history op. cit. Tomo I, pag. 114.

<sup>(2)</sup> Reinstoni dell'ambasciatore a Londra 19 e 30 giugne, Lettres de Louis XII. Tome IV., pag. 328 e 335.

<sup>(3)</sup> Secondo Rescos (Leo X Tomo II. pag. 169) ne l'avrebbe persuase il nunzie pontificio. Secondo i diaril di Maria Samute sarebbesi fermata invece la restituzione di Tournai alla Francia, per modo che gli inglesi l'avrebbero ritenuta unicamente lo pegno dell'accordo era une aspitolo, che comunato fissa il mairimente il restituiria Tornai. Di Roma 17 aprile. Come fo capitolate con re Ludocico. Di Franza 7 giugno. Tomo XXIV. Perè Lana, sella sua opera più volte citata, ricorda uno scritto di Wolsey all'ambasciatore ingico a Roma del 27 febbrajo i 518, col quale Enrico affermata di possedera Tournal per diritto architerio, (Martine Ampl. Coll. Tomo III. cap. 1270).

offensiva e difensiva tra i due re e il matrimonio di Luigi con la scrella di Enrico.

VII. Per vero tropp' oltre andavano le ambizioni di Ceare. La dignità imperale, che alla sua casa porse milie appigli d'ingrandira, mercè le parentele, imaginava ricondurre
alla pratina importanza. Se i maritaggi spagnuoli secondò
tanto la fortune, che non poteva attendersi da quelli disegnati colla Francia, che agli austriaci avrebbero collegati gli
interessi della rivale potenza 7 A lui il sogno della vita dissipavano le opposizioni di Germania; ma che varrebbero contro
un principe che alla corona di lei congiungesse le immense
eredità d' Austrin e di Spagna 7 Massimiliano il vedeva già
concentrare intorno a se le forze di tante nazioni, e giovarsene a riformare la Chiesa nel capo e nelle membra, a suidire d' Europa o dalle terre sante gli infedeli, a diffondere
colla gloria delle armi la luce del Vangelo in tatte le parti
del mondo antico e nuovo.

Grandicas risonanza del medio evo, che adonestava il disegno della inonarchia universale! La quale ben era a tedersi restorebbe soffocata dal grido delle nazioni ornai conscie della possa non repugnabile che avevano recato loro i tempi. Avesse così piaciuto a Dio che, nell'interesse di sè medesima e dell' equilibrio europeo, si fossero recate a coscienza la salute dell'Italia, pur troppo bisognevole di essere rinforzata i In vece il papa e i principi tutti, concordi nel contrastare l'unione degli altri stati, divideva la cumidigia delle sue prede, Papa Leone X voleva benst indipendenti Napon e Milano, ma per dar l'uno al fratello Gialiano e l'altro al nipote Lorenzo, che dopo la morte del primo avera in animo di alzare a maggiore grandezza. Onde il pensiero nazionale di Giulio accordò coll'ambizione secolaresca del Borgia, che il Machiavelli e il Gnicciardini reputavano potesse tornare a bene deil' Halia. E non tornò, perchè, riuscita fallace le via di allargare il dominio temporale, disdicevole all'indole ed alle consuetudini della Chiesa, tolse al papato anche l'altra dell'autorità religiosa, che pur gli avrebbe conferito la virtà di moderare le prevalenze forestiere. Massime dacchè la spada di Giulio scambiavasi in quella a due tagli, cioè nella politica dalle due faccie, alla quale, non che costretto dalle necessità del principato terreno, convien credere fossa Leone predisposto da natura, se è vero che fia Lorenzo il magnifico le disse narco dei suoi tre figli savio e prudente, ch' era allora come dire nel senso della scuola del Principe. Indi il perpetuo endeggiare fra la parte francese e la imperiale, non già per logorarle a vicenda, ma per trar profitto ugualmente e dall'una e dall'altra; indi l'abiudine di non far mai lega con alcuno senza trattar contemporaneamente coll'avversario (1).

Della qual politica accomodata ai tempi, non alla dignità del pontefice, è bello riandare i viluppi duranti gli esposti avvenimenti.

Allorché trattossi la concordia tra Cesare, il re cattolico e la Francia, travagliava l'animo di Leone il sospetto non forse si concludesse la sorte di Milano. Sia che pervenisse a quelli, sia che questa lo ricuperasse, non era forse uguale il danno alla libertà comune e in particolare al bene temporale dei papa? E come trovare un temperamento, per cui nè avessero picna sicurtà i francesi, nè fossero tanto oppressi da mancare il loro contrappeso alle forze degli spagnuoli e dei tedeschi? Ben allora di fronte agli uni e agli altri sarebbesi potuto mostrare l'efficacia di una esplicita e costante ripugnanza, perfettamente conforme alla qualità moderatrice della santa sede. Ma la infermayano in Leone le mondane





<sup>(1)</sup> Dicesi che papa Leone, scieva dire che quando aveva fatto lega con alcuno, non si doveva restare di trattar coll'altro principe opposto, Reluzione della Corte di Roma del 1531 di Antonio Sortano. Alberi — Relazione degli Amb. Ven. serie II, vol. 3, pag. 290.

sollecitadini di far grandi i suol. Giuocò dunque di due mani cercando nel tempo medesimo di entrare in grazia dell'imperatore e del re di Francia. Mostrossi propenso al primo nella differenza con Venezia (1); parzule al secondo nel riconciliarlo cogli Svizzeri; e intanto con essi ai danni di ambedue negoziava una lega per assicurare lo stato ecclesiastico, Firenze, Milano e Genova, non uenza voltar l'occhio anche su Napoli, dove voleva procacciare al fratello Giuliano l'aspettativa al trono mediante il matrimomo colla figlia di Gian Galeagzo Sforga, hipote del re Alfonso (2). Propugno quella lega Girolamo Morono, onde venne che fosse richiamato dalla legazione di Roma per aver fatto ogni opera di rimuovere il pontefice dall' aimeizia dell' imperatore. La era accusa graviasima agli nechi dello Sforza; ma il Morone, non che scusarzene, se ne tenne: te sai base, scriveva ad Alberto Pio di Carpi, ambasciatore imperiale a Roma, ch' to he per iscopo de far bene a Cesare se ben pensa, di troncargli la via se c'inganna (3), e con maggiore franchezza a Cesare medesingo: invero, o serenissimo, cupido io sono della libertà d'Italia, e de buon grado assal mi fares vendicatore, quand anche, composte le cose, mi accadesse di esulare o di morire, sopende esser noi per natura chiamati di porre innanzi a tutte cose la salute della patrio (4).

Senonché mentre il Morone voleva la lega cogli Svizzeri per confermare si dominio al duca Massimiliano, pensava invece Leone di giovarsene a surrogazvi la sua famiglia. Indi le continue contraddizioni che quegli l'amentava tra le promesse n i fatti di lui (5). Bada bese, emmoniva i' oratore

<sup>(</sup>I) Lettres de Louis XII, Tomo IV, pag. 108,

<sup>(2)</sup> Hitdem Tomo IV, pag. 230, 232.

<sup>(3)</sup> Mediol. Vt Kat. aug. 1514.

Serenissimo Caesari electo imperatori. Mediol. VI Selendue augusti 1514.

<sup>(5)</sup> Jo Sadoleto Pontificis Secretario, Mediol, idibus est. 1514.

Marino Caracciolo, di non lasciarti prendere all'amo delle nu biandizie; mentr'egli parla, tien fissi gli occhi sulle mani, e dimoetragli, (com'ie pur ful oso talvolta), non essere le sue parole in armonia coi pensieri (1).

Di fatto come vide gli Svizzen farla da padroni in Milano, occupare le fortezze e rinnovare il giuramento di proteggere il duca contro qual si fosse nemico (2), mancò l'animo a Leone : e per rilevarlo sece un passo di più verso Francia, non compracendo al tutto l'imperatore nel giudezio arbitramentale tra lui e Venezia. D'altra parte, benché, conforme agli ultimi e più sani consigli del predecessor suo, conoscesse quanto importava che la repubblica restasse intera e salva. pure istimava non meno degli altri potentati grandissimo l'ostacolo di lei ai suoi disegni famigliari, se mai la fortuna l'avesse di nuovo favorita. Laonde pronunció un lodo veramente insolito, che dispiscque ad ambedue le parti e da nessuna poteva essere accettato: deponessero i Veneziam in sua mano Creme; e Cesare, Vicenza; e quanto egli e gli Spagrapoli tenevano ancora nel Padovano e nel Trevigiano : la altre cose ciascuno insino alla dichiarazione della pace conservasse secondo pessedeva ; si ratificasse il lodo in fra un anese da tutti : in caso contrario io si avesse per nullo (3).

Continuò pertanto la guerra nel territorio della repubblica, e segnatamente il Friuh subi il resto della rabbia tedesca. Cola, e nella Marca Trivigiana, calavano alcuni baroni, segniti da migliaia d' nomini levati nelle milizie del virinato, e dopo aver sorprese le piccole città, bruciati i castelli, devastate le campagne ed accresciuta la miseria e l'indignazione dei popoli, tornavano ben tosto ai loro focolari senza aver

<sup>(1)</sup> Medial Nonis Julii 1514.

<sup>(?)</sup> J. le Vegu a Margh , 21 e 25 marzo. Lettres de Louis XII. Tomo IV, pag. 282 e 292.

<sup>(3)</sup> Lettrer de Louis XII Tomo IV, pag 273. Guicciardini Storia d'Italia Milano 1850, vol. 2, pag 352.

nulla contribuito a terminare la lunga lite del loro padrone. Ma nessuno dei vassalli di Cesare, in questa gara di barbario e di sevizio, acquistò tanta fimesta celebrità quanto il conte Cristoforo Frangipane. Il quale, movendo da Gorizia con genti raccogliticole, sorprese il villaggio di Mozzano, dove fece cavare gli occhi e taghare la destra ai contadini, perchè fedeli alla repubblica : quindi cacciossi per altrui tradimento in Marano, e in breve, rotte e disperse le truppe mandate al riacquisto, occupo Udine e Cividale e poco men che tutto il Frauli : volgendesi in ultimo a battere la fortezza di Osopo. eroicamente difesa da Girotamo Savorgnano (4). Al romore di quell' impresa, due capitani imperiali, Rizzano e Cristoforo Caleppino, uscirono d'accordo da Verona, andando il primo a conglungeral col Franzipane, e l'altro dalla Piave discorrendo il puese sino a Feltre che occupò all'improvvista, Di là, costretto ad uscire in gran fretta per l'avangarsi dell'intrepido Giovanni Brandolini, mosse verso il Canale del Brenta, con ardimento che gli uomini di Valstagna. Oliero e Campolongo magnan-mamente vendicarono (2):

In questo mezzo l' Alviano uscito di Padova, dove facendo testa agli Spagnuoli aveva nuovamente avvezzati i soldati ad affrontare il pericolo, si rovesciò con un buon corpo di troppe sopra Sacile, vi feca prigioniero Rizzano e riconquisto gran parte del Friuli. Per questi successi si vide costretto il Frangipane di levare l'assedio da Osopo; ma sopraggiunto per via dall' Alviano fu sconfitto, e poco appresso da Gioan Vetturi fatto prigione e condotto a Venezia.

Così procedeva lentamente una guerra, di cui non vi è lingua che basti a descrivera gli eterminii. Soffrivano gli eserciti perchè il paese era esansto dalle devastazioni, e mag-



<sup>(</sup>i) Lettere sulla guerra combattuta nei Friuli dal 1510 al 1528. Arch stor ital. Nuova Serie Tomo II, disp. 2, e Tomo 3 e 4 disp. 1.

<sup>(2)</sup> Ab. Modesto Bongto — Storia des sette Comuni Padova 1961 fascicolo XI, pag. 308-320.

giormente le città che non sentivansi in grado di satollarli colle contribuzioni. Ben erano stanchi i popoli di tanto patire, non ancora i re di tanto tormentare. E si che tutti impallidivano alle minaccie di Selim granturco, vincatore della Persia, il cui figlio Solimano, quasi a dar segno de' pericoli soprastanti all' Burope, aveva già occupate alcune terre dell' Ungberia. Ma lo sgomento universale, se valse a colorare le esortazioni alla concordia, non bestò ad impedire che nelle Daci si gettassero i semi di priove imprese e di puove sciagure per l'Italia. Oh quanto deploro, scriveva papa Leone a Raimondo di Cardona dono la vittoria degli Svizzeri, per cui Massimiliano Sforza rientro in Milano, quanto deploro la morte di si prodi seldati ed illustri capitani che tanti servigi avrebbero potuto rendere alla causa cristiana i Non la guerra noi debbiara volere, ma la pace. Voi che assai potete su Massimiliano mostrategli come a un principe nulla convien meglio che la dolcezza, la bontà, la clemenza; dimentichi le ingiurie, e voglio far suo non le ricchesse ma il cuor de' sudditi (1).

Consimili parole abbellano le pratiche non intermesse dal pontefice, mediante Lodovico Canossa, vescovo di Tricarico, a confortare la concordia tra i re d'Inghilterra e di Francia, quando per le cagioni di sopra discorse li vide omai vicini a far pace e parentado tra foro (2). Voleva in sostanza acquistarsi grado per ciò che non era in potestà sua di proibire (3). Tanto è vero che non si tosto il re Enrico negò di partecipare alla sua lega, sebbene nell'interesse dell'equilibrio politico gli si profferisse disposto a sicurarlo dalle aggressioni altrui, Leone X si volse al re Luigi invitandolo a

(I) Lettera del Bembo scritta a suo nome. Lib. III, ep. 2

(3) Guicciardini, Storia d'Italia, vol. 2, pag. 355.





<sup>(2)</sup> Baldus de Pescia a Lorenzo de Medici e al card. Giulio, 15 e 18 apr. e 25 maggio. Aoscoe Leo X Tomo II, pag. 168, 416 e 421.

riconquistare II Milanese (1). Domandava in compenso la mano di Piliberta di Savoja (sorella della madre di Francesco d' Angonième, successore al trono) per suo fratello Giuliano, ed amii bastevoli per acquistare a lui, dopo la morte di Ferdinando il cattolico, il trono di Napoli, ed al mpote Lorenzo la signoria di Toscana, di Ferrara e di Urbino. Alla qual domanda non avendo fatto il ra Luigi pronta risposta, restò tempo al pontefica di trattare contemporaneamente con Cesare e coll' Aragonese, i quali ormai aderivano alla lega altra volta da lui proposta contro Francia (2).

Ne segui, che, non potendo Luigi venire la Italia fluché durava la tregua conchiusa ad Orleans, tornasse a comodo di Leone il far nuova convenzione con quelli per un anno a difesa degli stati comuni, e poi anche in danno di essi col re chi Francia, non per istrumento, per maggior secrete, ma per cedola nottoscritta di mano di ciascano di lore (3). Tanti infingimenti suggellò il patto rinnovato cogli Svizzeri, in forma da poter usare di loro contro qualunque. Verso pensioni contribuite dai collegati italiani obbligavansi gli Svizzeri a difendere il papa, i suoi parenti ed alleati, nonche Genova sotto Ottaviano Fregoso. All' incontro il papa, oltre si soccorsi spirituali, non prometteva che un sussidio di 500 a cavallo ed anche questi in caso soltanto che non fosse da attri molestato, assicurando del resto di non aver convenzione alcuna con Venezia, Aragona, Napoli o altri simili (4).

- (1) Secreta Rogal, XLVI 14 dic. Archivio veneto.
- (2) Du remede maintenant de ce qu'est a faire pour mettre les choses en seureir, sa m," entend se gouverner et regier ce tout et par teut par conseil du roy catholique. J'anténds que eulx deux avec le pape et toute l'Italia se joindront et les Suisses tellement que les François craindront encoires de rien faire allencontre de ceste maison. M. Gattinara à Marguer. 14 sept. Lettres de Leuis XII Tomo IV, pag. 370.
  - (3) Guicciazziini Storia d' Italia Torno 2, pag. 357.
  - (4) Du Mon# IV, 1, 198



Ben si vede la mente di Leone : ne dichiararsi amico de' principi, ne direttamente nemico ; si adoperare gli Svizzori mediante alleanze con altri a scacciare gli strameri per dar posto ai suoi parenti. Che quel convegno mirasse innanzi tutto ai danni degli Spagnuch, padroni di Napoli ed insidiatori di Milano, non occorre dimostrare. Altrettanto è chiaro che i Francesi non avrebbero potuto parteciparvi senza riconoscere lo stato presentaneo del ducato ; sicchè il convegno medesimo annullava d'un tratto le antecedenti convenzioni. con Gesare, colle Spagna e colla Francia.

VIII. Nondimeno gli accordi colle case d' Austria a di Aragona cominciavano a render frutto. Poiche il re Lu-gi differiva di muovere le armi insino alla primavera vegnente, l'aspettazione del fratello Giuliano al trono di Napoli parve a Leone poter intanto confortare col possesso di un altro stato. Pensava formarglielo con Parma e Pracenza, smembrate dal ducato di Milano, e con Modena e Reggio, privandone la casa d'Este, verso la quale teneva animo molto diverso dalle promesse fatte sin dal principio della sua promozione. Darebben in compenso al Milanese, Bergamo, Crema ed anche Brescia, ed al duca Alfonso di Ferrara, Padova coi Polesine di Rovigo; il che importava un altro spogliamento della repubblica veneta (1). -

Conforme a questo disegno aveva già ottenuto da Cesare. in pegno la città di Modena, per guarantamila ducati.

A spingerio sempre più avanti occorreva disporte Venezia all'accordo con lui. Di qui l'occulta legazione di Pietro Bembo, suo segretario: il quale, togliendo a pretesto delle trattative col Segato il solito selo di far posare le armi tra i cristiani per attendere ad assaltare gli immici della fede,

<sup>(1)</sup> Hier. Morone Cardinali Sedunensi (sema data) — Haco est nova quardem, ut miki videtur, sommatio aut idea, seu pottus differendi ars.

domando cedesse all'imperatore Verona, ed entrasse nella lega contro Francia; altrimenti la lega stessa e il re catto-lico e Cesare avrebbero rivoltate le loro forze contro la repubblica (4).

Alle infinte e burbanzose richieste diede sperta e calma risposta il Senato (2). Avevano omai rializate le sue speranze nella Francia la tregua da essa rinnovata con Ferdinando di Spagna e più ancora la pace conchiusa coll'Inghilterra. Surndevagli oltracciò la fortuna delle armi. Poco prima l'Alviano s' era impadronito di Este e di Rovigo, e, benché sch vasse sompre una generale battaglia, aveva a poco a poco snervato ed invilito l'esercito spagnuolo, stato per lungo tempo cosi formidabile. Nè meno di lui Renzo di Gori manteneva a Grema l'onore del nome veneziano e la confidenza nelle sorti della repubblica. Ond'ella, non che assecondare i pensieri e gli affetti del pontefice voltati a Cesare, perseverò nell'alleanza col re di Francia, sollecitandolo a calare di nuovo in Italia (3).

Direbbesi per questo corresse rischio Leone di trovarsi impigliato nelle insidie tramate agli altri? Al contrario ei stava appostato in luogo opportuno a spiare ed a cogliere il partito che meglio convenivagli, onde raggiungere o per l'una o per l'altra strada la meta della sua politica. Se il re di Francia negava al fratello Giuliano gli aiuti richiesti per l'acquisto di Napoli, le convenzioni con Cesare e colla Spagna e la lega cogli Svizzeri porgevangli mezzi bastevoli a contenerlo di là dai monti o a vendicarne la calata; ne compiaceva ai suoi desiderii, essendo stato primo a chiamario in Italia, gli era pur fatta abilità di collegarsi a lui e a Venezia per agevolargli il conquisto di Milano.

<sup>(</sup>I Acta Consilii X vol. XXXVIII I dec. Orat. in Curla. Archiv Penet.

<sup>(2)</sup> Secret. Rogat. vol. XLVI 14 dec. Ibidem?

<sup>(3)</sup> Acia Constiti X vol. XXXVIII 15 e 18 dec. Orat, in Francia. Ibialem.

Luigi XII paccendo Giuliano di vuote speranze riguardo a Napoli, non gli accordò che il maritaggio con Filiberta di Savoia, ed un provvedimento di terre e pensioni nel reame di Francia (1). Indi le ambiguità del pontefice e le dilatorio rispusta allerchè venne eccitato a dichuarar terminatamente l'animo suo.

Però, gualunque el fosse, aveva il re di Francia deliberato di presegnire la designata impresa. Affidavanto l'amicizia dei Veneziani : le angustia di Cesare e del re cattolico. ambidue impotenti per mancanza di danari a pagare i soldati. propri, non che a far muovere gli Svizzen dai loro monti : la deplorabile condizione di Milano. Quivi infatti il desiderio degli Sforza a' era convertito in odio atroce, dacche videro i Lombardi come fossero scrupate le rendité pubbliche per poi gravarii di enormi od arbitrarie taglie a satollare gli atranjeri. heti di rendere con ciò esoso il governo nazionale. Tenevapo gli Svizzeri il duca Massimiliano, ricollocato sul trono, in qualità di loro ostaggio e sotto l'ampero del terribile cardinale de Schinner, il quale non rifuggiva da ogni mezzo a cavar denam dalle viscore del popolo. Quasi cio non bastasse, dello shranato dominio regalava il duca altre pormoni, o per gratificare i vecchi, o per farsi miovi amici, come Lecce a Girolamo Morone (2), Vigevano al nominato cardinale, Rivolta e la Geradadda a Oldrado Lampugnano. Facera lo Sforna, dica Gio. Andrea Prato, parlando delle sue prefesioni, coma sta pel proverbio : manco roba, manco affanni, solo intendendo a siscera: onde soggiunge o non se se mi dicasma parola , tuttavia, essendo detta da Salomone nella Contica, la posso dir anch' lo : quoi a quella terra il qui ra è un



<sup>(1)</sup> Luigi XII alia Signoria 25 die, e Relazione di Badoero 12 genn. 1515. Maria Sanata Tomo VIX.

<sup>(2)</sup> Investiture 23 novembro 1513 e 2 ottobre 1514, C. Tuillo Dandolo, Ricordi Inediti di Girolamo Morone, op. cit. p. 43-50.

che non giunse mai a diventar ummo, non osando per iscrupoli religiosi accrescere da sè la gabella del sale di trenta
soldi per ogni stato, ne impetrò dal papa l'indulto; ma
come l'obbe, interpretandolo largamente nel senso di un
privilegio, si licenziò ad ogni sorta di arbitri; quindi impose
uno straordinario tributo al fendatari, vendè pertino alla città
di Milano le acque dei due canali navigabili, il Navigho grande e quello della Martesana, rincari le imposte delle terre
irrigate, e tassò di cinque ducati ogni ruota di mulino: cose
tutta per lo innanzi nè tampoco mai intese; in ultimo, fra
tanti pericoli del suo stato, si condusse a vivere nei dintorni
di Pavia per essere vicino ad una mugnaia, delle cui grosse
membra andata perduto (2).

Stava dunque Luigi XII per cogliere il frutto dell'alleanzainglese, quando il matrimonio, ond'era corroborata, lo trasse
repentinamente al sepolero. Per compiacere alla nuova moglie Maria, giovane di sedici anni, bellissima, natura gaja e
poco contegnosa, mutò affatto la mamera del vivere, non si
ricordando dell' età sua di cinquantatre anni e della debibtà
della complessione; sicchè rifinito, in men di tre mesi dal di
della nonze celebrate ad Abbeville, esalò l'anima al primo di
gennajo del 4615. Lo sopranominarono i francesi padra del
popolo, perchè, avendo a virtà la economia e l'amore dell'ordine, alleviò i balzelli, non tollerò malversazioni e mighorò l'amministrazione della giustizia. Di fuori, massime
per nos, il suo nome ha pessimo suono, di perfidia senza
senno politico; di ambizione senza capacità (3). Comprò a

Veh tibl terra, cujus Rex est puer. Storia di Milano Arcă. stor. stoi. Tomo 3, pag. 309.

<sup>(2)</sup> Ibidem.

<sup>(3)</sup> Il Machiavelli acriveva a Francesco Vattori li 26 agosto 1513 noi abbiamo un papa savio . . . un imperatore instabile e vario ; un re di Francia adegnose e paurese ; un re di Spagna taccagno e

danari la cattura di Lodovico il Moro a Novara, che poi teame dieci anni in fortezza; pattui con Ferdinando d' Aragona la rapina di Napoli, che poi lasciossi stupidamente strappar di mano; favori Cesare Borgia; promesse la lega di Cambrai contro i Veneziani suoi alleati; gettò lo scisma nella Chiesa, e dopo aver per lungo tempo posposta la religione alla politica, sagrificò l'una e l'altra alla superstizione; tradi i Fiorentini, i Pisani, i Bentivoglio, il duca di Ferrura ed il re di Navarra, tatti coloro che in lui posero fidanza; in ogni violazione de' trattati fu non meno imprudente che sleale; atroce nella prospera, scoraggiato dall'avversa fortuna, non che riuscire a piantar stato in Italia, vi si lasciò sconfiggere dagli avizzari, dagli spagnuoli, fin dai papalini.

Dio perdoni a chi osò paragonario con Luigi IX il santo. Questi ad Urbaco IV, che gli offeriva la cerona delle due Sicilie per uno de' suoi figli, magnanimamente rispose, non voler il bene altrui ; quegli, per aver da papa Alessandro VI la dispensa al divorzio dalla prima moglie ed aiuti a rodere una parte della penisola, non inorridi farzi complice di enormi ribalderie e sozzure. Da quel di in avanti andò di fallo in fallo, come reo fersennato che su terreno fatto tordo di sangue non trovi ove fermare il piede. La storia attenta lo nota, a documentare gli effetti delle offese recate alle ragioni dei popoli.

avare ; un re d'inghilterra ricce, faroce e cupido di gioria , gli Svizseri bestiell, vittoriosi e insolenti ; noi altri d'Italia poveri, ambizical e vili : per gli altri re lo non li conosco. Lettere famigliari. Tomo VIII, pag. 88.



O ginal fram UNIVERSITY OF CAUFO

## EAPTIOLO SESTO.

Aprentions dell'arcifique Carlo ai gaverno del Posel Barri ; sen edesariene — Politica flammings ed armeda qui autora pe di Prencia. Disegni di Francesco 3; rin-moverione della sen loga coll'Inghiliterra a sen Venezia; instili negociationi sen Furbinendo d'Aragene, con Missionitimo importante e segli Svinteri; putil proliminari di Locar I sen mai al dengi di Frances, o sen contemperatore trattattu est ra Francesco — Biscom dei Francesci in Italia; ribultione di Francesco in Guerra; dettaglia di Maragenesa a amagnina della Lomberdia; portementi di Girelana Marana — Athemenances ad ascordi di pupa Lucas cel ra Francesco a Boloque; ellestes difensira di alcual Cantoni Svinteri, dell'Inghillarra, della Spagna a del principa Carlo sentra Prancia; marte di Gustina di Pardimado il articlico — impresa di Contra in Lomberdia; marte di Gustina del Medici; spoglissione del dara d' Urbina in pro di Lorenzo del Nodici — iccordo tra Francia a Spagna a Noyen; paca tra Cantra, il ve di Francia a il Vannalesi.

I. Nel tempo medesimo che a Luigi XII succedette Francesco I nel trono di Francia, l'arciduca Carlo assumeva il governo de' Paesi Bassi. Vedevano da qualche anno a malinenore i Fiamminghi posposti e sacrificati i loro interessi al disegni di Cesare. La lega coll'Inghilterra non era bastata a difenderli, scarsi essendo i suoi sussidii e fermo d'altra parte il re di Francia nel far valere i suoi diritti di sovranità fendale. Se faste in età maggiere, aveva un di scritto Lingi XII all'arciduca, non dubite punto che, in vece di dor ainti agli inglesi, li dareste a me contro di loro, e a vei pari di Francia, rampollo di questa corona e suo vassalle, avrei potute importo; ma nel volti per riepetto all'età (1). Se grave

(1) 26 maggio 1513. Dott Rarl Lanz Correspondenz des Keisers Karl V. Leipzig 1844, Tomo 1, pag. 1. Consimile lettera seriese il re Luigi a Margherita luogotenenio del Pagsi Bassi (Le Giay Negociat.

allora il pericolo, di gran lunga maggiore dacchè i re di Francia e d'Inghilterra s'erano congiunti insieme. Aveva bensi acconsentito Cesare che nel loro trattato di alleanza fosse compreso anche l' arciduca Carlo (1); e initavia il duca di Gueldria non si rimaneva dall'appiccar pratiche in suo danno col re Luizi. Gridavano dunque gli amanti della natruessere unico mezzo di acampo la concordia colla Francia: doversi a tal nopo rigniovere l'ostacolo della reggente Margherita, cui stava a cuore più il bene di casa d'Austria che del paesi governati. Il perchè quando Cesare rivenne allo spediente, altra volta tentato (2), di strappar loro di mano il principe Carlo conducendolo in Germania (3), gli stati raccolti a Brusselles nel di 44 dicembre del 1514 insistettero per modo nella domanda della sua emancipazione, che la nonpoté essere più oltre differita. Ne senti Carlo grande contentezza per non essere costretto a reggerai con l'autorità e consiglio sia dell' avo paterno che materno. Vi ringrazio o Signori, disse egli, volgendosi si deputati, dell' onore che mi fate e dell' affetto dimostratomi : siate buoni e fedeli sudduti. ed to ou saré buon principe. Cesare dovelle infine assentirvi. e la carimonia dell'elevazione al trono di suo nipote ebbe luogo ai 3 gennaio del 1515 nella gran sala del palazzo di

Tomo 1, pag 520), la quale non ne fece alcun conto, vantandosi anzi più-tardi di aver soccorsi gli inglesi contro la Francia a captone del gran bene che deveca risultarne alla casa d' Austria. (Marguerita à Charles d' Austriche 20 nout 1515. Correspondance de Marg. d'Austrione op. cit. Tomo 2, pag. 123.

(1) Le Glay Negoe. Tomo 1, p. CXVII e Lettres de Louis XII. Tomo IV pag. 360.

(2) Maximilian au maistre d'Hostel Hesdin 22 glugne 1513 Letbres de Louis XII Tomo IV, pag. 158.

(3) Demandes adressées aux états généraux belgiques 7 dec. 1514. Gachard Lettre sur le projet d'une collection de documenta concernant les assemblées nationales. Brux. 1841, pag. 57. Brusselles, dove, quarant' anni dopo, terminò il memorando imperio di Carlo V.

Toccava egli allora il decimoquinto anno di sua età. Margherita di York (sorella di Edoardo IV d'Ingbilterra) vedova di Carlo l'ardito, duca di Borgogna, e Margherita d'Austria, sua zia, ne formarono l'infanzia. All'educazione soprantese Gughelmo di Croy, signore di Chievres, indirizzandola a secondare le disposizioni del principe e le esigenze del suo stato. Sotto di lui era precettore Adriano d'Utrechi, figlio d'un pannajuolo, da parroco di villaggio, per le molte virtà e per la fama del sapere teologico, promosso a decano della chiesa di san Pietro a Lovanio.

Uomo austero, avvezzo al ritiro de'collegi e degli studi, non pratico del mondo, cercó indarno Adriano di trasfondere nel discepolo l'amore alle lettere antiche (4). Piacevasi Carlo di apprendere invece le lingue viventi, e non così la spagnuola e la tedesca come la francese, l'italiana e la inglese. Ne andavangli meno a genio le matematiche, la geografia e le letture di storia. Preferiva ad ogni altra quella di Tucidide, la cui traduzione di Claudio, vescovo di Marsiglia, lo aegui quasi sempre e nei viaggi e nelle guerre; ma nessuna valeva ad accencerlo quanto la vita di Luigi XI, del Commines, fatta più tardi tradurre in tutte le lingue da lui parlate; condegna preparazione al principe del Machiavelli, che poi avolse con mano diurna e notturna (2).





<sup>(!)</sup> Assistito dal maestro Luigi Vaca, che Margherita nel dicembre del 1507 raccomandò a suo padre per procacciargli de' henethij acclesiastici. Je oroy que estes asses accerty de la bonne diligence que M. Leys Vaca, maistre d'escole de monseigneur mon nepveu, prent journelement à le instruyre en lettres et bonnes mocurs, dont il prouffite grandement scien son sage. Le Clay. Corresp. Tomo 1, pagina 35.

<sup>(2)</sup> Reifenberg Particularités inédites sur Charles-Quint et sa cour. Mémotres de l'Académie royale de Bruselles Tomo B.

A promuovere lo sviluppo físico, non poco stentato e tardivo, particolar cura si pose agli esercizii ginnastici. Ne derivarono abitudini di destrezza e di ardimento. Più volte il giovane principe con un basione in mano fu visto fermarsi davanti ni serragli dei leoni ed aizzarli con pericolo di sua vita (4). Nel cavalcare, nel trar d'arco e di balestra faceva prove applicadite dall'avo Massimiliano, il quale, rinomato tra i più intrepidi cacciatori del Tirolo, compiacevasi segnatamente ch' egli in ciò non degenerasse da lui (2).

Cotesti esercizi non tolsero che Guglielmo di Croy cercasse per tempo miziarlo ai doven esteriori dell'autorità sovrana. Ancora in ottobre del 1506 lo veggiamo assistere al a solenne adunanza di Malines in cui gli stati generali, avuta notificazione della morte di Filippo il bello, provvidero al a tutela de' suoi figli. Nove mesi dopo, ai 48 luglio del 4507 presiedette all'esequie di suo padre (3), e ai 20 dello stesso mese ed anno non soltanto si trovò presente ad una nuova adunanza degli stati generali, ma vi fece eziandio una breve concione per cattivarsi il favore de' rappresentanti del popolo (4).

<sup>(1)</sup> Joan-Antoins de Fera y Figueros, conde de la Moss, Epitome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos quinto, Bruxelles, 1656, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Maximil à Marguerite, fèvr et 1509, nous fumes bien joyeux que notre ills Charles prenne tant de plaisir à la chasse, autrement on pourra pouser qu'il est batard. Le Glay Corresp. Tomo 1, pag. 241. Nel maggio del 1513, tirando Carlo di balcatra a Terrucren, antico castello dei duchi di Brabante, uccise infallo un artigiano, disfatte dal vino. Margherita, dandose notizia a Masamuliano, soggionse, ce qui a causé un grand regret et déplaisir à Mgr et à moy. Vanden Bergh Correspondance de Marguerite Tomo 2, p. 80.

<sup>(3)</sup> E. Gacket Recherches historiques on France. Bulietine de la Commission royale d'Aistoire II serie Tomo 4 e 5.

<sup>(4)</sup> Gacherd Particularités et documents inedits sur Charles-Quint. Trésor sessional 1842, Tome 2

Com' ebbe assunto il governo de' Paesi Bassi, volle Guglielmo di Groy che si applicasse agli affari. Facevagli passar per le mani i dispacci, consumare talvolta gran parte della notte a leggerli, e stenderne il di vegnente rapporto dinanzi al consiglio, dove ogni cosa, lui presente, decidevasi. Indi la precoce gravità e la compostezza dei modi ammirata dagli ambasciatori. A quel di Francia, che ne stupiva, rispose Guglielmo: io sono tutore e curatore della sua giovanezza; alla mia morte voglio ch' el resil libere; altrimenti, non ettendendo agli affari, lasciandone agli altri il pensiero, avrebbe pur bisogno di un nuovo curatore (1).

Però malgrado tanta applicazione non s' era ancora destata in Carlo la coscienza di poter reggere da sè il peso de la cosa pubblica; che anzi finchè visse il signore di Chievres, che governava in suo nome, parve non avesse neanco un voler proprio.

II. Quale l'animo suo verso la Francia, è facile immaginare. La figlia di Luigi XII, promessagli fin dalla culla, vide passare sposa a Francesco I, con in dote due delle più belle provincie di quel regno, di cui una apparteneva ai domini ereditarii de' suoi antenati. Margherita d'Austria, sua zia e prima educatrice, serbava fitta in cuore la memoria di un consumie ostraggio. La storia, che l'ajo facevagli apprendere, dimostrava i re francesi spogliatori ed implacabili nemici di sua casa. Di fresco lo aveva punto sul vivo la alterigia del nuovo monarca. Il quale, appena montato in trono, all'oratore fiammingo che amuniciavagli la prossima emancipazione dell'arciduca ed il suo fermo volere di starsene in buona con lui, rispose : io pur gli sarò buon parente ed amico e buen signore exigndo, perché egli è mio cassallo; mo non voglio lasciarmi menare de hei come i' emperatore e



Memoires de Martin et Guillaume du Bellay-Langet, Paris, 1553, Tomo 1, pag. 40.

il re d'Aragona han fatto del re defunto : te fosse altrimenti. tascierei ogni cosa per vendicarmi. A queste superbe parole non men altamente e quasi in tuono profetico rispose l'oratore: Sire, dipenderà da voi che il principe di Castiglia viva in pace, come il re sue padre cel vostre predecessore. E stabene il sappiate, o Sire, che non avrete moi nè amico, nè vas-

sallo, che possa nuocerni di più (1).

Ma per disdegnoso che fosse Carlo, volevano le circostanze facesse a senno del suo gabinetto. Il quale, bencalcolando la scarsità degli aiuti di Cesare e il prezzo dei mercantili interessi che sarebbe costato un soccorso bastevole dell'Inghilterra; non avendo d'altra parte a sperar nulla dalla Spagna, la cui successione era anzi contrastata, vedeva unico provvedimento di sicurtà nell'amicizia della Francia. Prese dunque deliberazione di proporre il maritaggio di Carlo con la principessa Renata, soreila della regina Claudia, domendando in cambio la consegna immediata della sposa per essere allevata pei Paesi Bassi fino al compimento delle nozze : la conferma del trattato di Cambrai : la restituzione del ducato di Borgogna; un concorso efficace al riconguisto della Gueldria. L'ambasceria mandata a tal uopo eobe ordine di domandare altresi in dote il ducato di Milano e la contea d' Asti, nonché una somma di 200.000 scudi d'oro da pagarsi nel giorno del matrimonio; salvi del resto i diritti di auccessione della principessa, quale secondogenità di Luigi XII (2).

Le erano domande che il re di Francia trovava eccessive e fuor di ragione (3). Nè valse tampoco abbassarle. Allor-

(3) Nous demandes ont estè tres-mai prinses comme excessi-

<sup>(</sup>I) Philippe Dalles à Marguerke 3 janvier à Paris. Le Glay Negoe. Tomo I, pag. 595.

<sup>(2)</sup> Le relazioni dell'ambasceria raccolte da Le Glay (Négoc. Tomo 2, pag. 1-82) sono integrate da quelle che pubblicò il Lans (Correspondenz des Kaisers Karl V pag. 2-46).

chè Carlo, recedendo dalla prima proposta di avere Milano senza spesa, si offeriva di conquistarlo insieme con lui e con l'imperatore, rispondeva Francesco: essere quel ducato retaggio del suo regno, ragione per cui non se ne priverebbe giammat: volerne for la conquista in persona e non per procura, e quando l'avesse fatta, nulla al mondo potrebbe ritorgiala, se non la forza e la spargimento di songue (1).

Omai nel sollecitare la sua alleanza facevano a gara cogli oratori fiamminghi e in loro danno il re d'Inghilterra e quel d'Aragona, il quale ridomandava la mano della stessa principessa Renata per suo mpote Ferdinando (2). Indarno il gabinetto di Carlo cercò guadagnar tempo tirando in lungo le negoziazioni; indarno sperò che la lega maneggiata a quel tempo tra Cesare, il Papa, il re cattolico, il duca di Milano, gli Svizzeri, i Fiorentini e i Genovesi, piegasse Francesco alle suo voglie (3). Per non romperla risolutamente con lui, dovette infine acconciarsi ad accettarne le pretensioni e lasciar cadere le proprie in quel trattato concliuso a Parigi li 24 marzo del 1515 che fa prova delle angustie fiamininghe (4).

Fu actinque fatta tra i due sovrani confederazione e reciproca sicurtà degli attuali e futuri possessi, nonché promesso lo sposalizio dell'arciduca con Renata, a condizione di consegnaria soltanto due mesi dopo il compimento del diiodecimo anno di sua età. In luogo di Milano le si assegna-

ves et contre raison. Mercurin de Gattinara à Marguerite. Paria, 16 fevrier. Le Giay. Négoc. Tomo 2, pag 59.

Die Gesandten an Karl 9 marz f\u00e415. Lanz Corresp. Tomo 1, pag na 34.

<sup>(2)</sup> Mercurin de Gatlinara a Marguerite, Paris, 16 fevr. Le Glay Negoc. Tomo 2, pag. 59. Die Gesandten au Karl 5 febbe. Lana Corresp. Tomo 1, pag. 13.

<sup>(3)</sup> Die Gesandten au Karl 26 febbr e 9 marz 1515. Lana Corresp, Tomo 1, pag. 20 e 38.

<sup>(4)</sup> Du Mont Tomo IV parte I, pag. 199

vano in dote seicentomila scudi d'oro e il ducato di Berry, del quale però conserverebbe il re di Francia la sovranità a l'omaggio feudale.

Se non succedesse il matrimonio, sia per volontà del reche della principessa, avrebbe Carlo in compenso la contea di Ponthieu colle città di Peronne, di Montalidier, di Roye, di san Quintino, di Corbia, di Amiens e di Abbeville, come nure i territorii di Crotov, Saint-Valery e Doullens, A richiesta del re fu compreso nel trattato il duca di Gueldria (4). cha Carlo avrebbe voluto invera opprimera colle armi di Francia: gravissimo danno non risarcito dall' acquisto fatto poco stante della Frista (2). Vi si aggiunse un articolo per cui Francesco e l'arciduca convennero nel proposito di eccitare Ferdinando d' Aragona a comporsi collo spedestato redi Navarra. Del mule articolo si vede ragione pet contemporanco trattato di alleanza difensiva ed offensiva conchiuso tra Francesco e lo stesso re di Navarra (3), con intendimenti che rendevano illusoria la pattu ta malleveria dell'eredità di Carlo. Laonde non si può dubitare che ciascuno dei due principi nell'atto di collegarsi pensasse più alle comodità del presente che al a osservanza del tempo futuro (4). Qual fondamento invero di amistà nel mantaggio promesso, pop essendo ancora la sposa pervenuta all'età di quattro anni? E

- (1) Francisco foederi ascriptus fuit in gratiam regis Francisci Carolus dua Geldriae. Postus Heuterus Rev. belg. lib. VII pag. 316.
- (2) La cedette a Carle II duca Giorgio di Sassonia coi trattato di Middelbourg 19 maggio 1515. Ma il duca di Guesdria vi apposa protenzioni, contro le quali non velle pronunzionali il re di Francia, Lans Corresp. Tomo 1, pag. 41.
  - (3) 20 marzo 1515. Du Mont Tomo IV, 1, pag. 198
- (4) Il re Francesco disse all'amb, veneto Sebastiano Giustinian : questa pace assecurasa molto queste regno perché mediante quella e la américia del ducha de Geller (Gueldria) del Episcopo de Liege, et ducha de Lorena o Pulatino et alcumi altri principi del Imperio, al Re de Romani non potera farili uno minimo nocumento. Parigi 25

come poteva piacere a Francesco che divenisse moglie della reiduca la principessa Renata, alla quale, essendo la sorella maggiore moglie del re, spettava l'azione sopra il ducato di Brettagna (4) i Cosi, sin dal primo incontro nel campo della politica, fu visto qual fede dei patti serberebbero tra loro i due monarchi, la cui rivalità doveva fanestare Europa. Fu vista insieme la superiorità della Francia, onde venne in appresso all'avversano opportunissimo argomento a trarre dalla sua gli altri principi tutti sotto specie di tatelare l'equilibrio e per esso l'indipendenza comune.

III. Francesco I non aveva a cuore che l'Italia. Conquistando Milano, di cui, fra gli altri titoli, s' era fatto acclamar duca, pensava spianarsi la via a Napoli. Giovane a vent'anni, scaldato dalle memorie di Gastone di Foix, struggevasi di riparar l'onta di Povara, e con lui Francia intera, affascinata dalle splendide sue doti. Ma voleva la prudenza politica, conforme agli esempii del predecessore, si cercasse innanzi tutto evitare le opposizioni delle vicine potenze. Indi il trattato coll'arciduca Garlo, al quale tenne dietro ben tosto la rinnovazione della lega con l'Inghilterra (2). Per vero non poteva cadere in mente di Enrico VIII il favorire le con-

marzo 1515. Registro delle lettere di Sebastiano Giustinino ambasciatore presso Enrico VIII 1515-1519 Biblioreca Marciana Ital. Classe VII Cod. MCXIX MS.

Il Signor Rawdon Brown ne scelse parecchie e le tradusse in logiese: Selection of Despatiches written by the ven. amb. Sebartiano Ginztinian and addressed to the Signory of Venice. London, 1854, Tomi due.

(1) Parlando un giorno con alcuni cortigiani dei auo matrimobio, mentr'essi gli mettevano in vista o la figlia del ra del Portogalio o quella del re d'Ungheria, Carlo dichiarò che avrebbe preferito a tutte la princ pessa Renata, car o'est pius grant chose de la fille d'ung roy de France, et si ma femme merett d'acenture, je serrote duo de Bretagne Le Glag Negoc. Tomo I pag. 595,

(2) A 'R estminster al 4 aprile del 1515. Du Nout T 1V, 1, 204.

quiste francesi in Italia (4); ma per il momento, in mancanza di altri alleati, gli era d'uopo provvedere alla sicurezza propria.

Di già mancavagh un valido mezzo di negoziazioni, dacché la sorella Maria, vedova di Luigi XII, chiesta in matrimonio da Ferdinando il cattolico per il nipote Carlo (2) e da Massimiliano imperatore per sè medesinio (3), aveva sposato il duca di Suffolk, suo notorio amante, non senza interposizione del re di Francia (4).

Aggiungevasi la incessante minaccia della Scozia, a riparario dalla quale grande era l'antorità di Francesco. Se questi ne avesse disdetta la protezione, sarebbesi indotto a restituirgii Tournai (5).

Riuscita a vuoto la proposta (6), non restava che piegarsi ad un componimento, nel quale era bensi riconosciuto il debito del milione di corone dovutegli da Luigi XII, ma rignardo alla Scozia implicita soltanto la promessa di Francesco, non avrebbe lasciato andarvi il duca d'Albania, Stuart

- (1) Ancora ai 6 marzo eccitava i Veneziani ad accettare le proposte del papa: qual dise sario sta meglio la Signoria si havesse acordà et aoctà li partiti il ha dato el papa. Mario Sanuto Tomo XX, 29 marzo de Ingalterra.
- (2) Cesare et il catolico furanno ogni cuen, perchè sia moglie dell' Arosduca, così vien scritto da i nuntij nostri d' Alemagna e di Spagna. Il cardinale di Bibiena a Giuliano de Medici. Roma, 16 febbrajo 1515. Ruscetti Lettere di Principi Nepeula, 1564, T. J. p. 30.
- (3) Lettre de Louis Mareton à Marguerite 9 fevr. 1515, Le Glay Négoc, Tomo 2, pag. 73.
- (4) El poi impetrata la voluntà el assentimento de questo Ser Re (Enrico), che non ha potuto recusar. Londra 15 maggio 1515. Seb. Giustinian alla Signoria MS.
- (5) Cum richieder che sua N ta se removesse de la protection et amicina de Sconia. Parigi 25 marzo 1515. Seb. Giustinian alla, Signoria MS
- (6) Lassa a Ingalterra Tornei più presto che levar la profetico de Scous. Maria Sanuto Tomo XX di Franza 1 marzo 1515



d' Aubigny, discendente da quella casa regnante (1). Però di sua fede dubitando, trattava Enrico contemporaneamente la rinnovazione dell' alleanza col re d' Aragona e coll' imperatore, per essere parato all'azione che richiedessero gli avvenimenti (2). Ne stette guari ad avverarsi il sospetto, imperocché già ai 18 di maggio comparve il nominato duca a capo del governo scozzese, costringendo la vedeva di Giacomo IV a consegnargli i figli (3).

Il convegno coll'Inghilterra comprendeva altresi i Veneziam (4), i qua i dal canto loro affrettarono la confermazione della lega fatta con Luigi XII, che statuiva il riacquisto dei dominii perduti nella passata guerra. Francesco, per non chiudersi la via di negoziare col papa, indugio alquanto, tentando introdurvi una clausola, onde fossero riservati i diritti de.la Chiesa (5).

- (1) La differentia de Senzia è sta accordata a questo modo, videl, che quel regno sii compreso lo essa pace cum questa condictione che sel si fara alcuna incursione per francesi in questo regno over acto hostite da 300 cavali in suso de assentimento de chi governa Scozia, se intendino esser inimicà de una parte et l'altra et non compresi in questa pace. Ma facendose dieta incursione contra la mente et assentimento del profeto guaernator, la questo caso el sil obbligato, si requiratur, far far la amenda, cum restituir il danari, etc. Cantuarii, 12 aprile 1515. Sebastiano Grantinian alla Signoria MS.
- (2) Il mandato di Perdinando porta la data del 2 maggio; que lo di Enrico del 7. Aymer Foedera Tomo VI parte ., pag. 36. Veggast anche la lettera di Massimiliano ad Enrico del 12. State Popera 1849 Tomo VI, pag. 36.
  - (3) Set, Giustinian alla Signoria, Londra 20 sett. 1515 MS
- (4) Enrico VIII alla Bepubbica 24 giugno 1515. Commemoriali XX pag. 19. Romania op cit. Tomo 5, parte 3, pag. 300.
- (5) Salos juribus recieste, che in vero ne esta cosa inempertata, et vederete de haver la ratification sensa le parole predecte. Atla Consili X Tomo XXXVIII, 11 maggio 1515 oratoribus in Francia p. 73, Archivio Veneto MS.

Proponeva in cambio la Signoria di soccorrere scoretamente il duca di Borbone a conquistar Napoli: così potrebbesi contentare in apparenza la volontà del pontefice, che il re non abbia ad imprender nulla contro quello stato. Recedette infine Francesco dalla clausola; ma, nell'atto di consegnare la ratifica della lega, dichiarò espressamente che non intendende legarni in maniera da non poter concentre col papa (1).

Non ebbero uguale riuscita le trattative di Francesco col re cattolico, coll' imperatore e cogli Svizzeri Ricusò it primo di rinnovare la tregua di Orleans, perchè il re di Francia non voleva che vi fosse compreso il Milaneso (2). Più duro il secondo, non porse neanche oretchio alle sue proposte, fidato in altre congiunzioni e ne' matrimonii già conchiusi, per mediazione del re di Polonia Sigismondo (3), di Maria e Ferdinando, suoi in poti, con Luigi ed Anna figli del re d'Ungheria Ladislao, onde venne assicurata la successione di casa d'Austria in quel reame (4). Continuavano gli Svizzeri a spirure vendetta del riolato accordo di Digione, e tento che l'araldo mandato a chiedere calvocondutto per gli ambasciatori di Francia fu costretto immantinente ritornar sui suoi passi, con ordine d' informare il re che avrebbe ben altro ad aspettarsi da loro, ove non ricevessero pronta riparazione (5).

Ad defensionem maxime Acta Consitti X Tomo XL19 Junii 1517 Ocal. in Francia Ibidem MS.

<sup>(2)</sup> Perchè quel Re hispano voria faria cum inclusion del duchato de Milano, et questa M.ta per niente voi consentirii Parigi 22 marzo 1515. Sebastiano Giustinian alla Signoria MS

<sup>(3)</sup> Siglemondo con questo servigio contraccombiò la interposizione di Cesare nelle contese della Polonia coll'ordine teutonico o coi Moscoviti. Ly seoi est la cause que la fylle heritiere d'Ungaria fut marie en nostre macson d'Osterice Massimil, a Margher, ottobre 1515. Le Giay Corresp Tomo 2, pag. 301.

<sup>(4)</sup> Gli sponsali furono celebrati in Vienna ai 22 lugilo del 1515.
Del Ment Terro IV, 1, 212.

<sup>(5)</sup> Gluta-Biotafetm Geschichte der Eldgewossen pag. 376 o

Che sarebbe importata a Francesco la dichiarata ostilità di costore, se gli fosse avvenuto di contrapporle, non infinta ed operosa, l'amicizia del pontefice? Ma quest, mentre faceva mostra de ristriguere con molte testimonianze di affetto i vincoli che l'univano, per il matrimonio conchiuso tra Giuliano suo fratello e Filiberta di Savoja, col monarca francese, aveva già fermata a Roma l'alleanza del 3 febbrajo 4545, la quale, sotto specie di minovere guerra al Turchi, obbligava kui stesso, Massimiliano imperatore, Ferdinando d' Aragona, il duca di Blilano e gli Svizzeri a prendera le armi contro Francia e Venezia (1). A tal uopo assegnaronsi i contregenti d. truppe, munizioni e danari ; questi ultimi, a saldare gd Svizzeri, ripartiti per modo che il papa avesse a pagare il doppio della somma imposta a Ferdinando ed al duca. di Mitano, e l'imperatore poco più della metà. Fu stabilito avesse il comando dell' esercito Raimondo di Cardona: Parma e Placenza, nonché Modena e Reggio, salvi i diritti imperiali e per investitura di Gesare, fossero devolute alla Chiesa. in pro di colui che il papa avrebbe nominato (Giuliano o Lorenzo de'Medici) ; in luogo delle due prime città avesse il duca di Milano Asti, insieme con Bergamo e Crema da torsi ai Veneziani (2). Di Ferrara e di Mantova non facevasi menzione; ma i loro principi non dovevano essere presi in protezione nè agli stipendii di verun collegato senza il consenti-

seg *Hoitinger* Abhandlung im Archiv für Schweiz, Geschichte Zürich 1927.

Google

<sup>(1,</sup> Monumento Habiburgica Zweite Abtheilung Wien 1853 pag. 544-556. Basia la pubblicazione di questo documento ad infermare le conclusioni del Roscoe e le discolpa da lui recata della politica di Leone X.

<sup>(2)</sup> Dovetta acconsentire alla permuta il duca Massimiliano.
Obtinui, urgente sie necessitate, ul Princepe et Senatus in Pontificis
coluntatem venerini de permutandis Placentia Parmaque. Girolamo
Morone a Mariao Caracciolo oral. a Roma. Med. Idibus apr. 1515.

mento degli altri, il che portava per effetto che Ferrara, indifesa, potesse aggiungersi ai beni famigliari dei Medici, e Mantova, vagheggiata dalla repubblica veneta, darsi in prezzo di composizioi e con lei. Promettevasi in ultimo protezione perpetua a Giuliano ed al nipote Lorenzo, anche dopo la morte del papa, per tutti gli attuali e futuri loro possedimenti.

L'arbitrato per le cose d'Italia facile era estendere sull'intera Europa. Al pontefice, siccome a vicario di Cristo, giuravasi obbedienza filiale in tutte cose, massimamente in quelle che alla persona, allo stato, all'amphamento ed all'autorità sua e della santa sede appartengono (1). Di più a cacciare i Turchi dovevasi bensi invitare lutti i principi cristiani; ma l'opera di ciascuno stava in facoltà de' ci nfederati il determinare (2).

Senonché ben vedeva Leone X il fine a cui riuscirchbe mercé la preponderanza degli spagnuoli e degli austriaci ; né certo in mano di loro la difesa dell' Italia poteva acquetarlo. Onde la lega del 3 febbrajo, di cui tirò in lungo la ratifica, volse a strumento di negoziazioni colla Francia per aver patti migliori e segnatamente Napoli (3). Se lo comp aceva Francesco, avrebbegli lasciato prendere il Milanese, perocché riguardo ad esso l'antecedente trattato cogli Svizzeri e quello

<sup>(1)</sup> Sanctissimo domino nostro et indubitato plase veroque Christi vicario — se obsequentissimos filios fore cum in rebus Omnibus, tum in his precipue, que ad personam, statum, securitatem, amplitudinem, autoriciatemque beatitudiris em ac prefate sencte sedis spectent. Mon. Habs. 1, c. pag. 518.

<sup>(2)</sup> Teneautur ipsi quoque, vel in Italia, vel ubi magis opus fuerit, militem pecuniamve pro ca, que illis facultas ent, arbitrio confederatorum predictanem, ad necessarios tauti belli usus confere. Ibidem pag. 548.

<sup>(3)</sup> Monsiguor di Sogiler orator del Cristianissimo La detto certissimo el Papa sera con el Re. *Marin Sanuto* Tomo XX di Roma I marzo (5)5.

non ancora spirato con Cesare e con Ferdinando il cattoboa gli facevano alulità di rimanersi in apparenza neutrale; se riflutava, porgevagli la nuova lega i mezzi di tenerio lontano d'Italia, senza perdere l'aspettativa di Napoli, perchè Ferdinando che lo possedeva trovavasi gia agli estremi. e la lega medesima era stata conchiusa a vita soltanto. Qui giova ridurre a mente che fu rogata e sottoscritta a Roma, e che pur Leone non si peritò di negaria in faccia al re-Francesco. Nortro Signers, scriveva l'intimo suo, il cardinale Bibiena a Giuliano de' Medici, andato in quell'occasione alla corte di Francia, Nostro Signore, non i disposto accettaria per molti ruspetti, parendoli conveniente, che, quando si facciano leghe nelle quali Sua Santità abbia ad essere inclusa, si debbano fare, e stipulare appresse di lei, come capo della lega e della Gristianilà; e dice che vuole in piglino ed accettino le cose fatte da kti, non che lui abbia da accettar quelle fette da altri (1).

Di uguale sincerità lo contraccambió Francesco. Lasció pure che nello stesso mese di febbraio si ce ebrasse il matrimonio di Giuliano; del suo parentado fece a parole tanta stima quanta se formato l'avesse con qualtivoglia grandissimo principe (2); dimostrossi verso di lui e del pontefice così ben disposto che il nunzio Canossa non sopiosi che me-

(2) Lodovico Canossa a Giuliano de Medici. Parigi 14 febb. 1515.
Ibidem Tomo 1, pag. 24.



<sup>(1)</sup> Questa era la parle ontensibile della lettera. Più sopra avevagli già la cifra data aurora della lega conchiusa. Con Ghingerli (il re
di Spagna) e con chi già instava di voler Leonardo (viuliano) per
ano parente (questi era l'imperatore), si concluse ottima amicisia
et intelligenza.... Tomaro (il papa) ne sta d'una duona voglia,
che pur stamattina me l'ha detto, replicando voler, che Leonardo
(Giuliano) habbia tutti quegli astri luoghi, che astre volte ha ragionato (vioè il ducato di Ferrara, oltre a Parma e Piacento). Roma 16
febbrajo 1515. Ruscelli Lettere di Principi Tomo 1, pag. 30.

glio desiderare (3); prometteva infine l'avrebbe fatto il maggior papa che fosse mai (1). Tutto cio finchè, stretta alleanza cogli altri potentati, gli avvoniese di importa anche a lui con le armi in mano. Aliora mutò di stile. A Leone X che non cessava richiedere Napoli: questa è gran cosa, rispondeva, che hostro Signore ci dimanda, e male la potressimo fare, nenza grandissimo carico nostro e della corona; nè anche el pare che sia state che nastro Signore vi possa far fondamento sopra el per essere così grande e di natura da non sapere mai star quieto sotto em padrone (2). Mostravasi bensì desiderosissimo della impresa contro gli infedeli; onde il Canossa concludeva; in effetto farebbe il tutto, purchè non si parlasse de le cose del reame di Napoli, le quali forse un mese è, ci avrebbe volenteri concesse; ma ormas si trova aver conchiuse le paci (3).

Come dunque si accorse Leone della ripugnanza invincibile del re di Francia ad accettare l'ambiziosa proposta, voltò faccia, trasformandola destramente in dunande che avevano colore di procacciare il bene della Chiesa e la quiete d'Italia (4), affinché, essendogli negate, paresse che la necessità delle cose più che la volontà lo costringeva ad unirsi co'suoi nemici. Le negò infatti Francesco, proponendo

(3) Avenga che nelle cose di Sua Santità, et di quella (Giuliano) lo nen abbia già il desiderie troppo moderato. *Midei*n.

(I) Glis da Sua Marsta non manchera di fare Sua Santità el maggior papa che fussi mai. Documenti risquardanti Giuliano de Medici e il ponichos Leone X. Arch Stor. ital. Append. n. 8, p. 208,

(2) Lodovico Canossa al cardinal de' Medici. Poscritta 14 aprile 1515. Ibidem pag. 310.

(3) 23 aprile 1515, /6/dom pag. 312.

(4) Disse (i) paps) havemo dimandà 4 cosse al Re et di niuna seme sia compiaciuti zoè che Purma e Piasenza resti alla Chiexia e al dominio e governo di Magnifice sostro fratalio, che ne lassi il reame a nui che di la Chiexia, che dagi intrada in franza al Nagnifico et che Zenoa resti in liberta. Maria Sanute Tomo XX, di Roma 18 giugno 1515.

in cambio a Giuliano de'Medici un generoso provvedimento di terre e pensioni nel reame di Francia o In qualche altro luogo di sua dizione (4), ed allora Leone ai 47 luglio ratificò la lega più volte nominata, mandando, giusta gli obblighi assunti, denari agli Svizzeri. Cio per altro non tolse ch' egli continuasse ad assicurare i Veneziami di tenere ancora le parti di Francia (2). Le quali simulazioni, usate là dove ogni parola suonar dovrebbe fede, amore e verità, tacerebbe per compassione la storia, se non avesse fra breve a deplorare l' effetto della invilita autorità sacerdotale, narrando i mestissimi casi per cui, insieme coll' indipendenza dell' Italia, andò perduta l' unità della Chiesa.

IV. Scendeva intanto in Italia Francesco col miglior esercito che mai passasse le A pi ; duemila cinquecento lancie che contavano per quindici mila uomini, ventiduemila lanzichenecchi condotti da Carlo d'Egmont duca di Gueldria, ottomila avventurieri francesi, diecimila tra Guasconi, Baschi e Navarresi, duemila cinquecento zappatori ; in tutto carca sessantamila soldati a piedi, trentamila a cavallo, con settantadue grossi pezzi d'artiglieria e trecento di minori. Li capitanavano i marescialli Trivulzio, La Palisse, Lautrec, i prodi La Tremouille, Montmorency, Crequi, Bonnivet, Cotsè-Brissac, Claudio di Guisa; e tornavano con loro Bajardo ed a capo de' Guasconi Pietro Navarro, che, fatto prigione nella battaglia di Ravenna e non riscattato dal suo re Ferdinando il cattolico, prese servigio colla Francia.

Non altrettanto numeroso, ne concorde si opponeva

Promise il Re sara contento darli 6000 franchi e conduta 66
 lauze. Ibidem.

<sup>(2)</sup> Disse (il papa) le vero che avemo sotoscrito e fato is bolla e brave sigliato che intremo in la lega, ma non ge lavemo da ancora — tamen il papa dice non ha fatto ancora nulla. Di Roma 5 agosto. Disse il papa nui semo una cossa istessa con quella. Signoria. Di Roma 1 settembre 1515, *lòtdem* Tomo XX e XXI.

l'esercito della lega avversaria. Il vicere Cardona, dopo avera gran pena fatto testa alle imbaldauzite truppe dell'Alviano, meondusse a Verona l'armata spagnuola, e di la non partivasi per veder modo d'impedire a quelle la congiunzione coi francesi. Non gli mandava i promessi soccorsi l'imperatore per non lascia e sguarniti i confini verso Yenezia. Faceva il papa adunare bensi tra Placenza e Reggio un' armata composta di genti pontificie e florentine : ma Giuliano de'Medicie poi Lorenzo suo nipote, che lo sostitui nel comando, non passarono il Po (4). Solamente gli Svizzeri, animati dal generale tonsurato, come chiamavasi il cardinale di Sion, crescendo fin a trentamila, municono i valichi del monte Cenisio e del monte Ginevra. Quegli erano i cammini delle Alpi, per i quali ordinariamente venivasi da Lione in Italia. ed ambidue mettono capo a Susa. Colá, all' unboccatura dei due varchi, aspettavano gli Svizzeri i Francesi, mentre il Trivulzio, trovatone un nuove alla sorgente della Stura, per Barcellonetta e Rocca Sparviera, dopo cinque giorni di maravigliose fatiche, li faceva discendere improvvisa a Caneo pelle pianure saiuzzesi. Prospero Coloana, il miglior generale italiano, passato al servigio del duca di Milano, movendo da Carmagnola per Pignerolo, nel decimoquinto giorno di agosto erasi trattenuto a Villafranca, e senz' alcun sospetto stava alla mensa desinando, quando La Parisse e il cavaliere Bajardo lo colsero all'impensata, togliendogli un grosso bagaglio e tutti i cavalli.

Questo caso e la calata dalle Alpi, sentiti in un sol punto, commossero talmente gli Svizzeri, già scissi d'animo fra loro e per mancanza di disciplina facili alle corruzioni, che, chiesta subito ed ottenuta una sospensione d'arim, rit-



<sup>(</sup>I) E si dise questo exercito fa el papa non e per esser contro franza ma per aver mier partido *María Semito*, Tomo, XX di Roma. 28 giugao 1515.

raronsi a Vercelli per saccheggiaria ed in ultimo a Novara. Così l'esercito francese potè distendersi rapidamente di là dal Po, in quello che un altro corpo sbarcato a Savona e per opera di Ottaviano Fregoso accrescinto di fanti pagati dai Genovesi, dopo aver prese Alessandria e Tortona, ne occupava tutta la riva mendionale sino alla Trebbia.

Sul quale Ottaviano Fregoso si portò un biasimo che la storia imparziale tempera, ritorcendolo la gran parte sulla prima cagione de suoi procedimenti. Vero è che del ritorno ia patria e della dignità di doge andava debitore principalmente al papa, onde questi, divenuto avverso alla Francia, parrebbe a primo aspetto potesse appuntario d'ingratitudine. Ma il papa medesimo non s'era poc'anzi mostrato desiderosissimo dell'amicizia di Francesco sino a lasciargli il Milanese, ovi egli di Napoli l'avesse compiaciuto? Qualcosa più naturale che il beneficato seguisso le parti del benefattore? Fu appunto in quella occasione, e certo non senza consentimento di Leone (1), che Ottaviano convenne con quel re di resutuirgh il dominio di Genova e di deporte il titolo di doge per assumere quello di governatore perpetuoa nome di lui (2). Ne si opponga che il papa lo avera fatto comprendere nel trattato del 9 dicembre cogli Svizzeri e nel

<sup>(!)</sup> Essendo questo Dose dipendente dal pontelles inflicheria ... nè stiam il Pontelles essere cussi inclinato alle cose de Milano come e. dimostrava, il cue me fu aftirmato per questo Lilustriusimo Dose el giorno ch'io lo andai a visiture, Seb. Giustinian alla Signoria, Niccae Provinciae 9 febbr. 1514 m. v. (1515) MS.

<sup>(2)</sup> Trivultio disse chel duca de Zenoa alti di passati mando di qui uno nunho suo secreto per accontar le cose sus . . il re voleva 150,000 scudi de Zenoa per el danno avuto della ruina della lanterna, e il Doge voleva semplicemente essere perdonate. Sebast. Giuttinian alia Signoria, Parigi 22 marzo 1515 MS.

Noi decumenti di Sturia italiana di G. Molini (vol. I, pag. XXIV) 5000 notali fra la carte da esarninarsi : articles accordes untre le roi et come de la ville de Conca. 21 aprile 1615.

successivo del 3 febbrajo con Cesare, il re d'Aragona e il duca di Milano. Che fede riporre in una lega, la quale allo stesso duca di Milano, siccome a maggior offerente, proponeva la compera della signoria di Genova? Tanto più che tra essa lega e la contraria alleanza francese continuava ad oscillare il pontefice, e gli Adorni ed i Fieschi, antichi nemici dei Fregosi, stavano in agguato per cogliere il destro della riscossa. Di fatti, come divalgossi la fama dell'accordo con Francia, unendo le armi loro con quelle dello Sforza capitanate da Prospero Colonna, e raggianti da quattromila Svizzeri, che già erano condotti a Novara, avrebbero conseguito l'intento (1), se il pontefice pon si fosse adoperato per impedirlo, verso promessa del doge Ottaviano di non favorire la causa dei Francesi. Quale il motivo dell' interposizione, riveiano le pratiche non ancora intermesse col re Francesco che gl' importava gratificarsi.

Mancò poco stante Ottaviano agli assunti impegni, spiegando per sicurtà di se stesso le insegne di Francia e rinforzandone l'armata; ma nessuno men di colui, che gliene
porse l'esempio, aveva d'ritto a dolersi. Onde la lettera che
riporta il Guicciardini, nella quale il Fregoso avrebbe detto,
essere superfisio lo scusarsi con chi conosceva e sapeva quello
che fosse lecito, o almanco consueto ai principi di fara (2),
se non fu scritta effettivamente, resta pur sempre autorevole
documento della opinione dei contemporanei intorno ai portamenti di Leone X: quasi pubblica dichiarazione della politica sua (3).

La defezione del doge di Genova, accrescendo la discordia tra gli Svizzeri, affrettò l'esito delle cose trattate con essi prima a Novara e poi a Gallerate. Quivi ai 4 settembre

<sup>(</sup>I) Girolamo Morene a Marino Caracciolo, Mediol, VI et II Kal. mall, ad Antonisto Aderno II Kal. mali 1515.

<sup>(2)</sup> Storia d' Italia vol. 2, pag. 372.

<sup>(3)</sup> Muratori Annali d' Italia Tomo X. pag. 111.

convenuero, che il ducato di Milano tornasse alla Francia, non esclusi i baliaggi che avevano occupati, a condizione che Massimiliano Sforza sposasse una principessa del sangue reale e ricevesse in appaniaggio il ducato di Nemoura, oltre una pensione annua di dodicimila franchi. Dal canto suo promise il re Francesco di pagare in diversi termini selcentomila scudi per la capitolazione di Digione, e trecentomila per la restituzione dei baliaggi. Confermò ai cantoni le antiche loro pensioni, e l'alleanza doveva essere perpetua durante la vita sua, e dieci anni dopo la morte.

Pareva dunque terminata la guerra, e già il duca di Gueldria, capitano dei lanzichenecchi, era ripartito in granfretta per respingere un' invasione de' fiamminghi ne' suoi stati (1). Me la pace cogli Synzzeri non fu quasi prirea fatta che turbata per la venuta a Varese di altri ventirula, i quali, invidi delle ricchezze acquistate dai loro compagni, ne rifiutarono i patti. Que' di Berna soltanto, tra sei o sottemila soldati, gelosi di lor fede, ritornarono in patria. I rimanenti, in numero di circa trentaguattromila, rientrarono a Milano, perusciroe ben tosto a tentare la sorte delle armi. Confortavali forse la speranza ne'soccorsi degli alleati? Il vicere Cardona s' era bensi congrunto la Piacenza con Lorenzo de' Medici ; ma quegli, insospettito per l'andata del vescovo di Tricarico nuncio dal pontefice al campo del re Francesco, non voleva mettere l'esercito in balia della fortuna, è questi, o per consiglio proprio o per comandamento dello zio, aveva già significato al re medesimo che farebbe ogni opera per satisfargli. Onde mentre ambedue stimplavansi a vicenda di passare il Po per soccorrere gli Svizzen, nessuno pensava di procedere più oltre, bastandogli il simulare per avere ragione a trasferirne la colpa nell'altro. Veramente ciò che da principio non

Vuolsi che, quando ricevette a Lione in notizia della battaglia di Marignano, per il dolore di non averne presa parte, cadesse gravemente infermo. Mimotres de Fleuranges, pag. 196.

avevano in ammo di fare, mal avrebbero potuto eseguire, dacché l'Alviano, intesa la partita del viceré da Verona, passato l'Adige e rimontando la sinistra del Po fino a Cremona, coa celerità insolita ai capitani di que' tempi, era venuto ad accamparsi in faccio a lui. Ne segui che gli Svizzeri pressoché soli affrontassero i Francesi a Marignano.

Due giorni durò la mischia (13 e 14 settembre 1515), che il Trivulzio diceva non di uomini, ma di giganti, in comparazione della quale le diciotto cui aveva assistito gli parvero battaglie da fanciulti. Incominciata quando omai non restavano più di due ore di giorno, la si continuò insino a quattr' ore della notte, non essendosi dall' una e dall' altra parte deposte le armi che con tacità tregua, indotta dalla stanchezza, dalle ferite e dalla sete, per aspettare il prossimo di. Al principio del quale rinnovarono gli Svizzeri l'assalto più furioso che la sera, sostenendolo per ben tre ore con eroico valore : ma infine percossi dalle artiglierie francesi, e caduti d'animo al sopravvenire dell'Alviano in sul levar del sole con alcuni uomini d'arme più eletti, che gridando Marco, Marco davano a credere fosse con essi tutto l'esercito veneziano (1), ripiegaronsi in buona ordinanza verso M lano. Di là togliendo a pretesto il soldo di tre mesi che lo Sforza aveva promesso ed ormai non poteva più pagare, lasciati soltanto millecinquecento fanti a presidio del castello, si partirono il di seguente per andarsene a' patru monti giurando di tornare alla riscossa.



<sup>(1)</sup> De proprie visu li ne posso far ampla fede che etiam questa Cristianissima maestà e tutti questi signori amplamente parlico la vittoria esser causata della valorcoltà di sua Eccellenza (Alviano) e dalla temenza avuta per Svizzeri visto soprazonzer le florice genti di Vestra Serenità . se mezzora incanzi giongea la fasteria nostra, messuno Svizzero ritornava addietro. Lettera di Demenico Contarini provvedttor generale al Doge. Dal campo 14 sett. 1515. Maria Sanute Tomo XXI

Seguitarono allora la fortuna del vincitore tutte le città e le fortezza del ducato di Milano, eccetto il castello sopraccennato, in cui si chiuse lo Sforza e quello di Cremona. Qualmeraviglia, che pigliate e ripigliate, una volta spoglie dai nemici, l'altra dagli amici, stessero da principio della lotta a guardare sui due piè, sperando, infehci i tra il picchiarsi di due padroni ricuperare l'indipendenza, e infine ai Francesi, che prevalsero, manifestassero il giubilo momentaneo dell'essere liberate dalla insolenza e dalla rapacità degli Svizzeri? Deke quali chi vuol farsi giusto concetto metta insieme cogh altri proclamati balzelli, onde son piene le memorie contemporance, quella taglia di trecentomila scudi d'oro che a' 48 grugno del 1515 pubblicó il duca Massimiliano per difesa deilo stato, e tre giorni dopo portò i frutti di desolazione e di sangue espressi nel bando del 21 giugno, con cui, d'accordo con signora Sciasora, minacciava morte e confisca det hent per ingensizione secreta a chi facesse conventicole centro il talione unposto, quand' anche fossere in minor numero di disci, ripetendo che la totale disposizione di sua eccellenza i accompagnata dalla necessità, ed anche con il consiglio e voluntate della signori Electici (1).

Fosse pur stato lo Sforza altr'nomo da quel ch'egh era, poteva importargli far l'eroe per amore di tali che diportavansi con essolui piuttosto da padroni che da allesti? Il castello, unico suo asilo, era ormai cinto dai Francesi: lo soltominava co'snoi paventati cuniculi il celebre Pietro Navarro, affermando lo espugnerebbe in men d'un niese: gli Soizzeri che promisero sarebbero accorsi con ogni sollecitudine a liberare la guarrigione lasciatavi, non venvano, nò in si breve tempo era possibile che venusero: la guarrigione medenma, spaventata dalla strage recente, non acvezza agli assedii, senza ordine, senza modo, rifiutavasi a far la scotte.

C. Tullio Dandolo: Ricordi inerità di Girolamo Morone pag-62-68.

negava di combatter sulle mura, e parea specialmente intenta a straggere le proposgioni, acciò colle oneste apparenze di egrectia, everse a consequire la disenerta mura della dedizione. Che cosa doveas fare in quel punto? Lasciare andar via gli Svizzeri che già avevano deliberato domandare ai Francesi la escita in arme? Sarebbero allora rimasti in castello soli cinquecento italiani, più adetti a fungere officio di comandanti che a prestar opera di saldati. Oltrecciò le porte, le chiavi, i ponti, e futte le briglie della rocca tropavansi in potestà degli Svizzeri; è che poteva impedirli, in ritirarsi, di dar in mano a' nomici, insieme col castelle, il Principe e le persone del suo seguito, aggiungendo alla colpa della diserzione la scelleratezza del tradimento? E trattenendo gli Svizzeri, con gente di tal anpho era possibile reggere a lungo in mezzo a scoppu di bastioni, assalti di soldati e difetto di viveri ? Ecco le cause della resa ingenuamente narrate dal Morone (1), il quale, non che consigliaria, l'aveva avversata, benché ne confessasse la necessità (2). Ma di necessità fece il duca codardia quando nella capitolazione del 4 ettobre (3), in luego di qualche solhevo alla già tanto tribelata Milano, pattui per sè medesimo trentamila scudi di pensione e la promessa di un cappello cardinalizio, e si lasciò condurre in Francia, ove spese oscuramente gli ultum anni dell'inonorata sua vita. Caduto invece il Morone in podesta de' nemici col corpo, disdisse loro ogni imperio sull'anima

A Matteo Schinner cardinal vescove di Sion ed a Galeazzo Visconti, 6 ed 8 ottobre 1515, Ibidem pag. 56-60.

<sup>(2)</sup> Deum testor optimum maximum neminem fuisse aut esse, qui magis deditionem impugnaverit, magisque contenderit, ut potius extrema sequeremur, quam in hostium potestatem arcem nosque ipsos dederimus, quam ego fui... Crede min; oportuit, atque iterum repeto oportuit deritionem fieri Ad Ambrogio Cusano pretore a Lecco. Milano 7 ottobre *lbislem* pag. 6).

<sup>(3)</sup> Lunin Cod, dipl. ital, Tomo II, pag. 523.

libera e forte; onde mentre il padrone andava a mendicare l'amaro pane della servità, lui vedremo ben tosto, riflutati stipendo ed onori, recarsi a consolare l'estilio del muovo nominale duca di Milano, Francesco Maria, secondo figimolo di Lodovico il Moro, che stava a Trento tutto dimesso aspettando qualche buon vento alla povera sua fortuna.

V. La vittoria di Marignano pareva dovesse condurre l'Italia all'unità del dominio francese (4). Oltre al vero era si il mettere a paragone che alcuni han fatto. Francesco con-Cesare, primo vincitore degli Elvezii; non pertanto al grido di gloria rispondevano fatti romorosi : il passaggio delle Alpi superiore a quello di Annibale, che non aveva l'ingombro delle artiglierie, e la disfatta de' domatori de' principi che diecignila lasciarono sul campo. Pari all'impresa la grandezza degli effetti. Gli Svizzeri, sgombrata la Lombardia, attro noncoaservavano al di qua de' monti che le fortezze di Bellinzona e di Locarno, e, benché nella dieta di Zurigo declamassero altamente contro Francia, davano segni evidenti di cercare più presto nelle negoziazioni che nelle armi la salvezza dell'onore nazionale. Il viceré Cardona, che non s'era mai rimosso dal Piacentino, affrettavási a ricondurre la sua armota nel regno di Napoli, e Lorenzo de' Medici a confermare la grazia del vincitore.

In tali condizioni se avessero saputo o potuto giovarsi della fortuna i Francesi, gli è certo che ne la Toscana, nè lo stato pontificio, facile a levarsi in ribellione, sarebbero bastati a resistere, e neanco a lungo gli Spagnuoli nelle due Sicilie. Quanto dunque in quel momento decisivo non dipendette da Leone X! Essendo stato fence il primo assalto degli Svizzeri a Marignano, il cardinale di Sion aveva spediti corrieri in varie parti a significare la loro vittoria, onde a Roma si fecero luminarie e fuochi di artificio. L'annuncio della di-

<sup>(</sup>i) Francesco Vettori. Sommario della Storia d'Italia, Arch. ser. Mai. Append. num. 22, pag. 313.

sfatta nel secondo giorno della battaglia ebbe avanti d'ognialtro l'orator veneto Marino Giorgi, che di buon mattino recossi al Vaticano per comunicarlo al papa. Questi, subito svegliato e non interamente vestito, al sentire in tono d'iroma : Pedre santo, jeri mi deste una caltiva suova e falsa : so ve ne darè caai una buona e vera : gli Svizzeri sono rolli, si fece perduto, sospirando . che sarà di nei, che sarà infine di poi stessi . . Vedremo ciò che farà il se cristiamsrimo : çi metteremo nelle sue mani, dunandando unserwordia (1). Gli era per coprire l'animo sicuro agli occhi del mondo e in particolare dei confederati, i guali confortava ancora a volermostrare il volto alla fortuna. Perché in fatto egli conoscevadi già le disposizioni favorevoli del re Francesco men per riverenza della Chiesa che per tumore di auovi viluppi (2). Le pratiche del vescovo di Tricarico, mandato come sopra dicemmo al campo, erano tant'oltre condotte che il re medesimo, molti giorni prima della battaglia di Marignano, avevagli promesso sarebbe venuto a Bologna a baciargli il niede (3). A coteste pratiche aggiungevano fermezza gli sdegni di Enrico VIII maccesi contro Francia e per la impresa di Italia (4) e per la rotta fede nella Scozia (5). Soffiava dentro a quel fuoco il pontefice (6), col mantice del ministro Wol-

- Sommario della relazione di Roma 17 marzo 1517, Albert Relaz, degli amb ven, serie II, vol. 3, pag. 44.
- (2) Veggesdo gli antichi suoi nemici accesi di nuovo odio e gli amici diportarsi da nemici, e tutti insieme havere cospirato contra di se. *Paolo Parvin*i Historia Venelinna. Venezia 1645 lib. (11, p. 141).
- (3) Il roy a dite li basera al piede. Marin Sanute 29 agosto di Franza, Tomo XXI, 3 settembre 1515.
- (4) Questa Maesta e tutti questi Signori sente gravissimemente el passar de quel Cristianissimo Re la Italia temendo e non si facia magior Seb Giustinian alla Signoria Londra 3 luglio 1515 MS.
  - (5) Il mederino alla Signoria Londra, 20 sett. 1515 MS.
- (6) Onde existimo che questa sia opera del pontefice. Il medinimo al Consiglio del Dieci. Londra 3 luglio 1515 NS.

sey, cui conferiva il cappello cardinalizio (4), in quel concistoro medesimo del dieci settembre che invocò l'aiuto dell'Inghilterra (2). Aveva già detto il re Enrico all'ambasciatore veneto Sebastiano Giustiniani, sembrargli poter tanto con sua santità da farlo aderire a che parte ch'ei volesse (3). Altrettale fiducia metteva in lui il pontefice, per modo che l'accordo col re Francesco, statuito a S. Donato presso Milano si 20 settembre, non fece sottoscrivere che ai 13 ottobre a Viterbo, depo molte difficoltà e non senza alcune modificazioni. Forse ne avrebbe differito ancora la ratificazione se il vescovo di Tricarico, Lodovico Canossa, andato sollecitamente a Roma, non gli avesse aperti i secreti del re (4) e le condizioni pubbliche che non lasciavano altro modo di uscita : impotente l'imperatore e mal disposti gli Svizzeri a continuare la guerra; saldi i Veneziani nell'alleanza colla Francia.

Dovette dunque il pontefice lasciar vacue di sue genti Parma e Piacenza acciocchè il re se le pigliasse (5), e promettere di assisterio nella difesa di Milano. In cambio otteneva per sè e per i Medici suoi la protezione francese contro qualsifosse nemico e per tutti gli attuali e futuri possedimenti, salvi quelli che si tenevano in nome dei Veneziani. Fu anche convenuto tratterebbesi ulteriormente intorno alla

- In consistorio ha promesso di far cardinale uno inglese episcopo eboracense, Marin Sanuto Tomo XXI 12 sett, 1515.
- (2) Poichè il re perseverava esser obstinato contra di lui farla muover il ro de logalterra a romperil guerra, *ibidem* lettera di Roma 11 settembre.
  - (3) Dispacelo anaccennato di Londra 3 luglio 1515,
- (4) Liberitue autem ipeum Episcopum audivi. Plura enim mihi, et ciariora de tuo optimo in Dei Ecclesiam atque nos animo egregiaque voluntate narravit. Leo X P. M. Regi. Cristianissimo. Romae Y Rai, oct. 1515 Fabroni vita Leonie X adnot. 40.
- (5) Relazames et dimittimes, per non aver egit e i suoi agenti a consegnarie. De Mont Torno IV parie i, pag 214.

pare generale ed alla spedizione contro i Turchi, rimanendo fermi del resto gli antecedenti trattati, in quanto al recente accordo non si opponessero. Il che portava per effetto fosse telto alla lega del tre febbrajo l'indirizzo soltanto contro Francia e potesse il pontefice tenere ancora le sue genti a Verona in ainto di Cesare.

Bene promise da parte di levarle presto con qualche comoda occasione, essendos: Francesco obbligato di far restituire alla repubblica i suoi dominii. Na che valevano queste promesse ed obbligazioni a petto della grande impresa cristiana contro i Turchi tanto giovevole al re per compiere i suoi disegni, quanto al papa per alzare la sua autorità? Tutto stava che Cesare concorresse all'opera, onde s l'uno e l'altre accordarensi di riconciliario con Venezia a denari. Veramente non era egli così goffo da farsi prendere all'amo della crociata, chè anzi poco prima al aunzio pontificio avevaschiettamente risposto, doverni mandare innanzi la riformazione della Chiesa (4). Na rafine le sue angustie pecuniarie davano pur luogo a sperare. E intanto la lotta continuata tra Cesare e Venezia intorno alle piazze importanti di Breseia e di Verona, logorandone a vicenda le forze, porgeva il mezzo di rendere amendue meglio pieghevoli all'altrui volontà, Indi i tardati ainti di Francia, e le sue genti, nella oppugnazione di Brescia, dimentiche dell'impeto consuetoe le difficoltà da cui si lasció intimidire il Trivulzio succedute all' Alviano (morto ai 7 ottobre del 4515) nel comando dell'armata reneziana. Indarno la Signoria escrtava il re-Francesco a non fidarsi del papa, il quale faceva ogni poter suo per disgiungerio da lui (2). Indarno offerivagli soccorso



II) Et quantum ad auscipiendum bellum contra infideles oportet prius reformare eccleriam, postes faciennus expeditionem, Sommario della relazione di Roma di Marino Giorgi 17 marzo 1517. Albert relaz, l. e, pag. 43.

<sup>2)</sup> Volemo et Sua Macata intendi chai ponience dal primo li

al conquisto di Napoli, affinche nelle trattative della concordia universale, indotte dai disegni della crociata, non fossero dimenticate le sue ragioni su Cervia e Ravenna, nè più oltre protratta la ricuperazione di Verona e di Brescia (1). Dal ritardarla traeva Francesco un altro ed immediato vantaggio, che nell'assetto de' pubblici negozii, quale intendeva fermare col papa, non avesse voce la repubblica costretta a portare in pace le conferenze di Bologna.

Le quali durarono dal dieci sino al quindici dicembre di queil'anno, essendo venuto Leone X a trovare il re, con deliberazione danoata da tutti cui atava a cuore la dignità del pontificato, nè mai quanto basta per rispetto alle cose trattate. Ivi in luogo di Modena e Reggio, che prometteva restituire al duca di Ferrara verso rimborso dei danari pagati a Gesare, ebbe lasciato in sua balia, ed in pro del nipote Lorenzo, il duca d' Urbino Francesco María della Rovere, cui non poteva imputare che l'affezione a Francesco. La vilta del quale rimeritò Leone di parole dolcissime riguardo alla designata impresa di Napoli, esortandolo unicamente ad aspettare la prossima morte del re d'Aragona per non tirarsi addosso le armi di lui già congiunto coll'Inghilterra (2).

intrò in quella sede sempre con tuti i sui spiriti ha procurate e data egni opera per destacarne dal Cristianissimo Re.... perche cum tal mezo sua beat conserva et stabilisce la dicta lega et cercha alterar la nostra. Risposta a Monsignor de Baxogen 13 ott. 1515. Acta Consilli X Tomo XXXIX MS.

- (1) Porete comodamente intrar ad dir de la rason nostre et da Ravenna et Cervia et difficulta de la jurisdiction del Colpho fanto importante al hene et conservatione de questa nostra cità ... Vedemo etiam el pontefice cum ogni mezo tirar la cose de Verona la longo et desiderar redurie a termine che lui sia mediator. Ibidem Oratori ap. reg. christianis. 31 ott. 1515 MS.
- (2) Fu creduto che 'i Re, per avere il papa tanto più congiunto e favorevole all'acquisto del regno di Napoli, vedendolo tanto infervorato contro il Duca (d'Urbino) non el curasse co 'i farne.



Promise altresi dargli facoltà di riscuotere la decima parte dell'entrate della chiesa nel reame di Francia a titolo di sussidio per la guerra contro i Turchi. E a questa guerra intendendo convennero di mandare il cardinale Giulio Egidio eremitano all'imperatore, affinché procurasse piegarne l'ammo ad un onorevole componimento coi Veneziani (1), e nel tempo stesso di sollecitare la cooperazione degli altri potentati.

Così eta dischiusa la via a Leone di far nuova conginezione con essi per mettere riparo alla preponderanza francese. Perché non è a dirai come dentro sentisse altrimenti da quel che dimostrava nei colloquii. Gli era molesto, come prima, che il ducato di Milano fosse posseduto da Francesco; molestiss mo avergli ritasciato Piacenza e Parma; parimenti molesto il restituire al duca di Ferrara Modena e Reggio. Tanto e vero che poco stante negò fin di averlo promesso (2), e le altre cose tutte, non più espedite a voce ma stipulate per iscrittura a Bologna, non ratificò (3), eccetto l'articolo che fermava le basi del memorando concordato, per cui, abolendo la prominatica sanzione, divise tra lui e il vincitore i diritti della chiesa gallicana.

La prammatica sanzione conteneva i canoni del concilio di Basilea che il clero francese, già da secoli avvezzo alla esenzione in alcuni casi particolari dalla suprema autorita di Roma, aveva ammessi siccome norme generali della disci-

maggiore Istanza di pregindicare alle cose proprie. Leoni vita di Francesco Staria Duca d'Urbino Ib. II, pag. 170.

- (1) Massimiliano a Margherita 5 germajo 1516. Le Glay Correspond Tomo II, pag 316
  - (2) Marin Sanute Tome XXIV di Rome I apr. 1517.
- (3) E h a Bologna il papa e il re fecero gli articoli ci e allora non sigillarono, non al presente li sigillano. Sommario della relaz. di Roma di Marino Giorgi 1517 I. c. pag. 45. Però nell'anno 1520 non crano ancora ratificati. Relazione di Giustiniani nei Diarti di Marin Sanuto. Tomo XXIX 21 agosto 1520.



plina ecclesiastica in Francia. Triplice era il ano scopo subordinare il papa ai concilii universali è periodici; abolire l'esamoni che col nome di annate, di riserve, di aspettative a di altre somiglianti tasse facevano colare a Roma gran parte dell'entrate del clero; rendere ai capitoli ed alle comunità la libera elemona dei vescovi, degli abbati e dei priori, onde fu, se non tolto al tutto, diminusto lo scandalo, lungamente deplorato, del vendere le dignità ecclesiastiche non solo vacanti, ma eziandio durante la vita del possessore con ordine e con interesse di reversione.

Naturalmente quella legge, che perpetuava le memorie di esecrati concilii, avversarono i papi; e nondimeno ai loro tentativi di abrogaria, non mai interrotti da Carlo VII insino al concilio lateranense, opposero i Francesi la fermezza che sogiono nelle cose attinenti alla libertà ed al bene della nazione. Definire tanta contesa reputava massima gioria, Leone, anche in cio fortunato che col suo accordavasi il desiderio di Francesco intento a far grandi mutazioni negli ordini interni di Francia. Per vero questi pretendeva fossero a lui trasferiti i privilegi del clero francese. Ma non valeva meglio per Leone cedere in fatto ai re, che in principio ai concilui? E la corte di Roma non s'era già l'asciato dai monarchi di Spagna e d'Inghilterra e da parecchi principi della Germania strappar di mano la nominazione alle prelature, senz' altra riserva che della ordinazione pontificale? Per lo meno toghendo le libertà della chiesa gallicana veniva a cessare la indipendenza del suo clero, mentre i diritti devoluti al sovrano sarebbero esercitati sotto l'espressa sanzione della santa Sede e non, come per l'addietro, in diretta opposizione colla sua autorità. Laonde le discussiom continuate tra il cancelliere Duprat e due cardinali terminarono con vicendevole soddisfazione, essendosi convenuto ad un tempoe l'abolizione della praminatica sanzione ed il risorgimento delle sue principali immunità in pro del potere regale. Indi-





il concordato del 18 agosto 1516 (1), col quale fu attribuito al re il diritto di nominazione a tutti i benefizii e di giurisdizione nelle controversie ecclesiastiche, eccetto alcuni casi riservati, senz'altro obbligo verso la corte di Roma che il pagamento delle annate secondo il vero valore e non secondo le tasse antiche di moito minori (2).

Il concordato da parte del papa dicono ad una voce gli storici bruttissimo scambio per beni temporali di que'diritti della Chiesa ch' era suo debito mantenere inviolati. Quanto al re, tutt'altro che prova di sua debolezza, come affermano alcuni, fu passo ardito e vigoroso sulla via del dispotismo (3).

La sanzione prammatica addicevasi agli ordini della monarchia temperata, delle libere elezioni, dei franchi parlamenti che da tempo immemorabile sussistevano in Francia. Onde la sua abolizione suscitò sdegni veementi, dei quali resta bastevole saggio nella rimostranza del "Università di Parigi (4), nè il concordato acquistò mai la prescrizione del silenzio.

(1) Du Mont Tomo IV, parte 1, pag. 226.

(2) Ed in questo rimase logarmato il pontefice, perchè avendosi contro a colore, che occultavano il vero valore, a fare la esecuzione, e deputare i commissari nel regno di Francia, niuno voieva provare, niuno eseguire contro agl' imperatori : di maniera che ciascuno continuò di spedire secondo le tasse vecchie. Guicetardini Storia di Italia Tomo II, pag. 399.

(3) Questa nomination gl. dà una grandissima servitù ed obbedienza da preiati e fact per lo desiderto che hanno dei beneticj. Relazione di Francia di Marino Giustiniano dei 1535 nella raccolla dell' Alberi. Serie I, Tomo 1.

(4) Sed quomam is qui vices Del gerit in terris quem Papam dicimus, quamvis a Deo potestatem immediate habeat, per hanc potestatem non impeccabilis efficitur, nee potestatem peccandi accepit . . . . imo el resisti jure potest. Fascionius rerum expetendarum el fugiendarum. Tomo 1.

Per le quali cose tutte addimostrasi chiaramente non aver Leone e Francesco nel convegno di Bologna, sollecita soltanto dell' utile proprio e del comodo presente, posta alcuna considerazione alla concordia comune ed alla quiete degli anni venturi. La gloria militare ond' era ebbro il giovane re; la confederazione da lui rinnovata in que' giorni medesimi cogli Svizzeri; il nuovo fondamento gittato dal papa all' assoluta sua autorità: ecco cagioni che prestavans, insieme a rinfocare i sospetti de' principi, non forse la Lombardia diventasse scala e puntello alla dominazione universale de' Francesi.

Nell'andarsene d'Italia il re lascio al governo del Milanese il contestabile Carlo di Borbone, al quale succedette bentosto Odetto maresciallo di Lautrec, prode e alieno d'avarizia e lussuria, ma superbo s'altri mai e sdegnoso di consigli. Di lui, (obbrigato a farsi esecrabile col gravare di sempre nuove tasse i Mi anesi e coll'esigerle rigorosamente), e della vita di Francesco e de'suoi ministri le lettere del Morone ad Alberto Pio de Carpi, ambasciatore cesareo a Roma, dicono vituperio, e conchiudono col pronostico di una prossima mutazione di stato (1).

A questa fin dai primi giorni della conquista perseverantemente intendeva il Morone, e quanta fede ponesse in lui il nuovo duca titolare Francesco Maria Sforza abbiamo dall'incarico affidatogli ancora ai cinque dicembre del 1515 di raccogliere denari per i suoi correnti bisogni, e segnatamente per ricuperare il dominio (2).

Gh era perció necessario s'acconciasse anch'egli a sperare nell'Impero; ma non col mal vezzo de'spensierati amatori di rivolture, usi a credere hbertà il mutar signoma, si



<sup>(1)</sup> VI Knl, dec. 1515. Hieronymi Moroni Mediolanonsis Epistoiae, Biblioteca Marciana Lat. Classe XIII Cod. LXXV MS.

<sup>(2)</sup> Co. Fullto Dandolo op. cit. pag. 73.

per averne unicamente i mezzi a raggiungere lo scopo, c coll'animo di ritorcerli subito si danni di coloro che dell'aiuto prestato contro Francia volevano mercede nella servità dell'Italia; conforme a' precetti di quella politica, la coale și a longo praticata dai termentatori reputavasi giustizia servisse infine a vendetta de tormentati. Di che piglio arcomento dalla lettera scritta a Galeazzo Visconti. Parmi opportuno, dicevagli il Morone, appertire due cose : C una che la guerra da farsi abbia tal nerbo che a mezzo il cammino non manchi, e le gostre forze a quelle dei nemici siamo commisurate per made che un di non avvenga la vergogna de dure : non aures creduto l'andasse così, crocché di leggieri vi occadrebbe se mai sul favor popelare faceste fondamento. l'altra di bedar bene che mentre si vuole vendicare la patria in libertà, non s' abbia invece a mutare in peggio la tiranmide ; il che senza dubbio accerrebbe introducende a padrone un barbaro di altra schiatta : imperocché s' è scritto lassi. che dobbiam piegare il collo agli strenieri, men duro dei tedeschi parmi il giogo de francesi (1).

Galeazzo Visconti, capo de' Ghibellini, con cui aprivasi così il Morone, era già entrato nelle grazie del maresciallo Lautrec, ende e lecito supporre che da lui, inetto uomo, intrigante e come piuma voltabile (2), uscissero rivelazioni per le quali il Morone ebbe a soffrire insidie d'ogni maniera Deliberarono i francesi, scriveva questi ad Angelo Selvatico,

<sup>(1)</sup> Mediciani V Idus Jan. 1516, Biblioteca Marciana I. c. MS.

<sup>(2)</sup> Vuol essere distinte dall'altre Galegzzo Visconti suo contemperaneo marite d' una figlia naturale di Gio, Giacomo Trivulzio. Il Litta nella genealogia del Visconti si trovò incerto tra il dua Galegzzi nell'assegnare a ciascuno i fatti che gli appartengeno, Quegli di cui parto era nemico del Trivulzio, e l'indole conforme at recato giudizio rivelano i fatti posteriori di sua vita e le lettere pubblicato dal Molini nel Documenti di Storia (italiana Torno 1, Dor. XIII, XIIII, XIIV, LXV, LXVIII

di perdermi con blandizie traendomi dalla loro, onde aver poi maggiore abilità d'insevure, o per mano di sicarii, se mai cercassi esulare (1).

Blandizie erano la profferta ambascena presso gli Svizzeri e la nomina di Senatore nel Parlamento della provincia di Bresse in Francia. R fintò il Morone la prima, e facendo le viste di accettare la seconda, incamminandosi alla nuova sua destinazione, accortamente sviò, riparando a Modena. Di la ragguaghò il duca Francesco Siorza della sua fuga. Come prima, per la meostanza e la sconsideratezzo dei Francesi, mi fu dato di evadere, abbandonai gli averi, lasciai in pericolo figli e moglie, ponendo la dignità di me stesso innanzi a tuta i beni, nei quali molti fanno consistere la felicità umana (2).

Se non fuggiva, ne andava la vita. Imperocché, a tacer di altre cose, scriveva ad Alberto Pio de Carpi, onde m' incolpano i francesi, ben sapevano essi come io fossi popolare, di gran seguito e autorita presso i cittadmi d' ogni ordine, e come a un solo mio cenno avesse la plebe nostra appreso ad infuriare o a calmarsi. Io m' accompagnerò, conchinde il Norene, ai buoni o a quelli che si dicono tali, anche se vanno in ruina (3).

Di questi erano alcuni fuorusciti Miranesi che travagliavansi in aizzar Cesare contro Francia. Facilissima opera invero, essendo egli desideroso sempre di cose nuove e da sè stesso impotente a conservare le terre tolte ai Veneziani. Allorchò il Papa lo confortava a cedere in considerazione della guerra turchesca, anzi che sopportar l'onta e il danno, esclamava, coglio mettermi alla ventura e protesto dinanzi a Dio non dipendere da me se fallisce a buon segno la paca universale

- (1) Mulinae 6 dic. 1516, Bibl. Marc 1, c. NS.
- (2) Mutinae IV Idus maii 1516 L c. MS.
- (3) Mutinae VIII Kat. Junii 1516 l. c. MS.

e la senta impresa (1) Indarno l'arciduca Carlo suo nipote, congratulandosi con Francesco della vittoria di Manguano. s' era interposto a conciliar concordia (2). Cesare lascio correre le negoziazioni, unicamento per guadagnar tempo a rafforzarsı con nuove alleanze (3). Degh sdegni d'Inghilterra per gli affari di Scozia abbianio di sopra discorso, è tuttavia men per essi (4) che per il timoro della crescente grandezza di Francia, dono lunghi dibattimenti, fu presa debberazione, non g à di cimentarsi a nuova guerra, si di mandar denari a Cesare per soldare gli Svizzen (5). Rinsei infatti azli agenti imperiali ed inglesi di rimuovere i cinque Cantoni che possedevano ancora alcune terre del Milanese dal ratificare la confederazione del loro compatrioti col re Francesco, promettendo invece buon numero di fanti in suo danno. Ne segui subito la rinnovazione degli antichi trattati tra Enrico-VIII e il re d'Aragona a reciproca difesa (6). Allora anche

(1) Mais plustot que d'avoir la honteuse et dommageable paix, serions deliberé actendre la centure de dieu , . . et protesions devant dieu, que a nous n'a tenu, que la dite vraye et ferme paix un verselle et sainte emprines no es face. Massimil a Maryà, 18 gennajo 1516 (erroneamente 1517), Le Glay Lorresp T. 2, p. 339,

(2) En quoi prendrois grand pla sir, sachant certainement que, si iceula vos affaires se portent bien, les miens en seront de tant mienia dreisez : vous advisant, que labance et amitie dentre l'empereur . . . et vous sera bien duysable et propier, par ce que, quant series puisible du duche de Milan, vous le pourriez par con moyen plus facilement tenir *Prina Karl un Konig Franz I*, Bruzelles 23 sept. 1515. Lanz Corresp. op cit. Tomo I, pag. 48.

(3) Messamil a Margh 3 e 21 die, 1515 e 5 genn 1510. Le Glay. Corresp. Tomo 2, pag. 306, 313, 315.

(4) Quantunqua i ambasciator veneto dichiari l'affare di Scozia è pausa che Enrico si collega coi nemici di Francia, Londra 2 gennajo 1516 Sebast, Giustiniani alla Signoria I, c. MS.

(5) Massimil, a Marg 1 dic. 1515. Le Glay Corresp. Tomo 2, pagina 304.

(6) 10 ottobre 1515. Dis Most Tomo IV, parte I, pag. 114.

l'arciduca Carlo dovette aderire all' Inghilterra mediante due convenzioni, di cui l'una fermava l'adeanza, e l'altra ne guarentiva gl'interessi mercantili (4).

Se non che il giorno innanzi a guello in cui furono segnate, Ferdinando il cattolico dopo lunga malattia di languore esalò l'anima ai 23 gennajo del 4516 a Madrid, Grande fortura per Carlo, questa che l'avo materno morisse in tempo di generale costernazione per l'incremento della potenza francese. La vittoria di Marignano ed il mistero ond'erano ravvolte le conferenze di Bologna rompevano i sonni de' principi. In su quel caldo di paura parve prudenza di stato non pur ristriguersi insieme, ma riunire in un solo le forze rimanenti a fugare lo spettro della monarchia universale. Ferdinando poche ore prima di morire, per reazione alla Francia, cambió il suo testamento in favore di Carlo. Cosi all' Europa, cui in vita aveva pur dato lezioni di savia politica fondata sull'equi ibrio, lego in morte funesta cagione di lunghi guai : quel Ferdinando medesimo che a' suoi successori lasció la vergogna e il flagello dell' inquisizione spaenuola.

VI. Accese la morte del re cattolico l'animo del re di Francia all'impresa di Napoli, facendo fondamento sulle promesse avute dal pontefice nell'abboccamento di Bologna nonché sulle difficoltà dell'arciduca Carlo a stabilirsi nei regni di Spagna. E già disponevasi a mandarvi subito ii duca di Borbone con grosso esercito, quando nuovi accidenti lo necessitarono invece di volgere le sue cure alla difesa di Milano. Cesare, mercè i danari inglesi e i centoventimi la ducati mandatigli da Ferdinando poco avanti di morire, riuniti sotto le sue insegne cinquemila cavalti, quindicimila Svizzeri dei cinque Cantoni ripugnanti a Francia e diecimila.





<sup>(</sup>I) Brûssel 24 januar. 1516, Monumenta Habsburylon, Zweite Abilizitung pag. 9 e 10.

fanti tra Spagouoli e Tedeschi, al principio di marzo del 1516 dal Trentino calò nel Veronese, con impeto che fece stupire Enropa. E invero se non si fosse ostinato nell'adoperare gli Svizzero, malgrado loro, contro i Veneziani (1) che strignevano Brescia, perdendo alcuni giorni sotto le mura di Asola virilmente difesa da Francesco Contarini, gli è certo che avrebbe potuto sorprendere la capitale della Lombardia. mal fortificata (2). Lo sconsigliato indugio diede tempo a diecimila Svizzeri di Berna e degli altri cantoni alleati di raggingnere i Francesi, in quello che, caduti dello spirito, pensavano abbandonaria. Per il che Cesare, vista la risolutezza dei nemici, che bruciarono i vasti sobborghi di Porta-Romana, Porta Tosa e Porta Orientale per meglio difendere la cuttà; mancati essendogli inoltre i denari a pagare gli Svizzeri, senti premersi nell'animo tale un sospetto di lorfede e più ancora il caso di recente memoria di Lodovico il Moro, che, sotto colore di recarsi a far provvisioni, postesi le ali ai piedi, fuggi. Lodi, Bergamo e quante città traversava, multó : mentre g i Svizzeri, privi di paghe e sbandatisi, devastavano il resto.

Questo fine ebbe l'ultimo movimento dell'imperatore Massimhano in Italia, che al re di Francia porse nuova occasione di sperimentare la versatilità del pontefice. Perchè avendolo ricercato che secondo i patti concorresse alla difesa di Milano, se ne scusò Leone con dire non essere in buon ordine le sue genti. Al contrarlo rivolgendo il pensiero all'acquisto di Napoli fece ogni opera per disgiugnere i Vene-



<sup>(1)</sup> Non lo avrebbe voluto neanco il re d' Inghilterra, il quale per giunta temeva non forse l'imperatore al accordasse coi re Francesco ai danni degli Svizzeri State Papers. T. VI, 42, 47, 48.

<sup>(2)</sup> I, imperatore venne con grande impeto in Italia, e indubilalamente i Francesi erano espuisi dallo stato di Mitano, se non era che perse tempo ad Asola... e se non erano le nostre genti. Relezione di Marino Giorgi I, c. pag. 45.

ziani dai Francesi (4), gli ammoni a tenere le loro truppe in Padova per non correre il rischio della guerra (2), mando a con plire Gesare il cardinale Bibiena (3); permise che Marcantonio Colonna seguitasse co' suoi pomani d'arme l'esercito imperiale : tratto col ministro inglese Wolsey la ricuperazione di Parma e Pracenza (4). Tutto ciò finche vide dove inclinavano le cose (5). Sinistrata pertanto la fortuna di Cesare diede subito di volta : il Bibiena (che simulando infernută siera fermato a Reggio per ispeculare, innanzi passasse più oltre, gli eventi), rimasto d'accordo col Borbone, torno a Firenze con in tasca i denari assegnati a Cesare medesimo se vincitore ; e Lorenzo de Medici, in apparenza di puntuahtà nell' adempimento degli obblighi della lega, ebbe ordine di pagare il soldo per un niese a tremila Svizzeri. L'accetto il re, con amara quanto giusta ironia dicendo al nunzio pontificia · li capitali fatti cel papa sono da osservare in tempe di pace e non in tempo di guerra (6).

Tanti infingimenti e garbugli per far uno stato a Giuliano de' Medici ! Lui morto nel fior delle speranze, ai 47 marzo del 1516, non corresse, si concentro il pontefice l'affetto e l'ambizione sul nipote Lorenzo. Onde il desiderio d

- (1) Circa el discorso factovi in la materia del Regno de Napoli audamovi siate anda reservato, et cusa accadendo conflouerete non dicendo mai cosa alcuna che pervenendo per aventura ad oreccido del Cristianissimo Re il possa esser ingrata, Acta Consi-III X 16 febbraio 1516. Oratori in curla, Arch, Ven. MS.
- (2) Marin Samulo Tomo XXII di Roma 3, 13, 14 marzo 1616 il papa diceva: o, che matteria ba fatto quel Senato a lasciar amiare a Milano coi Francesi le vostre genti, e a passar otto fiumi? Aclasione di Marino Giorgi I. c. pag. 45.
  - (3) Marts Samulo Tomo XXII di Roma 29 marzo 1518.
  - (i. Mariene et Durand ampliss, collectio III 1272 e 1274
- (5) In conclusion (ii papa) tegnira da chi vince. Marin Sanuta. Tomo XXII di Roma 5 marzo 1516.
  - (6) Relazione di Marino Giorgi 1 c. pag 46.

procacciargli il ducato d' Urbino, come gli venne il destro per la fallita impresa di Cesare, non mise tempo in mezzo a contentare. Intentò dunque processo a Francesco Maria della Rovere, poi coll' armi sue e con quelle de Fiorentini lo spodestò, la nota d'ingratitudine verso l'antico protettore di sua famigha ne' giorni dell'infortanio scusando colle recenti aderenze di lui alla Francia. L'investitura al nipote d'ede Leone nel giorno stesso in cui sottoscrisse il concordato, pegno di sua amicizia con quella potenza, e al principe spogliato dei beni di questo mondo, riflutando l'implorata ribenedizione (1), negò persino la salute dell' an ma nel futuro.

VII. Nel tempo che queste cose avvenivano faceva il Papa altre opere ancora più moleste al re di Francia, confortando l'arciduca Carlo a non strignere nuove convenzioni con fui (2), ed i cinque Cantoni Svizzeri a seguitare l'amicizia di Cesare. Tra Cesare medesimo e il re d'Inghilterra trattavasi allora di assaltare nuovamente il ducato di Mitano, nè vi era alieno l'ammo del pontefice. Per lo che Francesco, visto mancargh lo sperato appoggio al conquisto di Napoli, pensò cercario altrove, volgendosi all'arciduca che, pel desiderio di passare in Ispagna e di stabilirsi in quei regni, conosceva pieghevole alle necessità dei tempi (3).

Congregaronsi pertanto a Noyon ai 9 maggio di quell'anno 4516 gli educatori del due principi, divenuti loro ministri, Arturo Gouffier signore di Boissy grap maestro di Francia e Guglielmo di Croy signore di Chievres.



<sup>(1)</sup> Ghe gil concedesse almeno di poter salvar l'anima aua. Leoni vita di Francesco Maria, duca d'Urbino. Lib. II, pag. 191.

<sup>(2)</sup> Acta Constitt X Tomo X1, 29 apr. 1516. Oralori in Francia. Arch, Van. MS.

<sup>(3)</sup> Despois el Rey de França desejou de trattar de novo com Sua Majestade, por causa de nova successão, Commentaires de Charles Quint publics pour la première fois par le Baron Kereyn de Lettenhove Paris 1862 pag. 9.

Ma le negoziazioni, urate in lungo, riuscirono ad impreveduti effetti merce la costante opposizione dell' Inghilterra. La quale, dacché mori Ferdinando il cattolico, l'officio da lui sostenuto del tenere in bilancia gli stati con maggiore destrezza e sucresso continuó, sendo che la política sua, intenta dentro a soddisfare i bisogni nazionali, e fuori a contenere i forti col proteggere i deboli, non turbavano personati disegni (1). Ne consegni che non le sole esorbitanze francesi ed austriache avversasse, ma eziandio le ambizioni. del papa, il qua e, sotto specie di limitare quelle a vicenda, mirava realmente a duplice meta: levare in alto i suoi e ristabilire la supremazia pontificale. Savio il governo che, fermato uno scopo, ne l'uso de' mezzi non persiste, si la azione indipendente dal sentimento attempera alle congiunfure. De'momentanei casi incurante, lui sollecita unicamente il pensiere de risultamenti finali, ch' è coscienza della sua stabilità. Vicina e terribite era allora la minaccia della Francia : impotente al contrario e bisognevole di soccorso l'arciduca Carlo. Se non si mette riparo alle trascendenze di Francesco, scriveva di Roma l'ambasciatore inglese, noi vedremo risorgere un Alessandro Magno (2),

Indi il trattato del 19 aprile 1516 col quale il re Enrico VIII assicurava all'arciduca medesimo l'intera eredità di Spagna, comprest i regni di Navarra e delle due Sicilie (3).

Gli era il primo passo a conseguire lo scopo di una lega

<sup>(1)</sup> Domine Oratore (diceva Eprico VIII all ambasciator veneto Sebastiano Giustiniani): Vorremo che cadauno si contentasse dil suo stato Nuy si contentamo de questa nostra isola. Relazione di Sebastiano Giustiniani tenuta in Consiglio del Pregadi ii 10 ottobre 1519. Biblioteca Marciana Ital. Classe VII Cod. MCCXXXIII. MS.

<sup>(2)</sup> For he doiths now, aftre his late victorie, opynil avaute hymne selfe, that he will to me ande more excellente actis than evic didde Alexander Mangnus, Pace to Wolsey 20 novembre 1515.

State Pagers Ports V Alog Henry the Eighth Tomo VI pag 39.

<sup>(3)</sup> Et ad defensionem corum contra omnes homines mundi

generale in pro dell'equilibrio politico, la quale sarebbesi infatti conchiusa se in questo mezzo non andava fal.ita l'impresa di Cesare in Italia. Non per questo rallentò Enrico le pratiche incominciate. A distogliere i Veneziani dall'amicizia di Francia, dopo aver fatto tutto che potesse risveghare il sospetto di sua fede (1), prometteva loro d'accordo coghi Svizzeni la ricuperazione d'ogni terra e lo stabilimento in Milano di un duca neutrale (2), Aveva allora la repubblica, soccorsa efficacemente dalle genti francesi, riacquistata Brescia (23 maggio) : onde, confortandola la speranza di riavere ben tosto anche Verona, fece prudente deliberazione di non chindere del tutto le orecchie alle proposte inglesi (3) e nel tempo medes mo di comunicarle alla Francia per impegnarla maggiormente a' suoi, fini (4). Ben, ella conosceva come difficile fosse e quanto grave le sarebbe tornata la composizione con Cesare. Indarno a sollecitaria venne persi-

abaque aliqua exceptione seu reservatione. Monumenta Habiburgica. Zveite Abth. vol. 1, pag. 11-24.

- (i) Sapiale (disse segretamente all'ambasciator Veneto) chel re di franza pratica cum ogni instancia de haver pace cum lo imperatore per lassarvi vui soli in dispositione de li inimici sul, lo smai sempre venetiani e me dole nel core vederve ingunati per tropo creder. Sebastiano Giustiniani alla Signoria Londra, "24 febbraio e 29 marzo 1516 l. c. MS.
- (2) Relatio et expositio D. Gasparis Sormani, Acta Concilii X, Tomo XL 23 maggio 1516 Arch, Ven. MS.
- (3) Essendo nul constituti nel termini che stamo non ve se po responder resolutamente. Ben ve acertamo che la propositione si è per collocaria nei intimo del cor nostro. Risposta a Gasparo Sormano 23 maggio 1516. Ibid.

Face and le viste di accetture la mediazione inglese: applicult orator venetus cum mandato ampliazime dominerum merum qui pariformiter rem ipsam remittunt fudicio et arbitrio hujus regie majeriatis, Bartholomeo Ticioni à Marguerite d'Autriche. Lomires, 4 juin 1516. Le Glay Negoc, Tomo II. pag. 110.

(4) Habiamo fugito et evita el responder a la propositione de

Google

no di Polonia il segretario di quel re, che l'Inghilterra pensava congiungere, insieme coll' Ungheria, colla Danimarca e con parecchi principi tedeschi, nella lega contro Francia (1). Noi non cerchiamo nè domandiamo, risposero i Veneziani, quello ch' è di aliri, ma solamente ciò che da gran tempo abbiamo posseduto (2). Piuttosto che cedere Verona e rinunziare all'Italia, mostravasi Cesare contento di abdicare l'inpero. Lo abbiamo dalla proposta fatta al re Enrico, venisse per la strada di Tournai con grosso esercito a Treviri; ch là muovessero unitì al riconquisto del Milanese, di cui darebbegli l'investitura, e poscia a Roma a prendere per lui la corona imperiale (3).

La era di certo una finzione per accendere sempre p û l'animo suo ai danni di Francia, e rimuovere nello stesso tempo il nipote Carlo dal negoziarne la concordia. Il che prova quanto egli fosse inesperto della politica inglese, insensibile a somiglianti eccitamenti (4). Enrico si dichiaro pronto a strignere con Cesare e coll'arciduca alleanza difensiva ed offensiva, promettendo di mandare quattromila uomini a presidio dei Paesi Bassi, d'invadere la Francia e di dare sussidii all'imperatore acciocche potesse egli pure assaltarla.

Chiese contemporaneamente all'arciduca concedesse a

remeterse in lui, Acta Constitt X Tomo XL Oratori in Francia 14 luglio 1516, Arch. Ven. MS.

- (1) Scedula presentata per M um Secretarium S, regis Polonie super materia inductarum cum Cesarea M te, Acta Consitti X Tomo XL 4 luglio 1516 Arch, Ven. MS.
- (2) Una flata nuj non cerchamo ne dimandamo quel o de altrul. Ma solum che la M la Cesarea sia contenta permetterne quello che gia tanto tempo esta per Nui posseduto. Regis Polonie Secretario responsio 4 luglio Ibidem.
  - (3) Lingard History of England Tomo VI pag. 48.
- (i) Qui avverto una volta per sempre che colla politica jugiete non vogiono essere confusi i sentimenti, personali del re



Ong. LNIVERSTY 1 - - - . suo avo Massimiliano il governo e l'amministrazione del reame di Napoli a vita (4).

Poteva il gabinetto fiammingo, lasciata anche da banda quest' ultima richiesta, avere a grado le proposte inglesi? Svincolarsi dall' alleanza col prepotente vicino e signore feudale per accettare la protezione di una lega mancante ancora di stabile fondamento ' Nelle coi dizioni d'allora. non avendo Carlo raccolto le forze disperse de' paesi di fresco ereditati, sarebbesi corso il pericolo di agire a postae comodo altrui. Importava dunque innanzi tutto assicurare al giovane principe una posizione indipendente, e perciò lo si fece perseverare nella concordia col nemico naturale di sua casa. Ben si conosceva la sarebbe fallace e trausitona : ma per il momento le sollecitudini stesse di Enrico e th Massimiliano a trar Carlo dalla loro, davano modo di cavarne il magmore vantaggio possibile. Convennero infatti i sopraccennati plemipotenziarii congregati a Noyon: fosse tra il re di Francia e Carlo perpetua pare e confederazione per difesa degli stati loro contro a ciascuno , desse il primo la figliuola Luigia, pata solo da un anno, in matrimonio al secondo con in dote le ragioni sul regno di Napoli ed a condizione che questi insino al compimento del matrimonio gli pagasse ciascun anno centomila scudi, e canquantamila insino alla nascita di un figlio; morendo Luigia innanze alle nozze, e nascendo ai re un'altra fighuola, quella, coi medesimi patti si desse a Carlo e, non essendovene alcuna, la princi-

Enrico, il quale, giovane, ambizioso, appassionalo, aveva effettivamente l'idea di ristabilire la dominizione su la Francia Aique etiam constituit (l' imperatore) Galticam ambitionem opprimere et pessandare, quo fucilius Majestas Regia esum jus hacreditarium in regne Franciae recuperei Ric, Pace to Wolsey, Innsbruck 12 novembre 1515, State Papers Tomo 6, pag 37

(I) Bartholomeo Ticioni à Marguerite d'Autriche Londres, 6 ma. 1516. Le Giay Negoc, Tomo II, pag. 106.

pessa Renata promessa nell'antecedente convenzione di Parigi; morendo qualunque di esse nel matrimonio senza figli, tornassero validi come prima i diretti del re di Francia su Napol; fosse lecito a Carlo di muover guerra ai Veneziani in sinto di Cesare suo avo ed a Francesco di soccorrerli; quanto alla Navarra, sempre che Caterina d' A bret e i figli di lei mandassero ambasciatori a, dimostrare le loro pretese su quel reame, dovesse Carlo, al suo primo arrivo in Ispagna, accontentarti conforme a ragione; altrimenti rimarreboe valida l'alleanza di Francesco col defunto re di Navarra (1).

Non v' ha dubbio che il patto era oneroso per Carlo, imponendogli insino a l'età abile al matrimonio della sposa promessa una specie di tributo annuale per conservare ciò che già possedeva e non potevasi ritorgli che con la forza delle armi. Ma infine risolveva il litigio rimasto indeciso tra l'ultimo re cattolico ed il re di Francia, al quale secondo il convenuto nel trattato di Blois del 1505 doveva ricadere il regno di Napoli, non avendo Germana di Foix lasciato figlinoli; e questo, negli imbarazzi di Carlo a raccogliere la successione dell'avo materno, recavasi a grande guadagno il gabinetto fiammingo. Restavano oltracciò per l'una e per l'altra parte hastevoli sotteringi, come il destro venisse, a romper fede. Non solamente nelle indeterminate ed equivoche convenzioni intorno a Navarra, ma eziandio negli articoli segreti aggiunti al trattato generale (2).

Uno de' quali concerneva la Navarra medesima, che Carlo si obbligava di rendere entro sei mesi alla regina

<sup>(</sup>I) 13 agosto 1516 Du Mont Tomo IV parte I, pag. 224.

<sup>(2)</sup> Le sieur de Chevres me dist qu'il y avoit deux tralciez entre vous et l'empereur (Cario, allora imperatore) son maistre : c'est assavoir ung secret et ung autre plus general. L'ambaisadeur Barroys au roy François Ler. Worms 17 jainvier 1521. Le Glay Negoc. Tomo 2, pag. 462.

Caterina, mentre Francesco in caso contrario riservavasi il dentio di ricuperarla colle armi, senza mancare alla pace (4). Un altro articolo segreto stabiliva la restituzione de' partigiani francesi a Napoli, nuovo fomite di intestine perturbazioni (2); ed un terzo modificava gli accordi rignardo a Venezia colla clausola che, se entro due mesi non sgombrava i imperatore Verona verso la somma pattuta di dugentomila ducati, dovesse Carlo negarghi ogni soccorso (3).

Qual impressione facesse sull'ammo di Cesare il frattato di Noyon rivela la lettera indiritta all'ambasciatore a Londra. Tutti a lui parvero, per opera de' consiglieri fiamminghi, traditi gli interessi di sua casa, della nazione, dell'impero, ed allo sleale nemico, che aspirava alla monarchia

- (1) Gli è confurme a questi articoli secreti e non al trattato generale che poteva scrivere Varilles (Histoire de Francols I er Paris 1685 Tomo I, pag. 100). Que la Navarre mroit restituée dans six mois a H. d'Aibret, que si dans se temps Charles ne pour voit disposer les États de Castille à la restitution, le roy très-chrestien pourroit employer une armes pour la recouvrer. Il che el accorda con ciò che Francesco disse all amb, veneto: Dit regna di Navara, che medama Catarina l'habi ... et se in termine di certo tempo non l'ara la Chr ma M.te possi meterla in stado, e non si intendi rota la pace Marin Sanuto Tomo XXII di Franza 15 agosto 1516.
- (2) Che ci fosse resimente questo articolo, lo abbiamo dalla istruzione posteriore di Carlo a Filiberto Naturel e Poupet de la Chaula suoi ambasciatori al re Francesco (maggio 1518): Quant un fatt de Neapolitains deschasses dirent: que le roy cutholique a envoie auliuples ses commissaires, ausquelli il a donne charge de mettre en ocuvre et en practique l'appointement cy derant advise et conclu. Monumenta Habsburglea Zweite Abth pag. 63
- (3) St l'Empereur ne vouloit pas rendre aux l'entitens l'erone dans deux mont, Charles lui laisseroit vulder la querelle. Varillan L. c. Et e eta concluso che, et in termine di do mext non havendo l'imperation, eta obtigato darla ala Signoria, con questo i habi ducati 200.000. Marin Sanuto I. c.

universite, messi in mano i destini dell' Europa. Cedendo Verona, ei diceva, chi potrebbe impedire ai Veneziani d' invadere il Tirolo, e chi ai Francesi di assaltare il Napolitano? Come fare a securtà con essi per la impresa della Crociata, se appunte i progressi dei Turchi tornano giovevoli ai Francesi, snervando coloro di cui vogliono ingoiare gli Stati? A che tante cure e fatiche per riunire sotto una sola insegna la maggior parte de principi cristiani, quando i due pite potenti ducordano fra loro, ed il nipote, a dispetto dell' avo, non rifugge dai daru in-preda ai nemico? E dovrà Carlo, per attendere l' età matura della promessa sposa, passar celibe tanti anni, duranti i quali potrebbe aver già parecchi figh, accrescere i titoli e le fortune, dar eredi ai suoi stati ed argomenti di consolazione alla repubblica cristiana? (1)

Conclinideva l'imperatore coll'impromettersi consiglio ed auti da Eurico. Nè gli mancarono, perchè nelle sei settimane interposte alla ratificazione di quel trattato non si rimase il re d'inghilterra dal contrariarne, per quanto era possibile, gli effetti con altra alleanza ugualmente poderosa. Stavagli a cuore farvi entrar Venezia, e proponevale perciò la cess one di Verona. Non già per compiacere a Cesare, si per renderla indipendente da Francia. Tanto è vero che quando la Signoria rispose. vogliamo Sua Maestà sappia che senza Verona e le altre terre di là, anche il resta di qui non può chiamarsi nè esser nostro, trovandosi Verona un mezzo e come un muro che separa l'uno dall'altro (2), argomentando Enrico che da ciò solo provenisse l'ostacolo,



<sup>(1)</sup> L'Imperatore Massimiliano a Bart Ticioni 9 aettemb. 1516. Monum. Habsb pag. 556-558. Lo atesso quanto al matrimonio di Carlo diceva ii cardinal Woisey all'ambasciator veneto: pensate come questa cosa sia a proposito del re catholico differir d'haver una moglie fin anni 25. Sebastiano Giustiniani alla Signoria. Londra 23 luggio 1516 l. c. MS.

<sup>(2)</sup> Acta Consilii X. Tom. XL, 14 luglio 1516 Oratori in Anglia MS.

dichiaravasi persuaso non pur a farle restituire Verona (1), ma sino a lasciaria pigliare la dominazione dell'Italia (2).

Grave era il deedersi alla repubblica. Angustiavala alcuna volta il sospetto della fede francese. Il cardinale Wolses affermava con ginramento fare ogni opera il re Francesee per riconciliarsi con l'imperatore (3). Dopo si lunghi travagli di gnerra doveva altresi desiderare un accomodamento che la traesse dalla necessità di continuare più lungamente nelle armi. Ma prepoteva la considerazione della natura di Cesare e delle arti insino allora usate, onde, quand'anche si fosse accontentato di sgombrare Verona, non cessava il timore di vederlo per altra strada, riservatasi apertada più parti, ritornare all'assalto. Oltracció, se pur avvernya la concordia tra lui e la Francia, non era della mente veneziana, fattasi così addentro nelle cagioni del loro odio reciproco, il crederla durevole. Ne manco della sua prudenza, con ambigui precedimenti, l'affrettaria. Ed avvenuta che fosse, qual fiducia riporre nelle promesse del.' Inghilterra, la quale per opposizione alla Francia e nell'interesse dell'equilibrie politice le consentiva sinceramente ogni bene,



<sup>(1)</sup> il cardinale Wolsey disse all'ambasciator veneto: e dichiarile ben a la Signoria de la dispositione de tutti questi futuri confederati e principati per expeller el re de franco de Italia et a questo fine vi se fara la restitutione de Verona, Bebasilano Giustiniani alla Signoria. Londra, 11 agosto 1516., c. MS.

<sup>(2)</sup> Il re Eurico all'ambasciator veneia: pui kareste l'erona qual hauta et expulso et Re de Franza de Italia eni saresti li dominatori de quella Giustiniani al Consiglio del Dieci. Londra, 17 agosto 1516 i. c. MS.

<sup>(3)</sup> Que el Christianisalmo Re ha scripto alla Sanctità de nostro Signore che la itagi opera de accordaria cum la Cesarea Maestà el ex nunc el volca abandonar vostra Celine . . . la me juro ponendose la mane al pecio dicendo per haco sacra el per dignitatem Cardinalatus. Sebastiano Ginstintani alla Signoria, Loudra, 19 agosto 1516 l. c. MS.

ma nel momento del pericolo l'avrebbe abbandonata a sè medesima, per la connaturata ripugnanza di quella nazione a spendere il suo? (1).

Laonde il Senato fece del berazione di perseverare nell' alleanza francese (2) Ne invero restava altra via a richperare le terre perdute, perchè la lega medesuna con tanto ardore negoziata dall' Inghilterra mirava unicamente a rimettere le cose nello stato in cui si trovavano avanti la impresa di Francesco, il cui dominio in Milano minacciava la quiete d'Italia e di Europa, opponendosi per conseguenza a qualunque altro disegno di comodo particolare potessero avere i confederati. Alle quali tendenze conservative corrispose del tutto il trattato conchuso a Londra, li 29 ottobre del 4546 tra l'imperatore ed il re Enrico per reciprocadifesa soltanto, e per forma che Carlo stesso potè accedervisenza cadere in contraddizione cogli accordi di Noyon. Benché il papa ne fosse principale promotore, volle esservi compreso sotto specie d'invito e con riserva di tutti i vantaggi adempiendone le condizioni, fra le quali vuol essere ricordato l'obbligo di lanciar scomuniche contre gli assalitori e di non levarle che per espresso consentimento dei collegati (3).

Vi furono invitati eziandio gli Svizzeri verso annue pensioni, che gli agenti pontificii, imperiali ed inglesi, venuti

<sup>(</sup>i) Questi mo, Principe Serenissimo, non sono disposti ne a guerra ne a spendere più, ma ad accumulare, et quelli che sono sta causa de la spesa fecta per questo tempo passato non ne ha receputa grazia alcuna dal Regno, Sebastiano Giustiniani alla Signoria. Londra, 24 gennalo 1517 l. c. MS.

<sup>(2)</sup> Quanto ad haver Verona, l'avremo code forze proprie e del re di francia, e non poter mancare alla fede verso francia. 23 settembre 1516 Oratori in Anglia (Non fuerunt missae in Anglia sed fuerunt missae in Francia ad provisores generales ut comunicent Christianissimo Regi Acta Constitt X Tomo XL. MS.

<sup>(3)</sup> Monumenta Habeburgion pag 29.

a gara con quelli di Francia, promisero di gran lunga maggiori. Tutto stava che il pontefice e l'arciduca Carlo ratificassero cotesta lega, e massime gli articoli separati concernenti
le parti delle pensioni assegnate a debito di ciascuno degli
alleati. Il cardinale di S on torno a furia da Londra per riscaldarne gli aniuni; del che Francesco piglio tanta indignazione da prorompere in queste memorande parole: fa
male il papa a sopportere che i suoi cardinali siano causa
di discordie e di tutti i guai che avvengono; non sa egli forse
che l'imperatore vorrebbe torgli le stato temporale e lasciarto soto cotto spirituale (1)?

L'opera dell'implacabile nemico di Francia falli per l'ambigua politica, ma consentanea agli interessi pozionali, del gabinetto fiammingo. Ne conseguitò che gli Svizzeri fermassero la pace di Friburgo del 29 novembre 4516, che fu detta perpetua perché appresso invariabilmente osservata, per la quale ottenne il re Francesco facoltà di levare quante truppe verrebbe (2). Allora Carlo, passando i biniti del mandato avuto dall'avo Massimiliano (3), conchiuse in suo nome con Francesco medesimo il trattato di Brusselles del 3 di-

- (I) Il papa fa mai a soportar li sol Cardinali siano causa di meter queste discordie e tutti i malli si fanno . . . dicendo non sa il papa l'imperador li voria tuor tutto il stado suo e tamarle sol coi spiritual starte Sassab Tomo XXIII 13 novembre 15:6, Lettere di Franza date in Ambolse li 30 ottobre.
- (2) Però pri na che fosse retificata staccaronal i cinque Cantoni, già stati per le innanzi ritrosi. L'empereur a reces prayes nouvelles des Sugues comment les cinq cantons, quant il ent entends la lige defension estre faicle entre l'empereur, la majesté catholique et le roy d'angieterre et qu'il y catogni comprins, n'ent point vois accepter l'appointement de France et sont délibert de servir l'empereur et les deux autires majestes. Louis Racolon à Marguerite Haguenau 7 décembre 1516. Le Giay Negoc. Tomo 2, pag. 116.
- (3) Carle acrivando a Massimiliane (6 dicembre 1616) se ne scolpo, adducando il periculo che andessero rotte la trattative con



cembre che confermava nelle cose essenziali le convenzioni di Noyon (4).

Per esso si convenne mettesse Cesare in mano di Carlo Verona, ma per daria entro sei settimane libera al re di Francia che ne disporrebbe ad arbitrio suo (2); fossero a hii pagati centonnila ducati dai Veneziani ed altrettanti dai Francesi; durasse dalla consegna di Verona per diciotto mesi la tregna tra Cesare e la repubblica, duranti i quali Carlo e Francesco comporrebbero tra loro le rimanenti differenze in un congresso stabilito a Cambrai.

Il vescovo di Trento, incaricato di eseguire i patti, essendo già trascorse le sei settimane e veduto il mal termine delle cose nonché l'ammutinarsi de' soldati, dovette nel giorno 23 gennaio 4547 aprìre immediatamente le porte di Verona al maresciallo Odetto di Lautrec, il quale nel di seguente ne consegnò le chiavi ai provveditori veneziani Andrea Gritti e Gio, Paolo Gradenigo.

Cosi dopo otto anni di guerra suscitata dalla lega di Cambrai ricuperava Venezia quasi tutto ciò che aveva perduto in una sola battaglia. All' Europa congiurata a' suoi danni oppose le virtù, per cui fra tante pubbliche vergogne, in lei sola alfassandosi, il sentimento patriottico si consola: la costanza e il senno del Senato, la magnanimità de' patrizir, il disinteresse de' cittadini, l'affezione de' sudditi, prodighi degli averi e della vita. Quando al grido d'Italia, onde animaronsi le sue genti, sinistri risposero gli eventi che la ridussero entro l'angustissima cerchia delle lagune, fa bello il vedere non turbata la fede nell'avvenire; fu bello non meno, che

Francesco la cauta del trattato da lui conchiuso cogli Svizzeri.

L. Chmel. Wiener Jahrbücher der Literatur 1845, pag. 183.

<sup>(</sup>I) Ibidem pag. 177.

<sup>(2)</sup> Pour apres en faire et disposer à son plateir. Cesare aveva poc'anzi offerto di daria a Francesco purché non la restituisse mai di Veneziani, Maria Sanuto Tomo XXII di Franza 15 ag. 1518.

quantunque le finanze fossero già peggiorate per il perduto monopono delle spezie indiane, per la guerra contro i Turchi e per insoliti disastri di terra e di mare, trovasse nondimeno al cinque per cento i prestiti che Francia aveva solo al quaranta. E fu impabile pol, che, malzatasì dalle cadute, dopo il sagnificio di settanta milioni potesse alleviare subitole imposte, rialgare le dighe abbattute, riparare i canali irrigatori e i pavigli, ravviare le disperse fonti della prospentà, accrescere ovunque le fortificazioni, e particolarmente quelle di Verona e di Padova. Ben era conforme all'antica pietà che del trionfo, cui fu auspice la religione della patria, a Diorendessa grazie solenni. E qui, scrivendo in Padova, mi è dolce memorare la festa anniversaria del diciasette luglio. che fu il giorno della sua ricuperazione, procipale fondamento ai posteriori successi, nel quale il doge con augusto corteggio recavasi alla chiesa di santa Marina, dove stavano appese le chiavi di guesta città accanto al sepolcrale monamento di Michele Steno, sotto il cui governo venne la prima volta in potere della repubblica.

Il riacquisto delle provincie sulla terraferma racconsolava Venezia più assai che non l'affliggessero la perdita delle colonie e i mutati modi del commercio! Non si ripeta che fa obblio di sè medesima, ostinazione alle vie usate, imprevidenza. De' casi arreparabili, che le strapparono lo scettro de' mari, più avanti cadrà in acconcio tenere ampio discorso. Ora, fra i mesti pensieri a cui le niemorie delle sue sventare danno nascimento, basta sollevar l'animo ricordando qual imperio cercasse sostituire all'antico.

Le gelosie che eccitò le costarono oh i quanto. Ma l'intendimento e i sacrifici nota la storia non memore, nè commendatrice soltanto de' fortunati successi.

## CAPITOLO SETTIMO.

Conforenze di Cambret; proposta di spartimento dell'Italia superiore e media fra gli sustricel a i francesi; loro intendimento; occasione de Cario e del Papa alla lega inglesa. — Rivoluzione a guerre d'Urbino; nuovo accordo del Papa con Francesco. — Congiura del cardinela Petrucci contro il pontefico, creazione di trantano cardinale. — Andata di Carlo in Ispagna; candirlone di quel regno; reggente dell'accidente Lictures; una riforma, capidigio de'ministri flumminghi — Minaccio de' Turchi disegni della creciata, maritaggio di Lorenzo da Madici lega fra Princia ed Inghittorra i accessione del papa e di Carlo; tregua quinquenna-le di Cosses con la repubblica veneta. — Cagioni di nuova discordio; priscipio della rivantà fra Carlo e Francesco per la cerona di Germania; morta di Mamirallina imperatore.

I. Dall' abboccamento stabilito col re di Francia devertirono Cesare e Carlo, suo nipote, le rimostranze dell'Inghilterra e del pontefice (1). E si, volendo davvero la impresa contro i Turchi, quello doveva sembrare efficacissimo mezzo a fermare la concordia comune. Ma quante volte non copri il nome della crociata ben altre intenzioni? L'accordo sempre temuto di que' principi sventò per lo innanzi l'opposizione di Spagna. Mancata anche questa, più grave che mai e da due parti soprastava il pericolo. Più vicino bensi dalla Francia, la qua'e poteva immantinente tevarsi all'egemonia in Europa, prima che le rivali potenze acquistassero



Preme molto al papa questo abboccamento dei tre reali, dicendo che sarà contro di lui. Sommario della relazione di Marino Giorgi), c. pag. 49.

tanto peso da tenerla in bilancia; una non minere dall'Austria, perché se riusciva a Carlo di raccogliere le sue forze. precorrendo a Francesco, gli sarebbe pur bastata la possa di soccorrere l'avo Massimiliano a rassodare l'autorità imperiale ed a compiere finalmente gli antichi disegni di riformazione in Italia. Per questo l'anino del pontefice, di già angustiato dalle convenzioni di Novon, non trovava conforto nella congiunzione che avesse con gli altri principi, ai quali per granta era stato mulesto il modo del procedere suo con occulti consigli ed artifizj. La lega inglese poteva difenderlo da Francesco; ma come accedervi scoperiamente, se pur della protezione di lui abbisognava per Lorenzo spo, Infeudato d' Urbino? Conveniva andare remitente e mettere qua e la lentamente in effetto le fatte promesse. Indi il concordato conchiuso in quel tempo medesimo che, malgrado i patti di Bologna, tirava in lungo la restituzione delle terre tolta al duca di Perrara, e mandava suoi agenti a voltare gli Svizzem contro Francia. Non andò guari che dovette invece amthoniril alla pace (1), quando per le tristi nuove avate dall'oriente gli fu d'uopo esortare il re Francesco alla guerra turchesca (2). Quell' ammonizione affretto la pare perpetua, di cui parlammo più sopra, che tolse il principale matrumento alla lega inglese. Onde Leone intendeva sostiturrie la propria col medesimo re di Francia, con Venezia e cogli Svizzeri (3). Vi assenti Francesco unicamente per trarre a sè questi ultimi, e come li ebbe, non altro cercò che tener disgiunta la repubblica del papa per conchindere con ciascuno separata alieanza. Ne godette Venezia, la quale, spiando l'occasione di ricuperare Ravenna e Cervia, a lui, che

Breve pontificio del 19 nov. 1616. Charrière. Négociations de la France dans le Levant. T. 1, pag. 16.

<sup>(2)</sup> Lettere di Leone a Francesco 17 olt e di Francesco a Leone 15 nov. 1516. Ibidem pag. 13 e 16.

<sup>(3)</sup> Marin Sanuto, T. XXIII 30 ott. e 19 nov. di Roma.

profferivasi procuratore di san Marco, dava ampia facoltà di patrocinare la sua causa nelle conferenze di Cambrai (4). Al contrario il papa si volse di nuovo all'Inghilterra, e Francesco il lasciò fare, sicuro che gli avvenimenti dei quali faremo fra breve discorso lo avrebbero ben tosto piega o alle sue voglie. Tanto più che anche al re Enrico dava Leone nuovo motivo di essere mal contento di lui, per avergli contrariato l'abboccamento con Cesare che doveva prevenire a quello stabilito e poi andato a vuoto tra questo e il re di Francia. Sogliono i pontefici, diceva Enrico all'ambasciatore veneto, aver sempre molesti i colloqui tra i grandi principi, imperocché la prima cosa che si tratta in essi è la riformazione della Chieva, cioè dei papi e dei cardinali (2).

Le cose discusse nelle conferenze di Cambrai tra i plempotenziarii di Cesare, del re di Francia e di Carlo addimostransi negli articoli segreti colà rogati agli 11 marzo del
1517, i quali statuivano la divisione dell' Italia superiore e
media in due feudi dell' impero, l'uno, denominato regno
d' Holid, per Carlo o per l'arciduca Ferdinando suo fratello,
e l'altro regno di Lombardio per il re Francesco (5). Comporrebbero il primo Venezia, Padova, Treviso, Roveredo, il
Friuli, Firenze, Pisa, Livorno e Sicoa con gli annessi territorii e con tutte le terre che si tenevano per nome dei Veneziami nella pen sola; aggiungerebbesi al secondo, cioè al
dicato di Milano colla signoria di Genova e contea d' Asti,
il Piemonte e i marchesati di Mantova, Monferrato e Malaspina quali paesi dipendenti, nonchè le città di Verona, Vi-

<sup>(</sup>I) ##dem 5, 22, 25, 27 genn. e 12 febb. 1517 di Franza.

<sup>(2)</sup> Sebastiano Giustiman alla Signoria, Londra 13 aprile 1517.
1. c. MS.

<sup>(3)</sup> Monumenta Habsburgica p. 37 Questi articoli secreti furoro rat ficati da Cesare e da Carlo a Lierre li 14 maggio e da Francesco ad Abbevillo li 14 giugno 1517.

cenza, Legnago, Valeggio, Brescia, Crema, Bergamo e Lucca con ogni loro appartenenza.

La era in sostanza una nuova lega ai danni di Venezia, le cui speglie avrebbero saziato le cupidigie delle due potenze rivali. Il re di Francia la propose (1), con intendimenti a bastanza chiariti dall'uso che ne fece. Conoscendosi il più temuto di tutti, importavagi rivoltare in altra parte i sospetti comuni. Al che nulla meglio poteva giovare quanto il far mostra di riconoscere l'Ita ia da Cesare e di portare in pace lo stabilimento di Carlo suo nipote in Ispagna. Perché accondo che questi fermavasi in istato veniva pur meno la indipendenza della lega opposta a Francia; onde, crescendo il pericolo che servisse unicamente ai fini austriaci, l'Inghilterra ed il papa dovevano scostarsene. Non è nuovo per not il diplomatico giuoco dell'adescare l'avversario a scoprire le sne immaccevoli intenzioni per aver buono in mano a strappargli gli alleati.

Che a ciò solo mirasse Francesco appare exiandio dalla clausola, per cui non prima obbligavasi di romper fede a Venezia che gli fosse porta onesta occasione, entro due anni, passati i quali cadrebbero da sè le pattuite spartizioni (2). Ecco il miovo laccio che gli tenne avvinta la repubblica, della quale, subito dopo la conclusione del trattato, richiese più stretta che per lo innanzi l'alleanza (3).

Ma del risultato ottenuto a Cambrai, se la corte francese menò vanto (4), l' sustriaca non delse, recandesi a grande

- (1) Charriere Négociations dans le Levant, T. 1, p. 22,
- (2) Si dedens deux ens prochains de roy treschrestien n'avait occasion ne opportuncte de se declarer contre les Venissiens,, en ce cas lesd, trois princes et charun d'eulx demours en son entier, et seront nuis iceulx partaiges. Mon Habib. 1 c. pag. 40.
- (3) Intruzione pel Stg. de S. Mareault 21 marzo. Acta Constiti X. T. XLI 14 apr. 1517.
- (4) E otenuto intio. Maria Sanuto. T. XXIV di Franza 14 marzo 1517.





guadagno per le imprese future il beneficio del tempo. Ne i suoi prossimi fini parevanie manco assicurati, perocchè la definizione delle controversie con Venezia stava in potere di Carlo tirare in lungo quanto tornasse a bene (4), e a luipure era data espressa facoltà di levar milizie nella Svizzera (2). Per al momento, è vero, non gli avrebbe lasciato Francesco di approfittame : ma ben poteva prevedere il contrario non si tosto, co' snoi, denari veniscero in concorrenza. i ducati spagnuoli. Provvedeva oltracció il trattato alla quiete della Germania, facendo sperare negli aiuti francesi (3), segnatamente contro il duca di Gueldria ogniqualvolta avesse voluto impedire la partenza di Carlo, o, lui assente, invaflerne gli stati. Considerate da questo punto di vedata le convenzioni di Cambrai, abbiamo in esse novella esplicaz one dello atesso sistema politico che detto le antecedenti di Parigi e di Novon, e consisteva nel tenere a bada il nemico per mettere in sodo gli alteriori successi. Il gabinetto fiammingo, fatto sperto alla scuola delle angustie patite a' tempidi sua dipendenza dai vasti disegni dell'imperatore, ed ora giovato deda sperienza diplomatica de'maestri spagnuoli, andava tanto ritenuto e cost addentro metteva lo squardo vol-

(i) Dedans six moix prochainement venans , se tiendre une journee (n Mantova) devers le roy treschrestien et les députes du roy catholicque sur la parification desd wdifférent, Du Atout nel traitate détensibile 11 marze 1517, T, IV par, 1, p. 256.

(2) Sy iceals princes par ensemble ou en part ont besoing de leurs gens, que en ce cas liz soient tenuz de leur en fournir ung nombre tel qu'ilz adviseront Mon. Habib negli articolt segrett pagina 40.

(3) Li richiese infatti poco stante il principe Carlo contro Francesco de Sickingen: lai priant, que pour resister et faire cesser leed,\* rebellions et entreprimes., il rucille donner a l'empereur ayde secours et assistence, selon que par les traicles d'entre eulx et nous il y est tenu, instruction für fac Villinger unit I le Sauvaige an den Rönig Franz von Frankreich Gand 18 giugno 1517, Ibidem p. 45

tato all'avvenire del giovane monarca, che nessuno per fermo potrà pensare avesse a grado di stabilire ed accrescere la dominazione francese in Italia. El non cercava in sostanza che un punto d'appoggio a reggere in appresso Jagara. Tanto è vero che colle surricordate convenzioni procedevano di pari passo le sue pratiche per collegare le rimanenti potenze ai danni di Francia. Per lo che, se mai avvemya che le minaccie dei Turchi offrissero occasione o pretesto al re Francesco di adoperar Cesare e Carlo a' suoi fini per effetto degli accordi di Cambrai, non altrimenti che credeva poter fare del papa conforme ai patti di Bologna, quelle minaccie medesime servivano invece assai più a dar nuovo abmento ed impulso alla lega inglese; chè anzi si può affermare la chiamassero a vita sultanto que' trattati che dovevano discioglieria. Così vanno intese le parole che il segretamo del cancelhere. Du Prat Jasció scritte nel suo diario. aver Cesare scelate al papa ed ai re d'Inghilterra le proposie fatte da Francesco, e perció esserne rimitato una cosa da poco (1). Cesare infatti, benché indotto a dissimulara per conformarsi alla politica flamini nga, si tenne fermo sulla via della opposizione, e già rimasto d'accordo con Carlo interno ai provvedimenti da farsi in caso di sua morte per la successione all'impero ed al soccorso che questi gli presterebbe dalia Spagna a fine di ristabilire l'autorità in German a (2), non intermise ogni opera per indurre tanto lui che il papa (3) a ristriguersi con Enrico, al quale rinnovava la fal-



<sup>(</sup>I) Un petit icuité. Charrière négod, T. I, p. 23.

<sup>(2)</sup> Instruction des Königs Karl von Spanien für J. Villinger an dans Regiment zu innsbruck, Middelburg aug. 1517, Chinel Wiener Jahrbücher der Literatur 1845, 3. pag. 186.

<sup>(3)</sup> Il Seducente (card, di Sion) scrive non presti fede e non el acosti col re di Franza; e fora lo acordo col re d'ingalterra, qual fato porterà il capitell 4 Sgutzari, e il facà esser con soa ces, m.º e intrar in la sou liga. Maria Sanato. T. XXIV di Roma 30 marzo 15.7

isce profierta della corona imperiale (1). Carlo, abbisognando di un prestito per recarsi in Ispagna (2) accedette, alla lega inglese del 27 ottobre 4516, ma aggiungendovi una clausola che le togliera il carattere offensivo (3) e nel tempo stesso distendevala a suo fratello Ferdinando e a tutti i possedimenti dell' imperatore, ragione per cui il re d'Inghilterra dovette di nuovo ratificaria (4), invece il papa, che pur aveva mandato poc'anzi il frate tedesco Nicolò Schomberg (professore di teologia e segretario del cardinale Giulio de Medici) in missione estraordinaria per collegare Europa ai danni del Turchi, lasciò bensì ch'egli dichiarasse di accedervi, ma ne tirò in lungo la ratifica (5), costretto dalle ne-

- (1) D. Guthbert Tunstali (ambascintore ingless alla corta di Gesare) al re Enrico Malines 12 febb. 1517, H. Ellis original letters of English History, T. 1, p. 134-138.
- (2) König Karl an seine Gerandten bei König Heinric i VIII ed Instruction für J. de is Sauch Middelburg 6 luglio 1517. *Hon, Habid* pag. 45–19.
- (3) Agli I i maggio del 1517. Rymer Foedera T. VI, parte 1, pag. 433. El fo periata una modula di supitoli fatti l'anno passato, sopra i qual erano alcune depenature... et a inteso, li capiloti depenati erano quelli fonno facti in prejudicio dil re che e dila signoria nestra, el che hora non di sonno. Così riferisce di Londra l'ambase, ven Seb Giustinian Maria Saneta T. XXIV 30 giugno 1517.
- (4) Confirmatur de novo Rymer T. VI. p. 1, pag. 125 Cesere, che già aveva giurato personalmente al 7 dic. 1518 ad Bagenau Fosser-vanta del tratiato di Londra 29 suobre, sembra non sibila voluto ratificazio nella nuova forma, per non legarei le mani riguardo a Venezia, Lesa, op. cit, pag. 192.
- (5) Quel Fra Nicole noncio dil papa monatro certa acripi tra dilo assenso dil papa . . . visio questa liga non esser contra alcun principo . . . percito il papa zurera a Roma justa il solito Maria Sasuto T XXIV di Londra 10 luglio 1517 L'opera dello Schomberg, conformo alla pienipotenza del 4 genn. 1517, doveva aver vigore solamente se il pontetice entro tre mesi la ratificasse: l'a quod gesta per sum juribus subsisierent, si infra tres mennes per nos approbata et ratificata forent Bymer T. VI parte 1, pag. 128.

cessità del temporale dominio a non disdegnare le ammonizioni del re di Francia.

II. Inforiava attora la guerra d'Urbino ricuperato dal duca Francesco Mana della Rovere coi fanti spagnuoli e francesi che rimasero liberi per la cessione di Verona ai Vepeziani. Ouanti gli affanni del pontefice facile è immaginare. Grande la vergogna che a si piccolo principe, poco prima spoghato del suo, bastasse l'angno a tanto; maggiore la pagradelle conseguenze (1). Che avverrebbe della Toscana, che degli altri stati nontificii se all' improvviso ardimento arridesse la fortuna ? Più grave ancora il sospetto che Francesco. e Cario lo favoreggiassero per iscalenare i formidabili avanzidelle loro armate contro un sovrano di cui avevano lungo. tempo sperimentata la mala fede. Tornava invero a bene fargli sentire il bisogno di protezione : onde non pare infondato ciò che il duca medesimo disse al popolo suo, quando dovette cedere di nuovo il dominio: essere stato da Francesco e da Carle, non pur soccorso, ma stimolete all'impresa (2). L'uno e l'altro recercati del pontefice di aiuto fecoro a gara da principio per nutrirlo con vane speranze, alle offerte aggiungenito molte querele delle inguirie passate. Vennero dunque al suo campo mercenarii tedeschi, spagnuoli e guasconi, e quando trecento lancie mandate dal re di Francia. comparvero a Paraia, se ne mostrarono anche quattrocento napolitane sul Tronto; ma que mercenarii disertavano in massa - le lancie non combattevano: gli Svizzeri riflutavano l'implorato soccorso : il della Rovere, avuta Perugia per tradimento, menava già le sue genti a vivere sul territorio fiorentino: le necessità del pontefice toccavano l'estremo. Tempo



<sup>(</sup>I) Gil pareva grao vergogna della Cideta, che ad un duchetta basti l' noimo di fare queste novità, ell papa tremava, ed era quasi fuor di nè. Rejas, di Murino Giorgi I. c. p. 47.

<sup>(2)</sup> Marin Sanuto. T. XXIV 29 sett. (517)

era omai per Francesco di cavarne qualche frutto col fargli favore. E molto o ù perché miegli aveva finalmente approvata la confederazione col re Enrico (1) e ricevuto da lui posussidio di centomila ducati verso concessione della decunasulle rendite del clero inglese (2). La confederazione era stata fatta solamente a difesa: ma restava il timore non forse, se tardi fossero gli ainti di Francia, facesse con lui e con Carlo e con Cesare maggiore congiunzione. Oltre a questo cominciava a turbare Francesco la prosperità dell' esercito del duca, il nerbo del quale erano fanti spagnuoli e tedeschi. Perció richiese instantemente il pontefice di sua puova alleanza, nou essendo più quella fatta a Bologna, perché violata in profit modi, di alcuna considerazione; al qual gopousando seco lui e la condiscendenza e la minaccia, postergate lo ragioni di Venezia su Ravenna e Cervia tante volte promesse, volle che questa rinnovasse la lega colla Francia contro qualunque, eccetto il papa, e nello stesso tempo instò che ai suoi danni strignesse accordo col duca di Ferrara. Piegò alla prima domanda la Signoria (3); ma la seconda assennatamente rigetto, parendole assai strano fosse fatta da quel desso che per non romperia con sua santità la suadeva. a sacrificare il suo (4).

(2) Hymer Foeders T VI par 1 pag. 137

<sup>(</sup>l) Breve ad Enrico I I agosto 1516. Archivio di Stato e di Corte In Vienno.

<sup>(3)</sup> Siamo ben contenti che se faci la exceptuatione de persona lugus tantum porti, et in casu offensionis o per lettere a parte o per expression nelli capituli. *Acta Consilit à*. T. XLI 9 giugno 1517 O-ratori in Francia. MS.

<sup>(4)</sup> Nuy non siamo per intrar in simil practiche... nui scorremo de dimandar et rehaver le terre nestre de Romagna posesse centenara de aoni per Nuy legitimamente, e el christ. Re, ultra che l'habi promessa la defensione de quello sua Beat, tiene, ne ha etiam sugso che ancilamo scorrendo per non venir in rottera cum sua San. et che hora me fuscamo union cum el Duca de Ferrara le contempto de

Dopo molte difficultà la nuova alleanza tra Luone e Francesco fa conchiusa a Roma (1) con obbligazione reciproca a difesa degli stati loro e con inclusione de' Fiorentini e di Lorenzo de Medici come riura d'Urbino. Promise apcora il re di amitare il pontefice quando volessa procedere contro ai sudditi e feudatarii della Chiesa, e questi da suo canto impegnossi, per un breve separato, e con clausole che poi Francescu non volle accettare (2), di non lo richiedere mai di soccorso contro al duca di Ferrara e di restituire al medesimo entro sette mesi Reggio, Modena e Rubiera.

Non v'ha dubbio ch'egh aveva nell'animo, come prima cessassero i suoi pericoli, non fare maggiore estimazione del breve che delle cose trattate in Bologna. Altrettanto il re di Francia delle sue promesse; onde si può dire cercassero ambione che la fede apparisse in iscritto non per l'effetto, ma per la riputazione dell'autorità. Della quale seppe talmente giovarsi il pontafice a suscitare i sospetti di Cario verso Francesco, che infine ciascuno di lero, dubitando ch'egli non tirasse l'altro alla volontà sua, pensò essere il primo ad assicurarsene l'amicigia con benefizi efficien.

Nel momento del suo maggior pericolo volgendosi Leone al re d'Inghilterra gli aveva significato segretamente trattarsi di una lega particolare tra Francesco, Venezia, Ferrara e Saluzzo, per cui sarebbe facile al primo acquistar la Toscana e Napoli. Il cardinale Wolsey ne diede avviso all'imperatore o a Carlo suo nipote (3). Per la qualcosa, allor-

awa Beal, parne chel saria cosa per niente a proposito nostro, *lbi*-dem 17 ag. 1517, Oratori in Francia MS.

<sup>(</sup>I) Sebbene non al trovi il trattato non al può dubitare che sia sialo conchiuso. Lo riferiscono oltre al Guicolardini (Steria d'Italia, T. 2, p. 126) ed al Morafori (Annali d'Ital, T. 10 p. 132) le netiale di Roma nel diarii di Marta Sanato, T. XXIV 1, e 23 apr. 1517.

<sup>(2)</sup> Midem di Milano 9 e 18 mag. 1517.

<sup>(3)</sup> Le cardinal (Wolsey, e non Francesco Remolino card, di Pa-

chè il re di Francia permise al papa soldare gli Svizzeri a condizione, di mala veglia accettata, li capitanasse Tommaso di Foix fratello del maresciallo Odetto di Lautrec, il vicere di Sardia Ugo di Moncada no fece gravissimo risentimento m nome del suo sovrano, e poi per adoperare a presidio del Napolitano i fanti spagnuoli che militavano agli stipendii del duca della Rovere, trasferitosi a loro, gl'indusse ad accettare dat pontefice il prezzo della diserzione. Non era ancora perduta la causa del duca, guando Francesco, per non essero da meno degli spagnuoli, diede ordine di lasciare che fi papa pagasse anche i Guasconi, e Tommaso di Poix negoziò l'accordo, per cui il della Rovere dovette cedere di nuovo lo stato d' Urbino, trasferendo a Hantova la sun artiglieria e la famosa biblioteca. Nel partirsi da' suoi sudditi li conforto colla speranza del ritorno in tempi migliori, avendogli il redi Francia promesso di rimetterio in istato quando vacasse la sede od si la compesse col papa (1).

In questa maniera la guerra d'Urbino, continuatasi otto mesi con gravissima spesa, terminò con ignominia del vincutore, avendo dovuto pagare col proprio quelle genti dell'esercito mimico, o ch'erano state origine de' suoi tanti affanni, o che condotte ai soldi suoi, dopo avergli fatto molte estorsioni, si erano rivoltate contro a lui. Posse questa stata la sola! Ma per mempiere l'esansto tesero ebbe inoltre ricorso a speculazioni finanziarie, non ultima cagione de' mali non mai abbastanza deplorati che poco dopo affassero la Chiasa.

termo com' è arroneumente indicatoi rende compte à l'empereur et au roi de Cantille de ce qu'il a appris du pape, touchant les affaires d'Italie et les projets de la France. 9 juillet 1517, Le Glay Negociations. T. 2, p. 117-120.

(i) E prometerio poi la morte dil papa tornario in caxa, over venendo,s. m. a rotura coi papa, *Maria Sanuto*, T. XXIV di Roma 13 sett. 1517.

Google

O UNIVERSIT

III. Non era ancora terminata la guerra, che papa Leone corse pericolo di essere assassinato. Qual orrore per il mondo cristiano acoprire gli autori dell' esecranda conginna tra i membri del sacro collegio i il cardinale Alfonso Petrucca, figlio de quel Pandolfo che lungamente governo la repubblica sanese, invelenitosi col papa perchè aveva fatto cacciare di Siena suo fratello Borghese, entrò più di una voltain concistoro con un pugnale ascoso per assaltarlo; ma ritenendolo la difficoltà della cosa più che lo scandalo, voltò il pensiero a torgli la vita col veleno per mezzo di Battista da Vercelli, esercente chirurgia a Firenze (1). Del qual disegno. se tal nome merita così scellerato furore, furono certamente partecipi i cardinali Bandinello de Sauli, Rafaele Riario, Prapcesco Soderini ed Adriano di Corneto, avendosi di essi la confessione fatta in piena admianza. Essendo que' medesimi che maggiormente adoperaronsi perche fosse assunto al pontificato Leone, il motivo del delitto si vuoi cercare nell'abusoda las fatto di quell' autorita, che, eleggendolo, avevano inanimo di himitare. Il perche mai più che alfora, e segnatamente nel concistoro del 20 giugno 4517 in cui abbandonò i colpevoli alla podestà laicale, imperversarono gli sdegni, Di Auri, scrisse il maestro delle cerimonie pontificie, adviana ie grida del papa contro alcuni cardinali, de cardinali tra loro ed anche centro il papa (2). Le cose delte pur troppo non di furono tramandate: ma, quali si fossero, non lascio il pontefice sfuggirsi l'occasione di mettere il freno al sacro collegio: il Petrucci fece decapitare in castel Sant' Angelo. squartare il suo segretario Antonio Nino ed il chirurgo: perpetus prigione a Bandinello de Sauli che poi a denari ricu-

<sup>(</sup>I) P. Joshu. Vita Leonia, Lib. IV pag. 67 e Guicoturclini, Storia, d' Rai, T. 2, pag. 641

<sup>(2)</sup> Paride de Grassis negli Annuli ecc. di Rainaldo anno 1517, pag. 35 ed anche nella vita di Leone X del Roscoe.

però la libertà e il cappello: Rafaele Risrio, Francesco Soderioj ed Adriano di Corneto verso pagamento di una grossa. ammenda rimise in grazia; ma tutti tre, non si fidando di stare in Roma sicuramente, se ne andarono, l'inno a Napoli, l'aktro a Fondi, e il terzo non si sa dove (1), la ultimo, essendo ridotti a soli dodici i cardinali, ne nominò Leone d'un colpo trentano, nell' abbondanza del qual aumero ebbe facoltà di soddisfare a molti fim e in particolare a quello della maggioranza per se nelle deliberazioni collegiali. Perche promosse tre figh de sorelle sue, Nicolò Ridolfi, Giovanni Salvieta e Luigi Rossi, ed alcuni stati e pel pontificato e prima al servigi suoi e de Medici. Ercole Rangone di Modena, Francesto Armellini di Perugia, Silvio Passerini di Cortona, Bomilazio Forreri di Vercela, Rafaele Petrucci di Siena, Francesco de' Contr e Paolo Emilio Gesi romani, soddiafece eznandno ao pun potenti sovrani conferendo il cappello a Luigi. di Bortione, ad Alfonso flybo del re di Portogallo, benche nonavesse che sette anni, facendogli però divieto di portame le insegne fino al quattordicesimo anno dell' età sua; ad Adriano di Utrecht precettore e consigliere di Carlo, a Guglielmo Raimondo Vico di Spagna, a Francesco Pisani di Venezia eda Giambattista Pallavicini di Genova; ne creo alcuni chiari per dettrina e per santità della vita, Egidio di Viterbo, Tommaso da Vio, Cristoforo Numalio (generali degli ordini di s. Agostino, di s. Domenico e di s. Francesco), Lorenzo Campeggio da Bologna, Giovanni Piccolomini di Siena, Nicolò Pandolfioi di Firenze, Alessandro Cesarini di Pistora, Giovanni Domenico de Cupi ed Andrea della Valle, ambidue

(Il Si suppose che fosse stato assassinato da uno de' suoi domentici o cagione del molto oro che portò seco nella fuga. Constans lumen opinio est, sum insuto in interiorem thoracem nurvomeratum, comilio famuli perfidia oppressum; auroque surrepto, cada cer
in solitazione aliquem locum abjectum occultari Valerio de liter infoto. Ilb. 1, p. 17.

preclari cittadmi di Roma e Domenico Giacobazio antore di un celebre trattato sui concilu della Chiesa; non pochi dei nominati e i rimanenti, Ferdinando Ponzetto fiorentino, Scaramuccio ed Agostino Trivulzio, Franciotto Orsino e Pompeo Colonna, creò per ducentomila zecchini. Pranciotto fu promosso dalla professione della milizia alla dignità del cardinalato, ed a Pompeo non nocque la memoria dell'avere, sebbene vescovo di Rieti, per occasione della morte di papa Giulto, cercato di far tumultuare il popolo romano contro all'imperio dei sacerdoti.

IV. Mentre queste cosé avvénivano a Roma, disponevasu Carlo a passare in Ispagna. Questa dalla lunga lotta, che la redense dal servaggio straniero, uscita nazione e cattolica, era piuttosto fedele che suddita a' suoi re. In essa ben radicate le istituzioni feudali introdotte dai Goti, dagli Svevi e dai Vandali : potenti e belligeri i nobili : di lor privilegi alteri i molti comuni; qua dalla gelosia municipale, là dalla turbolenza acistocratica infermata la monarchia. Non ci voleva meno dello scettro terribile di Ferdinando a tenere in freno elementi così discordi; la fede, i costumi, i pregiadizi del suo popolo adoperando a sostentare il dispotismo. La guerra santa contro gli Arabi lo porto a trasformare la milizia cittadina in esercito regio, senza dipendere dai feudatari come gli altri sovrani. Colla nominazione ai vescovadi ammuti l'opposizione del clero ; dichiarandosi grammaestro dei tre ricchissimi ordini mulitari attribul a sè la potenza principesca de' loro capia e il fanatismo religioso rinfocato ai roghi del santo Officio, che colpi di maledizione l'avven re della Spagna, volse a sostegno del trono ed a strumento di sua momentanea grandezza.

Ben s'avvide egli che l'opera sua pericolerebbe quando cadesse a Carlo, sovrano di molti stati; il perché col suo primo testamento aveva legato all'altro nipote Ferdinando la reggenza di tutti i suoi regni e la dignità di granmaestro dei

tre ordini sopraccennati. Solamente in punto di morte, come dicemmo altrove, mutó consiglio, prevalendo sull'anima che fuggiva l'estrema angoscia della preponderanza francese, cui unico riparo era l'unione de le forze. Il primo articolo di quel testamento avrelbe invece fatta abilità al giovane Ferdinando di contendere il trono al fratello, ed il secondo di rendersi in ogni caso pressoché indipendente da lui (4). Adunque con un nuovo atto di ultima volontà lasciò Carlo erede de' suoi dominii, affidando, sino a la venuta de lui, il governo dell'Aragona a don Alfonso arcivescovo di Saragozza, ano figlinolo naturale, e la reggenza della Castiglia al cardmale Ximenes (2), grande nomo di stato, austero, inflessibile: da natura, dalla professione menastica e delle abitudini dell'inquisizione temperato a quella ferrea facoltà di padroneggiare le proprie passioni e di non sentire pietà delle altrui, che occorrava a contenere le fazioni imperversanti quanto più a lungo represse. Admano d'Utrecht, mandato in Ispagna pochi mesi avanti la morte di Ferdinando, produtse allora i pieni poteri di Carlo per assumere in suo nome la reggenza. Tanta era l'avversione ai forestieri che Ximenes avrebbe potuto escluderio immantinente; ma per evitare inn-

(1) Perciò Margherita scriveva a suo padre Mansimiliano sin dal 21 mag. del 1510: Four rieu au monde, i on su dott demander les maistrionts de Saint Jacques Callatrace et Alcentre pour l'infante don Fernando, agus pour monssigneur le prince, sar et ledict infante les acoit, ce strats asses pour faire tedics prince quicte des royaumes de par delà. Le Glay Corresp, de Maximil. 1, p. 271.

(2) Kello stesso tempo deltò una lettera a Carlo per raccomandargli sua moglie Germana di l'ora in ricompensa del bene a lui fallo: car ce estoti bien en nous de disposer à notire colonie des roinulmes en nosire visent adjoutes à la roialle souronne d'Arragon, laquelle chose ne avons coulu faire pour cons laisser toute nostre mémoire et mocession pour l'amour que à cous arons. Madrigaleja 27 genn. 1616. Diegerick Quelques lettres et autres documents inedits concernant l'empereur Charles-Quint, Bruges 1853, pag. 5-8.



tili contese si convenne che governerebbero insieme fino a nuova dichiarazione dell'arciduca. La quale fu conforme alla pradeoza del gabinetto fiammingo (1), e tuttavia Adriano. promosso ben tosto a la sede arcivescovile di Tortosa, ritenne l'ufficio, perché, d'anuno dolce e soggiogato dal geniodel collega, non bastava a contrarrarne i voleri. Gran fortuna di Carlo che tendessero tatti a crescere e consolidare la podestà regale. Non poteva egli, secondo le leggi di Spagna, assumere il titoro di re, vivente Giovanna sua madre: ma quando il volle, allegando l'autorità dell'imperatore e del papa che glielo avevano dato, convoco Ximenes i grandi, ed i prelati della Castiglia presenti a Madrid; cerco dimostrare fondata sulle consuetudani quella domanda che poc'anzi, scrivendo a Carlo medesimo, aveva, siccon e impopolare, Jisapprovata; e poi, come li vide renitanti, troncò il nodo, dichiarando avrebbe fatto a suo senno. Io non oi ko chiamati, disse loro, per sentire il vostro perere: non lo vuole, non ne abbitogna il re, a voi piacerami porgere occasione di meritare la sua grazia. Il di seguente 31 maggio venno Carlo solennemente proclamato re di Castiglia a Madrid, e l' &semplo di questa città, dov' crast trasferita la residenza del governo, seguirono bentosto la rimanenti. Al contrario in Aragona non fu Carlo monusciuto, che sotto il semplice titolo di principe erede fino al suo arrivo in Ispagna.

Con aguale fermezza procedette il cardinale nel reprimere la riottosa nobiltà. A tal uopo la milizia cittadina, già transitata in regia da Ferdinando, fece stanziale, portandola sino a trentamila soldati, rivocò alta corona le terre alienate da Ferdinando medesimo, e le pensioni da lui concesse, non abbastanza giustificate, ricusò di pagare più oltre. Facevano i Grandi a chi più stare intorati, sbraitavano, ristriguevansi a congiure. Ma so non li temo, diceva Ximenes, essi

Brusselles 14 febb. 1516. Carl Joseph Hefele, Der Cardinal Ximenen, Tübingen 1851, pag. 446–448.

konno parole e non denari; se turbassero l'ordine pubblico esperimenterebbero ben presto di quanto si mio esercito sia pui forte del loro. Restava però l'ostacolo maggiore de' miaistri flaiconinghi, i quali s' eruno messo in capo voler durigere gli affam di Spagna, non altrimenti che quelli del proprio paese. De' loro intendimenti riceveva il cardinale minute, sebbene in alcune parti esagerate, informazioni da don Alfonso Manrique, vescovo di Badajoz, colà residente. R principe, scriveva egli, è fornito di ottime disposizioni e di un grande carattere : ma fu allevato e lo si alleva ancora ioniano dal mondo, segnatamente dagli Spagnuoli. Non sa dire una parala nella nostra lingua, bencht la intenda un poco; ni parla ni fa che quanto gli vien detto o suggerito, La somma delle cose è nelle mani del rignore di Chièvres. natico de Francia, e luth ali altri che ora prendono parte al governo o sono pura francesi o infranciosati per modo che torna lo stesso . . . Fecero bensì deliberazione che il principe vadi in Ispagna, come prima è possibile; ma quantunque la combri forma, non vi si dove far molto assegnamento, perchè qui si prende agai un partito e domani un altro. Dece dunque insistere il cardinale nelle sue lettere, e con lui si regno intero, affinche abbia effetto immediatamente, in considerazione dei vantaggi che ne risulteranno e dei danni di un viteriore indugio. Qui tutto che ha fatto il cardinale è nota e generalmente approvato: l'infanteria assoldata per la giuete pubblica ; i proviedimenti per la difesa dei confini e per gli offere esteri , la riconceliazione coi nobeli e le altre meraciglie operate. Sua Signoria governerà presente il principe conia durante la sua assenza; può starne sicura, essendo quasto il voto di ciascuno. Però, quand' anche partisse il principe fra breve, sarebbe bene mandasse a lui persona intima per trattare in mo nome (1).

(i) Gackard Bulletins de la Commission royale d'histoire. Serie I. T. 10.

Queste ultime parole svelano cio che il vescovo cortigiano cercava nascondere al cardinale. Nel quale, ben lungidall'ammirare la sapienza e l'energia, non vedevano i consigheri di Carlo che un potente rivale. Onde davano retta alle lamentanze de' suoi avversarii, e non potendo privano della reggenza, facevano ogni opera per diminuirne l'autorità, aggrangendo ad Adriano d'Utrecht prima il signore de la Chaulz e por Paolo di Armerstorff, ambidue nobili fiamminghi chiari per sagacità e fermezza. Accolse di buon animo Ximones i nuovi colleghi senza smettere nulla della sua superiorità, perché fin gli spagnuoli malcontenti, posponendo i propri rancom alla dignità nazionale, sopportavano meglio il supremo potera nella mani di lui che temevano, anzichè in quelle di forestieri che odiavano. Costoro, com'era ben a vedersi, non lasciavano passar occasione di dargli nome sempre più odioso. Avendo fatto smantellare nella Navarra molte. fortezze, siccome inette di resistere al nemico e giovevoli piuttosto a servingli di asilo in caso di ritirata, l'unle provvedimento, a cui deve la Spagna la conservazione di quella provincia, acerbamente biasimarono, dimenticando il merito dell'aver poc'anzi respinta l'invasione di Giovanni d'Albret. Peggio fu quando per la mala condetta del capitant sinistròla fortuna delle sue armi in Africa contro Horuc Barbarossa, da semplice corspro fattosi signore di Algeri e di Tunisi. Ne ricevette il tristiasimo annuncio Ximenes mentre stava disputando di teologia. Battuto fu dunque il nostro esercito, diss' egli agli astanti, e in gran parte spento; bene è che la Spagna abbia perduto un buon numero di vigliacchi, e senza mutar l'aria del volto continuo il suo discorso. Sin di tanta impertababilità le voci corse il Brusselles dissero vituperio.

Ma non questo, si affliggeva assai più l'animo del cardinale l'insaziabile cupidigia di Chièvres e degli altri ministri fiamminghi, intenti a smugnere gli spagnuoli come que-



sti facevano cogli indiani. La è, scriveva il vescovo di Badajoz, passione loro predominonte, e nessuno per grande o religioso che sia la si reca a coscienza. Il cancelliere medetemo (Giovanni de Sauvaigs), valente ed onorata persona, non n'è mondo; altrettanto è di tutti che prendono parte al governo od agli affari; si va sino a dire che anche Adriano d'Utrecht abbia ricevuto qualcosa; ma so non lo credo, essendo quello santo nomo. Non solamente la numerosa genia dei postulanti concorreva nelle Fiandre al inercato degli uffici, ma là andavano pure a colare pressochè tutti i danari spagnuoli (1), e tanti che Ximenes potè rimostiare a Carlo aver egli in qualtro mesi speso assai più che i suoi avi materni in quarant' anni di regno (2).

La franchezza del cardinale su questo argomento è superiore ad ogni elogio. Bastasse così a cancellare la memoria dell'aver contemporaneamente difesa e consol data l'inquisizione! Ne'dieci anni che ne diresse il flagello nella Castiglia po to all'estremo le sue prerogative, e di quella pianta infernale distese le propagini sino ad Oran nell'Africa,
al e isole Canarie, ed al nuovo mondo. Se facesse perire,
egli solo, duen ila sul rogo, o men della metà, non io qui
metterò pace fra gli storici (3). Ora mi basta ricordare che i
Giudei e i Mori convertiti, veggendosi vittime di nemici interessati alla loro perdita, mandarono a Brusselles supplicando il re di ricondurre l'inquisizione alle norme de' tribunali ordinarii, in cui i delatori e i testimonii venivano a
ronfronto cogl. accusati. Naturalmente, per trovare ascolto,
alle ragioni aggioniscio i soliti argomenti di peso, e l'offerta

<sup>(</sup>t) Ximenes Cardinalis gubernator thesauros ad Belgas transmilitendos coacervavit... Glacialis oceani accolae ditabuntur, vesira expliabitur Castilia Petr. Martire Epist. 606.

<sup>(2)</sup> Hefele op, cit. pag. 469,

<sup>(3)</sup> Confronta Llorente Hist, de l'Inquisition Tomo I pag 348 e seg con Hefele Der Card, Ximenes pag 355-368.

al re medes mo di ottocentomita scudi d'oro. Trovonsi quil. da qualche tempo, scriveva il vescovo di Badajoz, terti apaenuoli, che parlano assai male dell'inquisizione, adducendo in prova le sue esorbitanze ed accagionandola della roema del regno. Gli è manifesto ch'essi mirano a farla abolire o a limitarne l'autorità; e perchè cotesti fiamminghi ne sono nuovi affatto, le loro informazioni e più ancora i danari che spenderanno potrebbero persuaderti. Come n'ebbe augya zicordò Ximenes al re aver aug avo Ferdinando rifiulati seicentoimia scudi, d'oro offertigli, a questo fine medesimo, benche in un momento di suo maggior bisogno, essendo in procinto di conquistare la Navarra. Reformando l'inquisizione, soggiunse, non si froverebbero peli festimonti, e comparendo, sarebbero esposti al pugnale degli accusati o dei loro partigiani. Ne segui che gli agenti dei Giudei e dei Mori furono rimandati, e conservata l'antica procedura (1).

Però, con tutto che raddoppiasse gli sforzi ad infrenare i nobili ed i comuni inveleniti, vedeva Ximenes non dubbi segni di prossimi rivolgimenti. Burgos, Leone, Valladolid ed altre città, levando doghanze acerbe contro la venalità degli stranieri, domandavano, pronto rimedio, la convocazione delle corti. Ximenes che n'era per natura alieno e pur dovera cedere a voto popolare, seppe tenerlo a bada sino alta venuta di Carlo. Al quale in questa occasione ricordo l'esempio de'suoi avi, che nulla più averano a cuore quanto affidare gli ufficii pubb ici ad uomini onorati; onde avvenne che nessuno sotto il lungo loro regno fosse mai convinto di ambito o condannato per la legge Julia de repetundis. Spogna intera, diveragh, prostrata a nostri piedi, vi supplica e vi

<sup>(1)</sup> Hefele op cit, pag 365. Ecco una prova delle mesattezze di Llorente, il quale nella sua storia dell'inquisizione, (Tomo 1, pag. 368 attribuisce al cardinase Ximenes sentimenti e scrutture favorevoli alla pubblicata.

scongiura di provvedere al suo bene, di reprimere la cupidigia degli uomini corrotti, di arrestare il progresso dei visi, e d'invigilare alla tranquillità de vostri regni. La che vi sarà facile, se questa illustre nazione, così fedele sempre a' suoi principi, lascierete governarsi e vivere secondo le leggi e le antiche istituzioni de'suoi antenati (1).

Carlo comprese infine non poter più a lungo differire l'andata; e tuttavia, benchè avesse rinnovato l'accordo con Francesco ed il patto difensivo con Enrico, con Cesare e col Papa, dovette starsene ancora due mesi a Middelburg aspetiando i venti propizii, ch'erano il sussidio inglese di centonnia scudi d'oro e la sigurtà dell'armistizio col duca di Gueidria, cui non hastava la mediazione di Francia (2). Avati l'uno e l'altra, e lasciato il governo de'Paosi Bassi ad un consiglio, nel quale Margherita, sua zia, non aveva che voce consultiva (3), ai 7 settembre del 1517 prese la via di mare alla volta della Spagna, accompagnato da sua sorella Eteonora, dal signore di Chièvres, dal cancelliere Sauvaige e da molti nobili fiamminghi.

Trovavasi allora Ximenes nel convento dei Francescani di Aguilera, non lungi da Aranda, dove gravemente inferme. La notizia dell'arrivo del re parve lo rianimasse, per modo che a lui, già sbarcato a Tazone nelle Asturie e di la recatosi nella vicina città di Villaviciosa, potè scrivere parecchie lettere p cue di savn consigli intorno alle cose da

<sup>(1)</sup> Hefele op, cit, pag. 503-505.

<sup>(2)</sup> L'an basclature francese diceva; il ducha di Gelar fa quello fa con spalle dei mo ray Mario Sanuto. T XXIV di Roma 22 agosto 1517.

<sup>(3)</sup> Gackard. Des anciennes assemblées nationales \$11. Solamente quando fu eletto imperatore le conferi Carlo pient poteri con patente di Barcellona 1. lugho 1519, ma sotto condizioni ch'ella dichimò (li accellare, Recers der Statthalteria Margaretha in betreff threr rollmacht Mechein 28 lugh, 1519, Monum, Habsb. p. 100-103.

farsi per guadagnare l'affetto del popolo. Carlo rispondera di averb a grado e fitto in cuore il debito di riconoscenza. Appunto per questo i ministri fiamminghi, temendo la superiorità dell'uomo tanto di lui benemerito, fecero ogni opera per impedire che si trovassero insieme, da prima tirando in ungo il viaggio di Carlo, trattenendolo poi nelle provincie settentrionali finché il cardinale esalasse l'anima. E riuscirono nel reo intento, perocchè da essi indettato il giovane principe gli scrisse un'ultima lettera, colla quale lo rimoveva non solo dalla reggenza ma sin da qualunque ufiicio pubblico. Dicevagli voter andare prima a Tordentia per vedere sua madre; verrebbe poi a Moyado; si trovasse là per conferire seco lui intorno alle cose di stato: fatto ciò andasse alla sua diocesi a terminare tranquillamente la vita : de nuoi grandi servigi poterlo ricambiare. Dio solo (1). Ximenes mort agli 8 novembre del 1517 nell'età di ottantadue appi, senz'aver avuto notiz a della sua disgrazia, per la pietà di Adriano d'Utrecht che si astenne dal comunicargliela (2). Fosse anche stato altrimenti, non potremmo credere ciò che alcuni affermarono, bastasse quell'atto Indegno a torgli la vita. Anime forti e fredde como la sua, che resistettero al mondo, non toccano tanto l'invidia degli emuli e l'ingratitudine de'principi.

Tre mesi dopo fece Carlo il suo solenne ingressi a Valladolid (7 febbr. 1518), dove le corti di Castiglia lo riconobbero re unitamente a Giovanna sua madre. Ha le pubbliche acciamazioni, delle quali ragguagliò subito il re di Francia (3), mai dissimulavano gli adegni che la parzialità,

Prescott History of the reign of Ferdinand and Isabella, par. II. cap. XXV.

<sup>(2)</sup> *Hefele* op, cit, pag. 530.

<sup>(3)</sup> Avec une si très-grande révérence, bonne veulle et allègresse, et davantaige tous si bien disposes et enclins à me faire service, que mieulx n'est possible. Gachard. Analectes belgiques p. 192.

l'orgoglio e la sfacciata cupidigia de' forestieri risccendevano nell'animo de' Castigliani. Giunsero al colmo quando le più alte cariche e i migliori proventi videro spartirsi fra quelli : Giovanni de Sauvaige fatto cancelhere del regno, Chièvres ammiraglio con in dono il ducato di Soria nel Napoutano, oltre a molte pensioni (1), e suo nipote Guglielmo di Croy, non avente ancora l'età canonica, nominato successore a Ximenes sulla sedia metropolitana di Toledo (2). Aggrungasi che, essendo Carlo circondato sempre da fiamminghi, nessuno aveva a lui accesso senza ottenerlo da costoro, e siccome faceva tutto a modo loro e partava ancora male lo spagnuolo, ne erano assai brevi le risposte e sovente esitanti. Indi l'opinione di sua tarda mente o mediocre (3), alla quale però contrappone la storia il motto di nondum che tolse a diciassette anni per la sua prima insegna nel torneo di Valladolid, a significare che neanco a lora gli mancava la coscienza di chindere in sè alcun germe dell'avvenire grandezza (4). E se grandezza d'uomo di stato è pur la virtù di agghiaceiare il cuore, ne abbiamo altro indizio ne' portamenti verso Ferdinando suo fratello. Costui non è improbabile

- (I) El qual mons, continua più che mai in la sollta autorità. Relazione di Francesco Corner amb, cen. In Imagna, Mario Sanuto Toma XXV di Vagliadol.d 19 nov. 1517
- (2) Gachard Recherches instoriques sur les princes de Chimal, nel Bulletins de la commission royale d'Histoire Serie 1. Tomo  $\lambda$ 1. parte 1. pag. 126 e seg.
- (3) Paria poco, non è nomo di molto ingegno; e monsignor di Gievera lo governa. Relaz. di homo del 1517 di Marino Giorgi. Alberi op. cit. pag. 50.
- (4) La signification de quella tabula d'oro che fu posta sopra la coperta dei cavallo del re sopra la qual e sempto nondum ... vole dir che essendo Sua Maesta molto sovene la è come usa tabula rasa in la qual non a potuto seriver ancor alcuna cosa non li essendo venuta ancor occasione di far alcuna degna cosa. Marta Sanuto T. XXV di Vagliadolid 17 febb 1517.





movessero l'avo Pietro Nuñes de Guzman commendatore dell'ordine di Calatrava ed il precettore Osorio vescovo di Astorga, a far suo prò delle turbolenze spagnuole. Che più naturale del desidemo di conservare l'autonomia della patria? Né mancano invero festimonianze di artifici usati a talnopo, i più grossolani. Essendo quel principe il di 8 giugno 1516 al a caccia ne' dintorni della magione reale del Pardo, comparre d'innanzi a lui all'improvviso un eremita che gli predisse sarebbe ne della Castiglia per volere di Dio, e poi spari senza che a cuno sapesse mai chi e dove fisse (1). Percto nel giorno stesso in cui partiva dalla Fiandra aveva Carlo ordinato al cardinale Ximenes di rimuovere dal seguito di Ferdinando le persone sopraccennate, sostituendovi altre da lui medesimo nominate, della quali voleva che l'una o l'altra dormisse sempre nella sua stanza, acciocchè svegliandosi averse con chi conversare (2). Ma questa precauzione non sarebbe bastata a salvargh la corona fra i mot, civili che pocostante sconvolsero la Spagna. La previde Carlo le per essi il pericolo della presenza di suo fratello: onde prima ancora che andasse a ricevere l'omaggio dell'Aragona (9 maggio 4518) lo mandò ne Paesi Bassi, dando a credere di far prova d'affetto a quelle provincie (3).

Prù oltre non andarono le sollecitudini del giovane mo-

(1) Juan Antonio de Vera y Figueroa, conde de la Roca Epitome de la vida y hechos del emperador Carlos quinto pag '22.

(2) Queremos que... el uno de los dos duerma stempre en su cúmera... como haze M de Chêvres en la nuestra, por que quanto despertare, si quisière, tenga con quien habiar. Middelhourg 7 selt. 1517 Papiers d'Etat du cardinal de Grancelle, Paris 1841. T. 1. pag. 92.

(3) El combién que nostre personne vous soit estongulee, néantmons nostre coeur et bon vouloir vous demeure promain Et pour tant plus le demonstrer envoyons per-delà nostre très-ame frère, don ternande, baragozza 10 mag. Lais. Diegerich, Documents inétits op est pag 8-9 a Gackard Analectes belgiques p. 195. narca per acquetare gli spiriti già pronti a sollevarsi. Altri interessi stornavano il suo pensiero dalla Spagna.

Y. Posete le armi tra' principi in virtu degli accordi di Cambrai, e romovata la lega dei Veneziani col re di Francia (1), non rimanendo più che le differenze di Cesare con la repubblica e di Enrico con Francesco riguardo a Tournai, preoccupavano Europa le minaccie de' Turchi.

Selim, reduce appena della spedizione di Persia, aveva aggiunto all' impero ottomano la Siria e l'Egitto, soggiogato -dai Mamelucchi, di cui ventimila fece buttar nel Ni.o. Tanta ferocia congiunta a grande cupidità di dominio e i nuovi armamenti, ai quali instancabilmente attendeva, davano a temere ch'ei pensasse di assaltare o Rodi, propugnacolo dei cristiani nelle parti dell'Oriente, o l'Ungheria indebolità da intestino discordie, o prima ancora l'Italia da lunghe guerre lacerata. Qua chiamavanio i tributarii pirati stabilitisi sulle coste dell' Africa, e le memorie di Maoinetto suo avolo espugnatore di Otranto. Se cotesta rozza di scorpioni (i cristiami), diss' egli un giorno al visir Piri-bascià, copre i mari co' suoi vascelli, se la bandiera di Venezia, del papu, dei re di Francia e di Spagna padroneggia le acque d'Europa, è colpa della mia indulgenza e della negligenza ma. Voglio una flotta numerosa e formidabile. Tosto i disusati quartieri prepararono centinaia di vascelli da guerra (1) e la cri-

Google

<sup>(1 8</sup> ott. 1517 Summo tamen ponifice Leone X et boma eccleslae quosd offeasam exceptis. Acta Contilis X Tomo XLI 9 ott. 1517. Per questo distilusa la repubblica nella aua speranza di riavere Ravenna 6 Cervia, non volle neanco compiacere al re col prendere in protezione il duca di Ferrara e col dar denari in vece di truppe, per non mettere al tutto in sue mani la difesa comune, Ibidem 16 sett. 1517 Orat, in Francia MS,

<sup>(2)</sup> Il signor Turco fa in fretta compir la sua armata ... e altri dotti. Lettere alla signoria di Leonardo Be nho, balto. Costantinopoli 20 e 27 ag. Marin Sanuto Tomo XXV di Ragusi 5 ott. 1517.

stinuità sgomentala fece suonare di nuovo il grido della crociala.

Laonde, per non mancare all' ifficio pontificale, ordinò Leone devotissime supplicazioni, andando egli medesimo a piedi nudi fino alla chiesa della Minerva, e poi, dagli aiuti divini voltatosi a trattare degli umani, mandò per esanio a tutil i principi crist ani il parere di nomini periti intorno ai mezzi dell'impresa. Me quanto in Roma dagli apparenti discordassero i sostanziali consigli, noto acutamente Girolamo. Lippomano, il quale redeva le smorfe del volgo e incieme le cose turchesche in termini tali che que' preti non avrebbero temps a mettersi le scarpe di velluto e la coperture d'ora sul capo per correr via a cavallo, a magari nol forse (1). Il disegno della crociata, che si mando alle corti, soggiungera l'ambasciator reneta Marco Minio, è bello e grande, ma io dubito non sia uno di que modelli che non vengono poi a perfezione. Mi disse il papa bastargli l'animo di far gran tree con la sua armata contro il Turco e molte aitre sue faniaste, come fanno coloro che cercano partiti e danari dai principi (2). Portava quel disegno si facesse tregua universale solto pena di gravissime censure a chi contravvenisse, fussero arbitri nelle contese il papa e i cardinali, e con essi in santa fratellanza d'un sol ammo i principi tutti ; capitanassero Cesare e il re di Francia l'esercito; i re d'Inghilterra e di Portogallo la flotta ; si provvedesse alle spese conimposizioni generali sui bein temporali ed ecclesiastici, a con volontaria contribuzioni anche per via d'indulgenza; avessero il papa ed a cardinali a spartire le conquiste in ragione delle opere prestate, e loro spettasse eziandio il concedere dispense per velgere ad altri usi i danari raccolti; movessero le forze di terra dai porti di Ancona e Brindisi.



<sup>1)</sup> Maria Sanuto Tomo XXV di Roma 31 ett. 1517

<sup>(2,</sup> Letters di Roma 21 nov. 1517, Ibidem 26 nov.

alla volta di Durazzo e di là direttamente a Costantinopoli, accompagnate dalle navi che si congiungerebbero nelle acque di Sacilia (4).

Si vede chiaro che le proposte pontificie andavano a seconda del re di Francia, il quale, essendo primo ad eseguire l'impresa avanti che Cesare e Carlo ne avessero i mezzi, poteva largamente usufruttuare l'autorità arbitramentale della santa sede. Del che troviamo ragione nel matrimonio allora conchinso tra Lorenzo de Medici e Maddalena della Torre d'Auvergne, nata d'una sorella di Francesco di Borbone conte di Vendôme (2). Non tardò dunque un istante il re di Francia ad approvarie, rispondendo verrebbe a flanco del pontefice con quattromila lancie, ottomila cavalli, e cinquantamila tra lanzichenecchi e svizzeri; non restargli altro a desiderare, che di avere in sue mani il danaro di Francia e la decima anticipata di tre anni, chè se fosse di un solo, per la scarsa devozione del popolo, tornerebbe a nulla. Essendo state altra volta, diceva il re, smunte le genti per siffatti motivi senza vederne sortire alcun effetto, temono che siane finzioni e trevati per cavar lore di tasca i danari (3). Conchindeva col dimostrare sarebbe meglio movesse Cesare coi Tedeschi, cogli Ungheresi e coi Polacchi per terra; andasse anche Carlo assieme coi re d'Inghilterra e di Portogallo. per mare, e le tre spedizioni si aiutassero a vicenda.

<sup>(</sup>i) Charrière Négociations dans le Levant. Tomo 1, pag. 31.

<sup>(2)</sup> El gran canzeller che comunicò queste noza al orator (veneto) disse; e a proposito di comuni stadi ad haver il papa con nui, ancora che di forza el possa poco, Marin Sanulo, Tomo XXV, di Firenze 24 geno, 1518.

<sup>(3)</sup> Car in devotion du peuple est si petite, qu'il ne revient quasy rien d'icelle. Par ce ont este autrefois batus par tels moyens dont n'ont veu sortir aucun effect, et cuident que ce soient choses fainctes et veyes exquises pour tirer leurs deniers, 16 dicembre 1517, Charrière Nég. Tomo 1. p. 41.

Cesare invece proponeva una trienna crociata, preceduta da ogni opera necessaria à rimuovere gli ostacoli ed a domare i contumaci. A questo attendessero nel primo appoi re di Francia e d'Inghilterra, mentre egh coi re di Spagna. e di Portogalto sulla flotta comune andrebbe co'suoi lanzichenecchi in Africa. Nello stesso tempo il re di Polonia, soccorso dad' Austria, dalla Baviera, dall' Ungheria, dalla Boeuna e dalla Moravia entrerebbe nelle regioni danubiane per guadagnare alfa causa della cristianità gli Sciti, i Tartari, i Valacchi e i Moldavi. Nel secondo anno, rinforzato da genti africane e con quelle d'Inghilterra, Danimarca e Prussia, per la via di Algeri, e di Alessandria moverebbe Cesare incontro al Sofi di Persia, mentre Francesco dall'Italia superiore invaderebbe l'Illurio e la Croazia, colle ni lizie volacche occuperebbe Fil ppopoli ed Adrianopoli, e di là tutte le regioni meridionali dell'impero ottomano, per congiungersi poi coll'esercito africano. Nel terzo anno passerebbe Cesare in Grecia per mouvere insieme con le altre truppe al conquisto di Costantinopoli, dell'Asia minore e di Terra santa. Lo spartimento delle prede per via di arbitri, presidente il papa ; da per tutto su ogni cinquanta uomini un soldato; provvisione di danari con imposta universale per focolari o (amiglie, con decime ed indulgenze (1).

Né meno che questo di Gesare discordava il parere del re Enrico dalle proposte di papa Leone. Colora, dicevagli, in cui la Santità vottra pone maggiore fiducia, cercano suscitar mieve guerre e nuove ragioni di discordie, che infine rinterranno in danno di lei medesima; si predicano soli amtori di pace per poter assaltare gli altri impreparati e senza alcun sospetto. Importa dinque sopre ogni altra cosa che vostra Santità esorti efficacemente il ra di Francia a moderare una volta la ma cupidigia: altrimenti questa e-

<sup>(</sup>i) Charrière Negoc, Tomo 1, pag. 49.

gregia opera della crociata non si potrà intraprendere mai (1).

Consentiva p enamente con Enrico il re Carlo (2), e solamente verso la fine dell'anno 1518, quando occurreva andar a gara di questo appieco con Francesco per la elezione all'impero di Germania, fece le viste di voler concorrere con tutte le sue forze, purché Napoli e Sicilia fossero difesi a carico con une di Spagna, di Francia e d'Italia, mentre Ungheresi, Boemi, Polacchi e Tedeschi arresterebbero i progressi dei Turchi per terra lungo le rive del Danubio (3).

L'animo di Venezia, in mezzo a tanta ostentazione e magnificenza di parole contro l'acerrimo nimico di sua potenza, fu quale si conveniva colle sue necessità e coll'antica virtu serutatrice delle altrui intenzioni. Avendo poc'anzi taritamente rinnovata la pace col Turco (4), non prese parte alle consultazioni della crociata e, dichiarando avrebbe pur fatto il debito suo sempre che la vedesse effettivamente voluta (5), si astenne persino dal dare un parere sul disegno pontificio (6); chè anzi di ogni cosa informò segretamente il Sultano (7).

- Wolsey al vescovo Silvestro Gigli oratore di Enrico VIII presso il pontefice, 27 febb. 1518 Martene el Durand Amplis, Coll. Tomo 3, 4, 1278.
  - (2) Marin Samuto Tomo XXV, di Roma 4 genn. 1518.
  - (3) Charrière Negoc. Tomo 1. pag. 64. Nota.
- (i) Istruzione all'ambasciatore presso il Sultano 25 mag 1517 Maria Sanuto Tomo XXIV. La ratifica del Sultano, Cayro 22 di la luna di Scaban nel anno 913 a modo di christiani 8 septembrio 1517 Ibidem Tomo XXV, 16 mag 1518.
- (5) Ne mai manchera questo stado, vedendo li altri principi voler far con effetti e non con parole *lbidem* 6 nov. 1517
- (6) Fo expedito per il Conselo di X, letere a Roma ai orator noatro in materia di questi Capitoli per li quali il papa ne mete primi, e dio voglia non ne conciti l'ira del turco contra. *Ibidem* 27 nov. 1517, Acta Consili X, Tomo XIII orat, in curia 6, 13, 27 nov. 1517 MS.
  - (7) Acta Consilit X. T. XLI orat, apud S. Turcum 28 nov. 1517 MS.

Nonpertanto e benché avesse già ricevuta una lettera minaccevole del Granturco, che in tuono di scherno dicevagli: attendi coma ti piace alli attendi della musica (1), Leone X nel mese di febbraio del 1518 pubblico in concistoro tregue universali per cinque anni tra i potentati cristiani, e perché fossero accettate e trattale le cosa appartenenti a tanta impresa mandò legati a Cesare e al re di Francia, di Spagna e d'Inghilterra cardinali di maggiore autorità. Dai pareri intorno alla impresa medesima e segnatamente da quello di Cesare avendo cavato quanto gli parve più utile e necessario, comunicollo al re di Francia, affinchè eseguisse subito gli articoli nei quali conveniva (2).

E conveniva Prancesco innanzi tutto in quella parte che gli dava facoltà di starsene armato e di accumulare denari, i quali, insino a tanto che non si avessero a spendere contro ai Turchi, ottenne poco stante per breve pontificio di poter usare ad arbitrio suo. Del che ebbe Leono in contraccambio cinquantamila scudi per suo nipote Lorenzo, (andato nell'aprile di quell'anno alla corte di Francia per tenere al battesimo un figliuolo del re), e più ancora lo scioglimento dalla promessa della restituzione di Modena e Reggio al duca di Ferrara (3).

Se non che nella bolla della crociata, inferendosi ad Innocenzo III, di cui voleva calcar le pedate, riservava Leone a sè medesimo ed al collegio dei cardinali l'arbitrato internazionale (4). E chi poteva omai portario in pace? Men di

- (1) Dal Cairo febb. 1517 Maria Sanute Tomo XXV.
- (2) Charrière Négot, Tomo 1, pag. 47.
- (3) Guicolardini St. d'Italia T 2, pag. 455.
- (4) Reservantes nobis cognitionem et compositionem corum quae ad conservationem treugarum et inductarum... quomodolibet perlinere videbuntur... et omnia circa ea quomodolibet necestaria et oportuna faciendiet exequendi, prout nobis et elsdem fratribus nostris sancte romane ecclerie cardinalibus visum fuerit expedire, facultatem pariter et potestatem. Charnière Nègoc. T. 1. pag. 68.

tutti l'Inghilterra, persuasa che il papa, per mancanza di proprie forze temporali, cadrebbe in baha, di chi prima riuscisse a fario, come dicevasi allora, suo cappellano. Ricusò pertanto di accettare la bolla, ne l'asció entrare nel regno il cardinale Campeggio (4) che quando furono sospesi i suoi privilegi di legato, ed egli s'era già messo d'accordo colla Francia intorno alle condizioni di una pace universale, che avrebbe troncato d'un tratto le rinnovate pretendenze di Roana alla supremazia contificale. Al che giovò l'avvedimento di tenere disginati i particolari dagli interessi generali, come appare nei cinque separati convegni, rogati a Londra nel mese di ottobre del 1518 (2). Per essi stabilivasi il matrimonto del Detfino colla principessa Maria, alla quale apparteneva la successione del regno d'Inghilterra, con ducati quattrocentomila di dote: la restituzione di Tournai alia. Francia (3); un abboccamento dei due re: la definizione delle controversie riguardo alla Scozia (4); e finalmente l'alleanza universale, nella quale erano nominati per contraenti principali il papa. l'imperatore e il re di Spagna in caso la ratificassero entro otto mesi.

Sua idea fondamentale è la reciproca guarentigia della pace sulla base de' presentanei possessi, a mantenere la qualle le craque potenze che vi prendevano parte costituivansi da

Google

<sup>(1)</sup> Neque hujus regui municipalia, quae sancto reg. maj. observare adstringitur, hoc einerent. Wolsey a. S. Gigli 11 aprile 1518. Martene I. c. 1283.

<sup>(2) 2, 5, 8</sup> off. Hymer Foedera Tomo VI. parte 1, pag. 147 e seg.

<sup>(3)</sup> Verso il pagamento di 600,000 scudi, trecentornia detratti dalla dote e gli altri in tempo di dodici anni. Maria Sassio Tomo XXVI di Anglia 11 dic. 1518.

<sup>(4)</sup> In la capitulation secreta cerca Scosia e uno capitule, che la proietion di Scozia resti pur a questo re di Francia *Ibidem* 29 dic. Però in caso so tanto che fosse assaltata dell'Inghilterra. Aymer 1. c. pag. 150.

sè in arbitrato supremo. Ma nessuna la potestà esecutiva. Le armi mercenarie degli Svizzeri, finora agognate tanto dall'Inghilterra a sostegno della sua ega, non fu possibile strappar di mano alla Francia. Si cercò invece di limitarne l'uso (4). Ma con qual effetto, se mai avveniva che si alterasse la ripartizione delle forze, e Francia o Spagna adducesse all'unità di nazione e di dominio la Germania? Facile allora al potente, che voleva varcare i termini dell'alleanza, separarne gli altri membri, e questa via vedremo bentoste battuta si da Francesco che da Cario, ugualmente solleciti di tirare a se il papa co' lenocimi di temporali grandezze.

Fece Carlo sulle prime ogni opera per impedire la concordia tra l'Inghilterra e la Francia (2), promettendo centomila ducati al cardinale Wolsey se non si rendesse Tournal (5); ma infine, benché il suo ambasciatore persistesse nel rifiutare il trattato di Londra (4), dovette accedervi (5) per non restarne escluso (6). Nel medesimo tempo, essendo morta la figliuola del re Francesco destinatagh in isposa,

(1) Rymer 1. c. artic, 6.\*

<sup>(2)</sup> Venue in collegio l'oratore di franza et mostro al principe una lettera di 1 da Londra di la conclusion di l'accordo et matrimonio ... e come il re catholico havia fato ogni cossa accio non seguisse. Marin Sanuto Tomo X\v1. 24, ort. 1518.

<sup>(3)</sup> Il papa dise il re catholico promesse 100,000 duc, al rardinal Eboracense si tornal non si rendesse, *lbiden*e di Soma 19 de. 1518.

<sup>(4)</sup> Enrico VIII alla luogotenente Margherita, Greenwich 6 die, 1518. Monum, Hubsh, pag. 74.

<sup>5)</sup> Ai 14 gen, 1519, Ibidem pag. 68.

<sup>(6)</sup> Ne doise Carlo, attribuendo la conclusione di quel trattalo al non aver egli assecondata l'istanza del re di Francia di far guerza ad Enrico per ricuperare Tournai Commentaires de Charles Quint op. cit. pag. 11.

riconfermò l'antecedente accordo con la promessa del matrimonio della seconda figliuola Carlotta (1).

Al trattato di Londra aderi anche il pontefice, aggiungendovi però alcune clausole atte a preservare la sua supremazia (2). Assicurava in quella occasione non aver lega o confederazione con qualsiasi che si opponesse all'alleanza inglese (3), e pur pochi giorni dopo conchiuse con Carlo que, patto secreto, di cui parleremo appresso, che la disciolse.

Venezia, che aveva già prorogata per cinque anni (ai 31 luglio del 4548) la sua tregua con Cesare a ciò indotta dal re di Francia, il quale dichiarò non poter per ora eseguire le convenzioni di Cambrai (4), Venezia, angostiata dal timore di aver poi a reggere sola la guerra col Turco, cercò destramente di sottrarsi alla suaccennata alleanza universale, che ne doveva provocare gli sdegni (5); e quando, per non parere unico ostacolo di grandissimo bene a tutta la cristianità, le fu par nopo di acconsentirvi, pose mente a far dipendere la sua partecipazione all'impresa dall'ordine

- (1) Dubita Franza non si rompa guera bavendo fato acordo con Il re d'ingaltera et parenta ... voria far parenta col re cristianisaj-mo et tuor una soa fiola et re catholico ... era contento seguir la capitulazione e tuor la seconda genta di quel re madama Carlota poiché madama Loysa era morta. Marin Sanuto Tomo XXVI di Spagna 21 sett e 24 ott. 1518.
- (2) 31 dic. 1518 Nymer Tomo VI par. I. pag. 174. Però il card. Campeggio prom se sarebbero siminate. Martene I. c. 1288.
- (3) Nullam cum quocumque ligam et confoederationem, quae huic nostre ulla in re adversetur. Ibidem 1295.
- (4) Voyant que le roy de France a respondu expressement que, pour le present, il n'ayt occasion ny veult executer le motions se-crettes pourpalees à Cambray, nous avons ordonné... de proceder et conclure les treves de cinq ans. Maximilien à Charles roi de Castille Innabruch 18 mag. 15 8. Le Glay Nègoc. Tomo 2 pag. 131.
  - 6) Acta Consille N. Tome XI.II orators in Anglia 5 off. 1518.





in cui si troverebbero gli eserciti de' confederati, ed anche questo sotto forma di patto difensivo tra la Francia e l'Inghilterra e senza menzione alcuna dell'impero ottomano (4). L'effetto mostro giusta la stuna ch'ella fece della concordia. de' principi. Minacciava i Sultano Belgrado e la Puglia; venivano già i corsam a saccheggiare successivamente Recanati ed Ostia (2) ; pareva imminente il pericolo da gran tempo temuto; e tuttavia le pratiche della crociata, incominciate con tanta aspettazione, benché la tregua universale fosse stata accettata da tutti, non riuscirono a buon segno. L'Ungheria, per moti intestini incapace di resistere ai Turchi. introduceva separate negoz azioni di pace. A quest'uopo medesimo mandava il re Carlo segreta ambasceria a Costantinopoli (3). Unanime il clero spagnuolo rifintava le decime, e la dieta germanica i sussidii richiesti, nonchè lo spaccio delle indulgenze. Solo il re di Francia dichiarava solennemente dal trono voler senz'altro indugio intraprendere la santa spedizione, richiedeva al pontefice l'imposizione sui beni ecclesiastici per tre anni, e faceva ingenti provvisioni di guerra (4). Ma queste miravano a tuit'altro fine : a preoccupare I suffragi, che tra lui e il re di Spagna dovevano ben tosto decidere la più grave controversia dell'epoca: la successione all' impero.

VI. Così fin le paci indotte dalla minaccia de'Turchi covavano semi di nuove discordie. Troppi rimanevano ele-

<sup>(</sup>I) Puolo Paruta, Historia Vinetiana Venezia 1615 pag. 180.

<sup>(2)</sup> Leone X a Massimiliano imper, Raynaldus, Anu. eccl. ad an. 1519 p. 260.

<sup>(3)</sup> Acta Consilai X. Tomo XIII oralori in Francia 30 dicembre 1518, il re a fato questo per conservation del suo reame di Napoli e per amor di soi subditi. Marin Sanuto Tomo XXVII di Napoli 2, apr. 1519.

<sup>(4)</sup> Bisiena ai card. de Medici 6 dic. 1518, Ruscelli Lettere di Principi Tomo I. pag. 58.

menti di nimistà fra que'due emuli ambiziosi, dai quali Girolamo Morone pigliava argomento a rincorare il duca Francesco Sforza colla speranza del ritorno in istato. Parlando ancora del trattato di Novon, oh l'eerto, scrivevagli, alle cose nostre sarebbe funestissimo, se gli animi di questi principi potessero comporsi in amete, o se mai acessero appreso a serbar fede. Ma subdola è la mente lore, null'altre cercando Cesare e Carlo che sicurare i regni di Spagna, mal fermi nell'obbedienza, e Napoli dalle invasioni francesi (1). Di somighanti previsioni confortava eziandio gli amici Gian-Angelo Selvatico e Baldassare de Tacconi gentilnomo pavese (2). Quand anche avvenisie il contrario, soggiungeva al primo, në mai si potessero cacciare i francesi d' Italia, sarei sempre quel desso, io che gl'incomodi dell'esilio e la certa jattura delle fortune reputo di gran lunga inferiore alla perdita dell'onore. Nemico fui de Francess, a veramente, come ineglio potei, acerruno ; nè me lo reco a coscienza. Ora implorare la misericordia del re, le fortune e l'esistenza riconoscere dalla sua grazia, avrei più duro della morte; imperocché le ricchezze, i campi, le case, e le altre case hille e la vita stessa diedegno, se a costo della dignità.

Magnanimi sensi, ripetuti in parecchie lettere a coloro che ne tentavano la fede, e segnatamente a Princivallo de Monte, al Panigarola e a Tommaso Patruello (3). Rimanendo in esilio a procurare il bene della patria, scriveva a questi ultimo, potrò si finire nelle angustie la mia parte mortale, la vera vita non mai, che dalla tomba rifulgerà della piena sua lucr. Tel dico, affinchè intendi una volta starmi a cuore sopra ogni altra cosa di raccivare, di illustrare, e, s'è pos-

<sup>(1)</sup> Mutinae km. jan. 1517 Bibl. Maré. lat. classe XIII Codice. LXXV Mes.

<sup>(2)</sup> Mutmae III nonas jan e X kal. jan. 1517 Weden MS.

<sup>(3)</sup> *Ibidem* Senza dala

sibile, di superare la gloria degli avi, ad alte cose mirando, le grandi seguendo, le difficili sperimentando.

Ancora più notevole è la lettera a Nicolo Grucio. In me l'anime perdura invitto, la speranza inconcuesa, e non già la spergaza perpetua compagna de miseri, si quella che agli nomini forti insegna reggere e superare l'avversa fortima; prostrarsi, desistere dall' impresa non è da me, che ho fermo nulla losciar mai intentato, correre qua e la per mari e terre, voltare sessopra ogni cosa, far tutto che valga a scongiurare i fati, a ritorcerne il flagello sui nemici, a scambiare le loro blandizie in ingiurie, le alleanze in odu e le pace in guerra. Che se nell' uno o nell' altre e in più consigli. sard duillimo, non per questo, né codardo, né ignavo, cederd as mals; ché anzi con nuove speronze, con nuove industrie, con nuove opere cercherò sollevare la fortuna, nessuna forsa dell'anime e del corpo risparmiando per far nascere move core e prù felici mutazioni. Quanti sono i venti apportatori di procelle concuterò, acciocché o pel concorso di parecchi o per l'infuriare di un solo si hurbino talmente le cose. che, quasi per riftusso, dalla tirannide di leggerissima gente riesca libera la nostra patria; e infine, se non potrò piegare als Des del cielo, invocherò l'Averno, nè la stessa pertinacia. della fortuna in favorire i nemici runarrà al ch sopra della mia fermezza; onde vedrò nell'esillo piuttosto la fine della vua che della speranza.

Se non che, prosegue il Morone, colore che la voltabile Dea levò in alto, se non ne usano temperatamente o non governano a norma di virtii, la quale sela può sforzare il destino, ben è necessario che precipitino in ruina (1).

E veramente enormi gravezze, indiscretamente percepite, patiboli, confische, proscrizioni facevano sempre più esecrabile a Milano il maresciallo Lautrech. Emigravano a

Mutines XII kal, npc. 1517 M.S.

Google

Original UNIVERSITY OF massa i cittadini o per sottrarsi alla violenza o per aspettare tempi migliori (4), strignendosi intorno al Morone, il quale, dopo essere dimorato a Modena oltre a due anni, come seppe che Lorenzo de' Medici aveva promesso al re di Francia di farlo prigione, riparò presso Gianfrancesco Pico della Mirandola, che a lui doveva lo Stato (2), e di la, secondo che più sopra dicemmo, a Trento, allato del giovane Francesco Maria Sforza.

Ancora per via ebbe occasione di meditare sulla sorte del magno Trivulzio che aveva servito per quarant'anni a causa non sua. L'atto innocente con cui, per sicurezza de' suoi averi, richiese la cittadinanza svizzera, malignato dall'invido Lautrec, da sua sorella (la contessa Chateaubriand, ganza dei re) e da Galeazzo Visconti, capo dell'opposta fazione dei Ghibellini (3), bastò a fargli perdere il comando e la grazia sovrana. L'offuagenario eroe accorse per giustificarsi personalmente, con successo che previde il Morone (4). Negatagli fin udienza da colui per vantaggio del quale s' era fatto odioso ai propri concittadini, fini amaramente i giorni a Chartres (4 dic. 1518), lungi dalla patria che funestò con la sua ambizione, e pur pietosa fasciò scritto sull'avello: Quel che mai non posò, or posa; taci.

(1) P. Ferri Storia di Milano t, 2, p. 194.



<sup>(2)</sup> Et Gattis difantandus atque in frusta secandus traderer ... quem non dubito commissurum ut in Mirandula, quae propter me sun est, perdar. Girol, Morone ad Adorno, Natundula 17 agosto 1518 MS.

<sup>(3)</sup> F) sig. Galeazo Visconte primario di Milan si parte con lutta la famiglia sun tra la qual do tie et va in franza ad abitar. *Marto Sarado*, T, XXVI di Milano 24 sett. 1518.

<sup>(4)</sup> Io. Jarobus Trivultius apud regem impetitus quod illicitam Elvetiorum protectionem inscio rege enterat ad regem vocatus est, parent aut non, utrum fecerit rum penitebit. Rivoli in veronensi agro, 19 ag. 1518 MS.

Mentre ciò accadeva all' acerrimo nimico del Morone, questi era lietamente accolto dallo Sforza (4) abbisognante più che mai de' suoi servigi, in un momento che, per la elezione all'impero, prevedeva inevitabi e una nuova lotta tra i principi competitori e, per conseguenza, non lontana la congiuntura di ritornare in istato.

La tragica scena incominciata colla calata di Carlo VIII. in Italia chiusero gli effimeri accordi di Noyon e di Cambrai. Aprivasi omai alla vista il prospetto del futuro, decché il redi Francia brigava innanzi tempo l'aspettativa alla curona di Germania. De' suoi sette elettori quattro erano vendibili al maggior offerente : l'arcivescovo Atherto di Magonza e snofratello Gioachino margravio di Brandeburgo, l'arcivescovo di Colonia Ermanno di Wied e il conte nalatino Luigi V di Baviera. Di Lodovico Jagellone (giovanetto di tredici anni. sottoposto alla tutela di Massimiliano e di Sigismondo re di Polonia) recenti trattati di matrimomo assicuravano a casa d'Austria il suffragio, insieme colla successione eventuale nei regni di Ungheria e di Boemia. Astiavala invece il duca Gian Pederico di Sassonia, savio nomo e di specchiata probità, ma non per vigoria o per ispirito intraprendente quale esigevano le necessità della patria, dimentica in tanta questicne di se stessa e de' sum veri interessi. Il settimo elettore, l'arcivescovo di Treviri, tra i due competitori, che la Germania avrebbe dovuto ugualmento escludere, più temibile



<sup>(1)</sup> Letatus est Sfortia..., etenim magnam rebus suis accessionem factam fatet, quod ego partium suarum unus sim, nihilque mages hoc tempore desiderabat quam posse unnuente Cesare meis offitis perfrui, Merens ad Aderso Roveredo 21 ag. 1518 MS.

L'assentimento di Cesare Impetrò a stento il Morone per incazo di parecchi amici. Dovette persino scolparsi dell'accusa di aver trattenuto per sè i danari rices uti da Massimiliano aforza onde indurre a' suoi fini il cardinal di Sion a Ric. Pace ambasciatore inglese. Morone ai rev. Pace, Trento 25 ag. 1518 MS.

reputò il re di Spagna; onde a quello di Francia sin dal novembre del 1516 profferse il suo voto (1), mancando al debito di conservarne la libertà, ma per lo meno senza l'infamia di venderlo.

Non era dei fratelli di Brandeburgo il seguirne l'esempio. Gioachino impegnò la fede a Francesco verso una pensione di dodicimila lire e la promessa di Renata per suo figlio maggiore con centocinquanta mila scudi di dote (2). L'arcivescovo di Magonza non fece minor mercuto del suo voto,
c con singolare inverecuodia il conte palatino, mentre obbligavasi di for ogni opero per il buon successo dei noto affore,
pregava il re a gettar la sua lettera nel fuoco.

Cost pareva assicurata a Francesco la maggioranza dei suffragi, massime perche un gran numero di principi, di conti, di baroni del sacro impero, lantamente pagati, promisero di sostenerla, occorrendo, colla forza delle armi. Traquesti merita speciale menzione Francesco di Sickingen, ad un sol cenno del quale raccoglievasi un esercito, gentiluomo ardito, prode e d'animo cavalleresco, fattosi a que' tempi di impotenza pubblica e di guerre private, direi quasi, ginstiziere generale di gran parte della Germania; continuatore per questo degli antichi costumi del suo paese, e pur, quale allievo di Reuchlin, difensore delle nuove idee, onde piacevasi così dei rischi della guerra come del conversare coi dotti, e nel suo principale castello, di Ebernburg, dov' eravi una stamperia accanto ai cannoni, apriva sicuro asilo alle lettere sbigottite ed alla mesaudita pietà (3). Condotto dinanzi al re di Francia ebbe per sé e per dodici persone del

Mignet Première rivable de Francois I, et de Charles-Quint.
 Revue des deux mondes 1854 p. 215.

<sup>(2)</sup> Pari a circa 8,300,000 franchi secondo il valore della moneta di quel tempo. *Ibidem*.

<sup>(3)</sup> E. Munch Vie de Franz de Sickingen. Stuttgard 1827

suo seguito magnifiche collane d'oro ed una pensione di tremila lire (4).

Carlo pon poteva rompere la pace tanto necessaria a stabilire la sua autorità in Ispagna, ma neanco sopportare che il re di Francia se ne giovasse a strappargli una corona non uscita mai per ottantun'anno dalla sua famiglia. Laonde prima ancora di lasciare i Paesi Bassi, ragguag tando. Pavo. Massimiliano, delle pratiche francesì, ne aveva invocato l'appoggio per far prevalere le sue preten-Sioni, è giunto poi in Ispagna, (benchè i consiglieri fiamminghi unpedissero ai denari publici di passar nello sengno senza fondo di Cesare, ed egli medesano si trovasse ridotto a tale stremo da dover prendere a prestito settantamila ducati dai duchi di Verajas e d'Arcos e dal conte di Benevento per la spese di sua corte (2),) fece ogni opera a fine di mettere insieme centomila ducati che mandò a Massimiliano mediante il ciambellano Giovanni de Consteville. Nei ottenne oltreccio altri ducentomila in lettere di cambio, pagabili da tre banch eri di Genova e di Augusta ned'aprile del 4549 : ma all' inviato suo ordinò di non promettere che quattromila florini d'oro di pansione agli elettori secolari, e pingui beneficii agli ecclesiastici, nè di spendere un quattrino senza certezza del successo. Parevagli abbastanza per concorrere al mercato dell' impero. Al contrario Massamiliano ne trasali di sorpresa. Gli è impossibile, scriveva a suo mpote, quadagnare si gli elettori e si le persone di lor sequito altrimenti che a contanti, facendo pur con essi ogni negozio i Francesi e non già solamente con promesse o parole. Come pascere di queste gli ecclesiustici, se già ricevono pensioni dal re Francesco; come sodifisfare ai secolari con

<sup>(1)</sup> Mémoires du maréchal de Fleurunges, 1753, pag. 278

<sup>(2)</sup> Depecte de La Roche — Braucourt de Saragosse (5)8. Mignet op. cit. p. 221

soli quattronila florini all'anno, se quegli ne offre assai pile? Conchiudeva coll'insistere sulla necessità di spendere senza esitanza e di agire senza indugio (1). Per trarre dalla nostra cotesti principi, soggiungevagli, bisogna rischiar molto. Tenete ben a mente il mio consiglio e seguitelo; chè fuor di questo non c'è mezzo di condurre a buon termine le cose conforme al desiderio ed all'onore di noi due. Spiacerebbeni assai aver durata tanta fatica per levare in alto la nostra casa, e veder poi messo tutto a repentaglio per colpa o negligenza vostra (2).

Carlo, ripugnante per natura da tanta liberalità e confidenza, dovette infine acconciarvisi (3), ed allora Massimil ano convocò subito gli elettori alla dieta di Augusta (agosto
1818), dove diede compimento agli accordi di gia intavolati
per la elezione all' impero, a patto che suo nipote pagasse
anticipatamente quattrocenterinquantamila fiorini d' oro,
oltre ai settantacinquemila ducati poc' anzi distribuiti (4).

Gli elettori ecclestastici, uno solo eccettuato, non resistettero alle istanze ed alle offerte di Gesare. L'arcivescoyo

<sup>(1)</sup> Et est besuing ... que remectés le lout en nos discretions, comme ceux qui serons pratiquans ledit affaire et que nous semblers pour le mieulx; car . avant que peussions avoir vostre response, le tout se pourroit renverser, veu qu'ils croiront plus en l'argent comptant des François que en nos homes paroles. L'empereur Max. à Charles Innsbruck 18 mag. 1518. Le Glay. Nègoc. T. 2. p. 125-133.

<sup>(2)</sup> F. J. Mone, Anzeiger für kunde der Teutschen Vorzeit Karlsruhe 1836, p. 14.

<sup>(3)</sup> Le roy . . . a escript à l'empereur en si bonne sort, qu'il a esté fort conient et ny en congre de avanchier argent la ou it a samble qu'il sera bien employe. J. de Courterille à Marquerile. Augsbourg 23 ag. 1518. Le Glay. Négoc. T. 2, p. 150.

<sup>(4)</sup> Estat de l'argent comptant qu'à cette journée impériale d' Augsbourga, pour et au nom du roy, este desbourse. Mone op cit., p. 407-411.

di Magonza ricevette quattromiladucento florini d'oro per le sue spese alla dieta, e la promessa di altri trentamila non si tosto i suoi colleghi avrebbero ugualmente impegnato i suffragi al re cattolico. Tutto ció, e più ancora una credenza con vasellame d'argento, nonché il prezzo d una magnifica tappezzeria da las ordinata nella Fiandra, a modo di provviaione, per esser stato primo a vendere il proprio voto ed a corrempere cell'esempie l'altrui. Avrebbe inettre una pensione di diecimila fiorini pagabile annualmente a Lipsia dai Fugger e guarentila dalle città di Anversa e di Malines. Dosera in alumo proteggerio il re cattolico contro gli sdegni di Francia ed insistere a Roma per procacciargli la dignità di legato in Germania col diritto di nonunazione ai benefleti. L'arcivescovo di Colonia, non avendo venduto ancora il suo voto al re di Francia, ebbe solamente ventimila floria i d'oro, e novemila pei suoi primari ufficiali, come pure una pensione di seimila fiorini per sé, di seicento per suofratello Gughelmo e di trecento per l'altro fratello Giovanni.

Degli elettori secolari, Lodovico II ce d'Ungheria e di Boemia, per le ragioni di sopra discorse, doveva dare gratuitamente il suo voto a Carlo. Tuttavia Massimiliano trovò utile di spartire undicimila florini d'oro tra gli ambasciatori del re Sigismondo di Polonia, suo contutore. Al contrario ingenti somme costarono i suffragi del conte palatino e del margravio di Brandeburgo. Volle il primo ottantamila florini d'oro in compensazione della signoria di Haguenati toltagli dall'imperatore, ed altri ventinia per rifacimento de' danni recati da Sickingen ulla città di Worms. Di più suo fratello Federico oftenne la restituzione di seirentosessantacinque florini dovutigli da Massimiliano, una pensione di cinquemila florini, ed altri ventinila ducati in mercede dei buoni ufficu che, diment co dell' oltraggio sofferto l'anno innanzi da Carlo (1), aveva interposto per conciliare l'elettore con Cosaro.

(i) Avendo Carlo sorpreso sua socella Eleonora con in mano una

Al secondo, cioè al margravio di Brandeburgo, dovetto Massimiliano promettero per suo figlio, invece di Renata di Francia, Catterina socella di Carlo, con settantamila florini di dote pagabili nel giorno della elezione, e trentamila in dono. Oltre a questi, cinquemila pel suo cancelliere, ed una annua pensione di ottomila per sè, e di seccento pei suoi consigneri.

Ma nulla vaise a vincere la ripugnanza dell'arcivescovo di Treviri e dell'elettore di Sassonia. Adonestavala il primo dichiarando voler mantenere libero il voto, sino al giorno dell'elezione, e ciò che per lui, fedele alla Francia, era pretesto di sua polit ca, servi invece di fondamento alla conduta onesta e ferma del secondo. Massimiliano non si lasciò cader d'animo (1), e sicuro omai della maggioranza de' suffragi, mercata al prezzo enorme di circa cinquecentoquindicanila florini d'oro (2), oltre e settantamila di pensioni, fece segnare al 1.º settembre del 1518 le convenzioni per cui i suaccennati cinque elettori promisero di eleggere a re dei Bomani suo nipote Carlo, e questi rimaneva obbligato di rispettare i privilegi e i diritti generali dei loro paesi, come pure di ordinare l'amministrazione dell'impero d'accordo coi principi tedeschi e senza intromissione di forestieri (5).

lettera di amore del conte Federico (esistente nell'Archinio di Simanora, ser. B. leg. 2. N. 79), lo fere immantinente scacciare dalla sua corte. Nondimeno poco stante Federico si profferse di servicio in ogni cosa è di buon animo. (Ibiden N. 79).

(1) En (1'on) a perdu grant pains de gaigner l'archevesque de Treves et le duc Fedric de Sasse, lesquoiz ne s'y sont accordes : on pratique encore pour les gagnier ; non pourtant, se demeurent obsinés, en fera bien sans cus. J. de Gourteville à Marquerite Augabourg I sett, 1518, Le Glay, Négoc, T. 2, pag. 151.

(2) Pari per le meno a 27,245,975 franchi Mignet op. cit p. 227,

(3) F. B. von Buokotts. Geschichte der regierung Ferdinand des ersten, Wien 1831, pag. 87-88. Fatto questo rimandò in Ispagna il Courteville per toformare il re di così folici risultamenti, eccitandolo a sottoscrivere senza indugio gli accordi stipulati in suo nome, a
non introdurvì mutamenti di sorta, a rispedirli immantinente, onde legare a sè del tutto gli elettori e non guastar
l' opera, con tante fatiche compiuta, della sua grandezza. Aggiungevagli che dei quattrocentocinquantamila fiorim d'oro
pagabili dai Fugger e dai Welser d'Augusta, cinquantamila
servirebbero per francario delle spese nella prossima dieta
elettorale di Francoforte (1).

Non è a dirsi quanto paresse alto a Carlo, o meglio a' suoi consigheri fiamminghi, il prezzo della corona tedesca. L'ingordigia degli etettori metteva un qualche limite alla loro. Ma non era il caso di lesinare. Margherita diceva, il signor re, mio mipole, ci acrive essere troppo caro il cavallo mi cui pur vorrebbe ventre a visitarci. Caro è sì, saperametelo; e nondimeno è tale che s' egli non volcise averlo, vi ha mercante pronto ad acquisiarlo, e poiché fu domato per hii, sembraci non debba lasciarlo per quanto gli costi (2).

Avata nuova il re di Francia delle cose trattate ad Augusta, mandò a furia nuovi agenti per riguadagnare con maggiori offerte i principi che gli ruppero fede. Se non che nel tempo medesimo, colla solita inconsideratezza, si alienò l'animo di persone idonee a grandi servigi. Assecondando i rancori di sua madre, sciolse la milizia, di cui aveva confidato il comando a Roberto de la Marck, duca di Bomilion e signore di Sedan, e più ancora punse al vivo suo fratello, Everardo, vescovo di Liegi, procacciando il cappello cardi-



<sup>(</sup>I) Mémoire de ce que le sommelier Courteville aura à faire vers le roi de Castille de la part de l'empereur Augsbourg, 27 ott. 1518. Le Glay, Régoc. T. 2, pag. 170-178.

<sup>(2)</sup> Gackard Rapport sur les archives de l'ancienne chambre des comples de Flandre à Lille, par. 155.

nalizio, da lui sperato, all'arcivescovo di Bourges. Perfino a Francesco de Sickingen sospese le pensioni, per aver questicolle armi alla mano fatta ragione ad un suo concittadino venuto in contesa con alcuni mercanti milanesi. Cosi tutti e tre dalle parti di Francia passarono a quelle d' Austria (1), Allora Carlo, benché, sollecito di non provocare fuor di tempo il vincitore di Marignano, mandasse a lui nuovi ambasciatori per farne le scase, non si tenne dal dichiarare apertamente la sua candidatura all'impero. Se di questo si parla, direte (ordinava agli ambasciatori medesimi) ch' io he benmetwo più che ogni altro a pensarvi, sia perchè discendo dalla famiglia degli imperatori, sia perché ho forze bastanti a governare come richiedeno l'onore di Dio, l'esaltazione della fede cristiana e al'interessi del popolo. Ne di ciò potrebbe faralcune le meravighe, bensì che principi forestieri vogliano portare la corone fueri della nazione tedesca (2).

Non dissimulò Francesco lo sdegno, indarno dicevang i gli ambasciatori, aver Carlo preso al suo servigio Roberto de la Mark, come famie coloro che offrone una condelta al discolo per non averlo nemico, indarno cercavano giustificare il loro padrone, che tirava in lungo l'accomodamento riguardo alla Navarra, non rimetteva gli Augioini in patria, aveva evitato di venire a parlamento col re di Francia, e ritardava i pagamenti per Napoli. Quando in ultimo cadde il discorso sul duca di Gueldria, che Carlo voleva trarre dalla sua, voltò Francesco bruscamente le spalle agli ambasciatori, corrucciato dai prosperi successi del suo rivale (3).

Körág Karl an éle statthalterin Margaretze, Valladolid 24 feb.
 Monum, Habsis, Zer. Abth. T. 1, pag. 54.

<sup>(2)</sup> Instruction des könige Karl für Philibert Naturel und Poupet de la Chaulx an den könig Franz, Mal 1518. Widem pag. 61.

<sup>(3)</sup> Il so leva d'une sorte asser melancohque, outire sa maniere... Il me serable qu'il a bleu mai prins ce que ja la Chaula luy ay proposé. Sa response et son partement le demonstrent, que nous feit

Sola una speranza restavagli ancora nell'ostacolo legale che opponevano alta nomina di Carlo gli elettori di Sassonia. e di Trevio. Non avendo suo avo Massimiliano ricevota la corona imperiale, sarebbe stato veramente unico nella storia. l'esempio di un successore designato col medesimo titolo, che a lui spettava, di re de' Romani. Per vincere questo ostacolo, Carlo, cui pon praceva venesse Massimiliano a prendere la corona a Roma per timore di nuova guerra colla Francia (1), fece instanza coi pontefice che la mandasse a Trento, deputando i cardinali de' Medici e di Magonza a pergliela sul capo (2), e nel tempo medesimo richiese a ciò l'amichevole interposizione del re di Francia. Ben era a prevedersi l'effetto. Il cristianissimo, scriveva Bibiena al cardinale Gruho ed a Lorenzo de Medici, conforta nostro Signore a non far cosa, che sia fuor dell'onore, dell'autorità e della dignità sua e di quella santa sede. E per questo conte, come primogenito della chiesa, offerisce le genti, i denari, lo stato e la persona, e con quello sforxo nostro Signore vorrà, dice che verrà in Lombardia, in Toscana, a Roma, imponendomi più volte che so per sua parte confortassi nostro Signore a stardi buona voglis e mostrare a Cesare e al Cattolico, quando richiedano investitura, incoronazione, e altra simil cosa, di esser Leone nomme et re, e ricordarsi ch'ella ha un re di Francia, del quale e di quante ka può sua Beatitudine dis-

presumer que du demeurant contenu en nos instructions, nous n'y povons avoir grand espoir: Philibert Naturelli et Charles de la Charles, roi de Castille, Angers, 7, juin 1518. Le Glay Négoc. T. 2, pag. 142,

<sup>(1)</sup> La Roche—Beaucourt (ambase francese) au grand — maltre Boisy, et a François i.º, Saragosse 16 e 20 nov 1516, *Mignel* op. ctt, 228.

<sup>(2)</sup> Mémoire de Maximilien 27 ott. 1518. Le Glay Negoc. T. 2, pag. 175.

porne (1). Conforme a queste profferte consiglió il papa a promettere invece la incoronazione a Roma, purché Massimiliano non venisse armato; lasciasse poi a lui la cura d'ingombrargli la via: verrebbe in persona a liberare Italia da perpetua servitu (2). Le magnifiche parole valutò al giusto il pontefice, avvezzo ne' suo bisogni a spendere di somighant.. Di tanti sogni che fanno il re, la regina e madama (madre di Francesco), par gran cosa a nostro Signore, benchè non sia da prestar los fede alcuna, scriveva il cardinale Giulio de'Medici al Bibiena (3), il quale da capto suo pur non mancava di avvertire come ogni cosa intendesse a far che sua Santifà e la santa sede restino poi in tutto a discrezione de Francesi (4). Laonde, per non rimettersi in loro, introdusse Leone sur dal mese di luglio nuove trattative di amistà col re Carlo (5), benchè colla consueta simulazione tirasse in lungo la risposta riguardo alla dispensa per l'un one del regno di Napoli coll'impero ed alla incoronazione di Massimiliano a Trento (6). Che anzi consiglio Francesco di empir la gola degli elettori, siccome unico spediente ad escludere il suo rivale (7); ma non per sostiture la propria candidatura, si quella del duca di Sassonia. E Francesco fece le viste di acconciarvisi (8), mentre secre-

(4, 8 Dic. 1518, ibidem, pag. 60.

<sup>(</sup>f) 13 O'dobre 1518. Ruscelli, Lettere di Principi, Venezia 1581. T. I. Dag. 47

<sup>(2)</sup> I card. Bibleon at card. de'Medici, 5 ed 8 dic. 1518. *Bibleon*, pag. 56, 60.

<sup>(3)</sup> Ibidem, pag. 66.

<sup>(5.</sup> Bible ra al card, de'fiedici, 14 luglio 1518. Ibidem, pag. 36.

<sup>(6)</sup> Li havemo risposio el vecera di consultar la materia e legniremo la cossa in longo E si fara do altre congregation prima li rispondiamo. Marin Sanzio, T. XXVI, di Roma 8 dic. 1518.

<sup>(7)</sup> E chi vol proveder hisogneria impir la golla di electori acciò non accasseno ala dieta. *Ibidera* di Roma 19 nov. 1518.

<sup>(8)</sup> Al qual Duca di Sassonia il Re mi dice voler voltar tutt'i pen-

tamente apriva l'animo suo alieno ai Veneziani, eccitandoli a prendere insieme con lui l'estremo partito della forza, e sotto colore della crociata faceva grandi apparecche militari. Se non che per lo scopo medesmo anche re Carlo, secondo che più sopra dicemuno, nella primavera vegnente sarebbe stato in buon assetto di armi: onde la repubblica dissuadevaenergicamente Francesco da ogni dimostrazione guerresca (4), e in tanta minaccia di prossimi rivolgimenti papa Leone conchiuse a Roma il trattato di alleanza difensiva con-Carlo, del 17 gennaio 1519 (2). Dovevasi tenere segreto fintanto che il pegno della recente sua amicizia colla Francia, Maddalena di Boulogne, viveva in Firenze col marito Lorenzo, del quale però, infermo d'un male che allora non avevarimedio, prevedevasi vicina la morte (3). Vi comprese Carlo, non gli amici presenti, ma coloro che a liu premeva di guadagnare, ciuè gli elettori dell'impero; ed il pontefico nominò gh Svizzeri, dei quali aveva già assoldato grossi corpi, e, come stati suoi propri, Firenze ed Urbino. Clascuno dei due principi si obbligava a non concedere la dimora in luogo alcuno che gli appartenesse ai ribelli o neinici dell'altro, eccetto che in Roma; la quale città fu risquardata sempre come pairra comune de le pazioni cristiane.

L'accordo era piuttesto personale che diplomatico, tanto che nessuno istorico lo ha ricordato; ma, sebbene non avesse per allora effetto alcuno che apparisse (4), procacciava

sieri, et opere sue per farlo Re de' Romani, Bibiena al card, de'Medici, Parigi 26 nov. 1518, Ameelli, Letters di Principi, T. I., pag. 51.



<sup>(</sup>i) Che ogni piccola demonstration i avanti che altri ventasere ad alcun acto over principio de motion d'arme, seria excitarii. Acta Consilii X, T XIII 30 dic. 1518, oratori in Francia, MS.

<sup>(2)</sup> Arch, stor ital, T 1, p. 379-383.

<sup>(3)</sup> Gino Capponi, Nota al Iraliato segreto, fbidem pag. 376.

<sup>(1)</sup> Però pare indubitato che in quella occasione promettesse il pontettos la dispensa dal giuramento di Cario riguardo all'investi-

nondimeno a Carlo agognante l'impero il favore del pontesice, e a questi in buon tempo l'amicizia di colui che forse antivedeva donen a contenere la prepotenza francese.

Al qual proposito importa notare che sei giorni avanti la sua sottoscrizi me era morto l'imperatore Massimiliano, principe di nome onorato tra i suoi contemporanei tedeschi non per il successo delle imprese, si meritamente per le molte egregie doti di mente e di cuore. Figlio di Federico III e di Eleonora del Portogallo, chbe trasfus, in se la flemma nord.ca dell'uno e l'ardore meridionale dell'altra. Non helio, ma di forme piacenti e di modi vivaci, ardito fin alla temerità nel cacciare il camoscio su per le balze del Tirolo, insuperabile in tutti gli altri esercizii cavallereschi del suo tempo, non amava men di questi i più tranquilli godimenti delle lattere e delle arti, giovato da così tenace memoria, che, appresa una cosa, più non la disimparava, onde conoscevasi di musica, d architettura, di metallorgia, di geografia, di storia, e deponendo la spada prendeva la penna per iscrivere, benché senza filo di buon gusto, in uno sti e ratondante di simboli e di allegorie, i commentarii del padre e i suoi. Buon capitano non già, ma abile ordinatore di milizie, inventore de lanzichenecchi, animoso ne' pericoli, sopportatore di ogni fauca, non la cedeva ad alcuno in va or militare. I suoi biografi. gli attribuiscono eziandio parecchi perfezionamenti nelle armi da fueco e segnatamente nell'artiglieria (1). Umano, affabile, popolare, non la abbagliava la spiendore del trono, si la

tura di Napoli, la cui sovranità secondo una bolla di Clemente IV non poteva essero unità colta dignità imperiate. Pous avertinone que le pape a declaire el asseuré nonredit ambassadeur a Romme de nom bailler ladite dispensation et l'investiture. Le roi de Castille à ses dépurés en Allemagne. Barcelone 16 el 20 avril 1518. Le Glay, Négoc, T. 2, p. 436.

(1) Bellicas machinas in minutas partes resolvere parvis virilus bigis aptari et quocumque fert voluntas faciliter deduct primus



vetustà di sua casa, tanto da rammaricarsi che il figlio Filinpo, per compincere in succer, fo se obbligato di posporre il titolo di arcideca d'Austria a quello di principe di Spagna (1). E casa d' Austria deve a lui per i contratti parentadi l' avuta grandezza: il dominio de' Paesi Bassi, della Castiglia e dell'Aragona, del regno di Napoli, della Boemia e dell'Unghoria. Come diversa la vide da quel ch'ora quando a' dodici anni chiuso nella cittadella di Vienna, dove suo padre tenevasi assediato, non aveva che un pane di segata a sfamarsi; quando colla famiglia imperiale errò lungo tempo di terra in terra, spoghato de' saoi stata creditarii da Mattia Corrino; quando più tardi cadde prigione dei Fiamminghi, contro i quali ebbe por a sostenere colle armi la sua reggenza durante la mmore età del figlio e del nipote, dopo di averne preservato il territorio dalla rapacità di Luigi XII Queste vicende, il rapido rivoltarsi della fortuna, certo presentimento deil'avvenire, esaltarongh la fantasia, per modo da farle prendere l'impero della mente. Indi la irrefrenata fecondità dei disegni, vani, splendidi, romorosi; ma fondati pin su la possibilità che sulla realtà delle cose, indotti talvolta dagli empiti delle passioni, non mai da maturi consigli. Indi le oscillazioni fra l'uno e l'altro partito, fra la credulità e la diffidenza, il coraggio e la irresolutezza, l'entusiasmo e la incostatiza. Onde avvenne che nessana delle molte imprese incominciate conducesse a buon termine. Non che attuare le riforme ideate in Germania, dovette accettar quelle che gl'imposero

invenit. Granbeck citato da Jos Chmel, Geschubte Kaiser Feiedrich und seines sohnes Maximilian, Wien 1840, pag. 96.

<sup>(1)</sup> Mémoire donné par l'empereur Maximilien a Guillaume Plugon, son valet de chambre, envoyé vers l'archièue son fils. Collection de documents Aistoriques aux Archives du royaume belgique T. 1, citate da Théodore Juste: Charles-quint et Marguerite d'Autriche, Etude, etc. Bruxelles 1858, pag. 6.

i principi e hmitarono la sua autorità (4). Benchè sedasse i tumulti de'Paesi Bassi, gli manco la forza di padronegg arli. Le guerre recate alla Svizzera, anzichè ricongingneria al 'impero, consolidarono la sua indipendenza. I tentativi riusciti a vuoto di stabilusi in Italia, per mancanza di mezzi a mantenere un'armata, il fecero ridicolo nella storia col soprannome di senza denaro i Senza denaro e pur prodigo! Se le frondi degli alberi d'Italia, scriveva Machiavelli, gli fossino diventate ducati, non gli bastavano, , però molti giudicavano saci coloro, che penavano più a darli denari la prima volta, perchè eglino non aveano a penare anche più a dargitens la seconda (2 . L'imperatore è uomo gittatore del suo sopra tutti guelli che a' nostri tempi o prima sono stati, il che fa che sempre ha bisogno, nè somma alcuna è per bastargli in qualunque grado la fortuna si trovi. È vario, perché oggi vuole una cosa e domans no; non si consiglia con persona, e crede ad agnuno; vuole le cose che non può avere, e da quelle che può avere si discosta, e per questo piglia sempre i partiti al contrario; sta sempre in continue agitazioni d'animo e di corpo, ma sempre disfà la sera quello conclude la mattina (3).

Agg ungansi gli umori bizzarri. Lo si vide mettersi al soldo del re d'Inghilterra per combattere contro Francia; in ogni trattato stipu are per se una provvisione sotto specie di donativo imperiale; levarsi improvvisamente di campo ed abbandonare l'armata per essergli apparse di notte le ombre di Rodolfo d'Habsburgo e di Carlo l'ardito ad ammonirlo di non aver fidanza negli Svizzeri; pensare di buon senno a farsi papa; negli ultimi quattro anni di sua vita portar seco

<sup>(</sup>i) Leop. Ranke, Deutsche Geschichte op. cit. T 1, pag 269.

<sup>(2)</sup> Kapporto di cose della Magna fatto ai 17 giugno 1508, *Opere* Filadelfia 1797, T. 6, pag. 153, 154.

<sup>(3)</sup> Discurso sopra le cose d'Atemagna e sopra l'imperatore, *ibidem* T. 6, pag. 161

dovunque andasse una cassa con entro i drappi funebri ed ogni altra cosa necessaria a rinchiudervi le sue spoglie mortali, alla quale volgeva più volte la parola.

Afflitto di febbre nel Tirolo s'era recato in Austria a cercare il rimedio dell'aria nativa; ma la, essendo alla caccia, per dissetarsì mangiò troppi poponi, e questa intemperanza aggravò il male che lo to se dal mondo a Wels ai 12 gennaio del 1519 nell'età di sessantanove anni. Ordinò egli stesso i suoi funeral: volle che il cuore fosse sepolto a Brugia accanto a quello della prima sua moglie, Maria di Borgogoa, perchè colla seconda Bianca Maria Sforza, che nel 1511 lo precedette nella tomba, non visse mai in buon accordo (1), e bizzarro sino all'ultimo respiro comando gli fossero cavati i denti e raso il corpo prima d'involgerlo entro ad un sacco di calce viva (2).

La sua morte rimetteva nello stato primiero la controversia della successione all'imperò, in un momento in cui stava per crollare l'edificio doginatico, stato insino allora principale fondamento di sua potenza.

Non era ancora accesa la lotta tra i rivali Cario e Francesco, che già le imperversanti quistioni religiose addensavano la procella, onde per un secolo e mezzo fortuneggiò Eurcpa fra rivoluzioni e guerre, dalle quali usci rigenerata in nuovi ordini pol tici e sociali. Tempo è omai che del gravissimo avvenimento consideriamo le origini e i primi successi.

<sup>(1)</sup> Fragmentum historicum de Blanca, altera Maximiliani I, conjuge, *Pez Hier* acciptores rerum austriacarum Lipsiae 1725. T. 2, pag. 556 e seg.

<sup>(2)</sup> Cuspinianus (sun medico ed ambasciatore) De Caesaribus atque imperatoribus romanis Basileus 1561 pag 610 e Le Glay Corresp de l'emper Maximilien, T 2, p. 411 e seg

## CAPITOLO OTTAVO.

Producti della efferma : principio fundamentale della Chica , capicali di deriomento a pan conseguenza , inpitali aforal di a. Marmario per la purcularione distindirefpilne , excese, Arabble de Bresein, l'jetre feide Allegene, decadiemete defi' toturità possificate i assito avignoceso; consure del primi premotori della licitaratura finiticas contra già sòcul del chru. — L'escolidemente delle negreno, actoma portifeptoir, gream degil Capita, Sentatava de rammo and its a Tueto Ant expectit di Contrara il di Basilia - alcurerte opporculu dal Popolo, e ana apogliacione delle prorogativo accinciosticha, - Siabilimento della agregalità tomp-esto dei papi ; ebrondicassono dei Jendi della flemegun, Suto IV, Lieucondro VI, 4 entre II, amaccesta d'operatatione del ciore, - Nuovo comune contra la correctele del securdot; Cordone Sergantroje, Gian Francesco Pero della Menadala, grantati e atorigi inthat I concide betweeness. — Vingai, accorde of terrogram in case threate della letterature a delle giudio della fliquella, Nicolo Legnico Tompo, Pietro Parpopfirsti, Egiotino Nels. — Linno II, suo tito i pagranggiomogia delle certe popole ; promulgarione delle indulgenza - Oppraienza enligiosa in Greminia - Ecusione de Rotterdom, I irles di Hütten. — Martino Luforo, anal promordii diattrian approte a quelle della Chiesa interne alle indulganza ; sunt contradditteri, Ciercani Total, Giovanni Eck, Silventio Manuelini di Princia ; conformat (ca baj a pi pag-Austo di Gosta y regioni dei papidi programi, della riforma,

Finche la Chiesa, raccolta attorno al successore di Pietro, sostenne colla parola le rerità che suggettava col sangue, non una voce si alzo mai a contrastarne la instituzione divina. Band trice del principio già stabilito da Cristo, ch' e la separazione del potere spirituale dal temporale, traeva da quello la liberta dell'azione e la possa morale per cui le dure cervici de' barbari apri alla luce del Vangelo: — Innenzi della temuta di Cristo, serveva Gelasio papa e santo, certimi mandati a rappresentar Lui per figura sensibile, furono re e sacrificatori ad un tempo. Initò questo il demonio presso de' suoi, sforzandosi di trarre le cose divine a un falso significato, per tal giusa gl' imperatori pagam ebbero nome e custorità di pontefes. Ma da pos che le nazioni ade-



rano quello ch'è vero re e sacrificatore, i Cesari più non sono pontefici, nè più i pontefici s'attribuscono la regale giurisdizione. Così Crista ricordet ole della fralezza umana, temperando il tutto con magnifica dispensazione, ha distinto nella for dignità e nei loro atti gli tificti proprii delle due potestà. Quindi accade che i Cesari per la salute dell'anima loro abbuognino dei pontefict, e questi pel corso dei temporali negozii attendano le disposizioni dei Cesari. Imperocchè è azione spirituale rimane per sè sceverata dal mondo: nè colui il quale minta a Dio debbe mirchiarsi delle cose del secolo; di perì che quegli il quale miende agli affari del secolo non debbe imperare e far forza alle cose divine (1).

Sfortunatamente vennero tempi, nei quali la pietà dei fedeli procaccio alla Chiesa il tristo guadagno del mondani dominii, ond'ebbe occasione di scambiare in supremazia princ pesca l'arbitramento affidato dalla coscienza ed invocato dal grido de' popoli oppressi. Per lo che sviata dall' augusto suo ministero, sebbene giovasse all'educazione delle società civili, cadde ai fondo della corruttela, da cui non bastò a sollevaria il genio di Gregorio VII. Alle investiture violente delle dignità ecclesiastiche sottentrarono le usurpazioni subdole e sorde. Scolari, fanciulli, adolescenti, scriveva san Bernardo, son promossi all'ecclesiastiche dignità a cagione della chiarezza di natoli, e passano dallo staffile del pedagogo al persi in capo la mitra, lieti piti di scansar quello che de cingera questa (2). Oh che mi fara vedera, prima di merire, la Chiesa de' giorni antichi, quande gli Apostoli tendevano le reti a pigliar anime, non oro od argento ! (3) No potevano essi dare che quanto avevano : la cura



<sup>41.</sup> Migne, Patrologia, Paris, 1802, † 59 p. 109 Questo passo di Golasio è riportato come suo proprio da papa s. Nicola i pelifep. 8. ad imp. Com., Mick. ). Densinger, Em bir symb, et defin. s. 209.

<sup>(2)</sup> S. Remardi Ab., de offic episc Opera Venet, T. I. p. 408.

<sup>(3)</sup> Midem, ad dom. Papam Eugenium, Prima epist, p. 198.

delle chiese, non l'imperso sopra le genti, perchè nell'évangelo sta la voce di Dio che lo interdice. Coloro, che vogliono
insieme l'apostoloto e il domimo, perdona e l'uno e l'altro,
secondo che tamenta il Signore: esti regnarono, ma non in
mio nome; levaronsi a principi, ed io non li riconobbi (1).
Però le sante parole è i lunghi suoi sforzi non valsero alla
emendazione della disciplina, giacchè trent'anni dopo Pietro di Blois esclamava: o gloria vana! o cieca ambizione!
o meaziabil sete d'onori! vermi roditori de'cuori, e naufragio delle anime! d'onde ci è venuta tal pesta? come imbaldanzi questa esecrabile presunzione che spinge indegni a ricercare dignità, tanto più accaniti a volerle, quanto ne sono
più immeritevoli? si precipitano nugli scanni patterali
scambiati per loro in iscanni di perdizione.

Solenni doglianze contro i vizi del clero precedettero mogni tempo l'eresie è ne agevolarono la propagazione. Nel conflitto tra il pastorale e la spada quali non sorsero quistioni sulla potestà temporale de' sacerdoti? Arnaldo da Brescia la impugnò, siccome principale cagione della simonia, del fasto, dell'avarizia che affliggevano la Chiesa. E le sue dottrine, predicate con estraordinario successo prima nelle città lombardo e poi a Roma, erano in sostanza le medesime che fecero valere gl'imperatori della casa di Franconia contro i portefici, e Pasquale II approvo nella memoranda convenzione con Enrico V, pur troppo andata a vuoto. Le rinnovò poco stante Pietro Valdo di Lione, dichia-

<sup>(1)</sup> Vox Domini est in Evange io: Reger gentlum dominantur corum, et qui potestatem habent super cos, benefici vocantur, et infert: Vos autem non vio. (Luc. 22. 25.). Planum est: Apostolis interdicitur dominatus.... Alloquin non te exceptum filorum numero putes de quitus queritur Deus sic ipsi regnaverunt, et non ex me, principes extiferunt, et ego non cognovi.... Forma apostolica haec est dominatio interdicitur, indicitur ministratio. De considerations ad Eugentum III, lib. 2. caput 6. Ibidem, pag. 363.

rando che la sposa di Cristo aveva fallito alla fede promessa. con accettar doni avvelenati; ma, non pago di rimanersi il possibile, per colpevole arbitrio di novità in campo interdelto, trascorse sino a delirare chetro al sogno di una società senza preti, senza nobili e senza ricchi, ordinata dallo spirito paracleto disceso in terra per effettuare le conseguenze del Vangelo. Distribuiti i suoi molti averi a' poveri e consacratost a Dio, pretendeva averne dato l' escintito. Talché la forza e la moltiplicazione del suoi seguaci derivarono unicamente dal contrasto del lor costumi severi colla vita ricassata de' cherror. Favoreggiato dalle circostanze medesime, Paptico manicheismo rivisse con leguiere modificazioni negh Albigest, i quali affermarono il successore di Pietro essere un anticristo, la cui cattedra poco turderebbe a di occare : inntile il culto esterno : la Scrittura unico fuite in materia di fede : nulli i sacramenti del battesimo e della encarestia. Le qua i dottrine eretiche, pregudicii volu o sé, tornarono funeste per altro rispetto ancora; per il modo onde furono stadicate, dur ttamente opposto alla essenza della religione fondata nel convincimento del vero che nonsi comanda, e nella coscienza del bene che non si violenta. Massimamente perché il timore della pubblica, indignazione per le sterminio degli A bigesi, diede origine al Santo OMcio, il quale, passato nel 4233 dalle mani dei vescovi in que le dei frati domenican , contamino la storia cristiana di parecchi secoli; e pur si credette cosa bella e gradevole a Dio e salutare agh nomini, finché dal matto furcre non discostaronsi a poco a poco le menti progredite nella intellezione delle lettere sante.

Non istette guari a riaccendersi la lotta tra il papato e l'impero. Spuntaronsi per essa le armi spirituali abusate in conflitti non santi; per essa le decime imposte sotto specie di redimere Terra Santa e adoperate invece a guerreggiara nemici temporali; le indulgenze profuse a tal nopo,

sminuirono sempre più l'efficacia de pontefici, in quello appunto, che, per la caduta della casa Sveva, sembrava compiute il loro trionfo. Al che contribui non poco la chiamata di Carlo d'Anjou nel regno di Napoli, che Luigi IX il santo aveva con generoso disdegno, siccome bene altrui, riflutato. Altra volta e ad altri forti erano ricorsi i papi fin dal tempo di Pipino, onde venno la mala pianta del potere mondano nella vigna del Signore; una son mas piu che allora provarono il danno dello stremato dominio sopra le intelligenze e le volontà, unicamente rispondente alla locograndezza. Di già Clemente IV, scrivendo a quel desso, che investi del reame di Napoli, lamentava : l' Inghilterra non ouole far più a voglia nostra; la Germania obbedisca appena ; duoisi e sospira la Francia ; non ha di che soddisfare a sè slessa la Spagna, l'Italia non pur ci nega ogni anuto, ma cerca persino di soperchiarci , donde prenderà dunque il papa, se teme Dio ed il giudizio del mondo, denaro e soldati per sè e per gli altri? Li prese pur troppo senza rispetto alcuno, dando falso colore al disegno prevalente della sovranità temporale. Il perché non la ebbe si tosto confermata Rodolfo d' Habsburgo mediante il tratiato conchiuso con Nicolò III, che glà si fece spaventevolmente manifesta la decadenza dell' autorità por tificale nella i pinione pubblica. che n'è il fondamento. Indi l'oltraggio sofferto da papa Bonifacio VIII e quello più grave ancora dell'esilio di Avignone, in cui i successori d'Innocenzo III si resero strumenti della politica francese e per insaziabile fiscalità autori delle annate, delle riserve, dolle commende, dell'accumulazione de' benefici e di quante altre ingordigie invilirono poi la corte di Roma.

Prima nel patire, fu prima eziandio nel biasimare gli abusi l'Italia. Trapasso d'un salto le prediche di Dulcino che, mescolando il vero al fantastico nello stile di Gerardo Segarelli, suo maestro, la sempicità del Yangelo contrapponeva alla pompa della Chiesa, e la comunione de' beni dei primi cristiani al principato de' vescovi e degli abati. Di quel valore morale, per cui nelle credenze cattoliche rinvenne l'Italia un appoggio saldo alla libertà di fulminare il sacerdozio divenuto mondano, abbiamo professione che ogni altraavanza, splendida, degna d'uomo religioso, in Dante : ilquale sceverò l' Evangelo dalle erronee interpretazioni, la Chiesa salda ed inalterabile ne' suo dogmi e nei documenti della morantà sua dalla corruzione de suoi ministri, il principe di Roma dai pontefice universale ; non manco ma di riverenza alle somme chiavi e pur impreco con baldanza all'adultera di Babiloom: tributò caldissime lodi ai santi-Tomnaso, Francesco, Domenico, senza astenersi dal battere que' frati le cui badie erano fatte spelonche e le coccolle sacca di farina ria : udi da san Pietro le desolanti parole che fecero arrossire sino i heati in paradiso, onde seppe malgrado a Costantino Magno, per antica fama, artatamente divulgata, creduto donatore ai pontefici della temporale don inaz one.

Peggio ando, quando sull'Italia, consunta delle lunghe guerre angiorne ed aragonesi, per domare le città libere e i riottosi vassalli dello stato ecclesiastico, iscatenarono i papi quelle bande stesse di avventurieri che avevano portato la desolazione dappertutto. Allora Petrarca, il cantore dell'amor puro celestiale in mezzo alle sozzure della corte avignonese, Petrarca invei contri la malcagia donna, e iguasi per reazione a lei, che pretendeva di nuovo il uominio del mondo, sperò unico ristoro ai mali della patria nel ristabilmento del trono del Cesari; dalla qual folle speranza lo ritrassero poco stante gli strazii delle armi straniere per sollevarlo al pensiero di una politica veramente nazionale, espressa nel voto, che le città e gli stati italiani si rannodassero intorno a Roma, ritornata capitale, non dell'impero, ma della penisola.



II. Il qual voto accordavasi colla comune propensione del secolo a consolidare le nazioni, onde mancò poco a poco la base o la ragione della supremazia pontificale. Per tutta la lunguezza del medio evo aveva essa governato le sorti umane si fattamente che dir Chiesa era dire la vita, i pensieri, le opere, le dottrine, le arti, a costumi e ogni cosa. Un moto adunque di emancipazione doveva contraddist.nguere l'epoca preparatrice dell'evo moderno. Di già per lo studio risorto de' classici attingerasi. l'educazione ad altre fonti che la cristiane, e quello e il diritto romano, sebbene seducessero gli eruditi a voler risuscitata l'antichità fin nelpotere senza fimiti, obbrobcio della Roma de' Cesari, pure facendo ammirare la coordinata unità dell'impero. In luogo delle franchigne locali e della indipendenza personale, agevolavano l'introduzione di nuovi ordini ed instituti sociali. per i quali trasferivasi nei governi laici l'importanza suprema. Di modo che ai popoli, usciti d'infanzia e stretti attorno ai principi, non pur scemava il bisogno di domandare agli ecclesiastici regole per gli atti, protezione per gli interessi, si cresceva l'ardire di ripulsarne gl'indebiti ingerimenti. Alla Francia, prima a levarsi con Filippo il Bello suo re contro le pretendenze papali, tenue dietro la Germania, à cui principi e ettori congregati a Rense nel 1338, in occasinne della lotta ripnovatasi per l'ultima volta sotto Lodorico il Bararo tra il pastorale e la spada, proclamaroso la mdipendenza dell'impero dal a chiesa. Quindi l'Inglulterra, regnante Edoardo III, le ricuso il consueto tributo, e così una dopo l'altra scioglievansi le nazioni dalle fasce antiche.

In mezzo a questo rivolg mento politico accadde lo scisma occidentate, in cui per quarant'anni papi emuli avventarono sull' Europa le furie della discordia, si maledissero l' un l'altro, e crebbero i disordini per modo da sentire essi medesimi ed i vescovi da loro eletti, che poi impugnavansi a vicenda l'autorità, il bisogno unuliante del braccio principesco per sostenere e la ventà e l'errore.

Ben avevano ragione di demandare i popoli a gran vecela riforma legale della Chiesa nel capo e nei membri, questa sola potendo prevenire il flagelio dell'ereste e delle intemperanze popolari. Non s' era ancora raccolto il conciato di Pisa, che già le dottrine di Giovanni Wic eff predicate in Boenna fomentavano quel movimento religioso insieme e nazionale degli Ussiti, violento, incomposto, appassionato, che Giovanni Trocznov cercò indarno di ordinare e rivolgere a scopi pratici, formolandone in auattro articoli le pretensioni più importanti, una delle quali riguardava l'abolizione dell' anperio de' sacerdoti. Il concilio di Pisa che per metter termine allo scisnia depose i due papi, nominaudone un terzo, non fece che accenderlo ancor p.u. Non ebbe effetto migliore il seguente di Costanza, convocato per eccitamento dell' imperatore Sigismondo, imperocché, sebbene da principio si accingesse a togliere gli abusi e principalmente le esazioni della corte di Roma, musci infine a confidare il carico suo nelle mani del nuovo pontefice da lui eletto, il quale, per ismania di sciogliere l'adunanza si acconcio a fermare colle surgole pazioni in essa rappresentate concordati efficaci per il dato esempio, se non per la concesse riforme. Continuò il concilio di Basilea a proporre canoni di emenda; ma avendo pure affermato l' autorità propria superiore alla pontificale e venuto perció a contesa con papa Eugemo IV, che lo trasferì a Ferrara e quindi a Firenze, diede origine ad un nuovo scisma, che solo gl'interposti offici de' principi poterono terminare. Non ci voleva meglio a promovere la supemontà del potere temporale e la indipendenza delle nazioni dalla primazia teografica.

Andata a vuoto l'opera dei concilii, e soffocata momentaneamente l'insurrezione degli Ussiti, rimasero non pertanto le divulgate idee e l'effetto deplorabile della disistima

in che era caduta la chiesa. Grande aventura questa, che la apparenza di vittoria addomientasso Roma sull'urgenza del rimedio, tanto da minacciar scomunica a chiungue fosse oso appellarsi ad un concilio quel papa medesimo Pio II che puraveva sperimentato sorria l' Europa alla sua voce banditrice della crociata (1). Quando mai più che allora arrotaronsi gli scrittori curiali a dimostrare la infallibilità del pontefice ? Sentenze dei santi Padri, passi delle false decretali, apaiogie della Scrittura, ogni argomento immaginabile a quest' uopoaccozzò Giovanni di Torquemada (2); degno precursore di quel Tommaso da Gaeta, domenicano, il quale più tardi trascorse fino a dichiarare schiava nata la Chiesa, che contro un papa malyagio non può far altro che costantemente pregare (3). Tanto eccesso di prove palesa un indebolimento già sent to. Crucia l'apimo de'cattolici il pensare che alloraper appunto facevano a gara i principi nello spogliare il papato delle sua prerogative ecclesiastiche. Coi decreti del concilio di Basilea formò Carlo VII la pranimatica sanzione di Francia del 1438. Gli accettò anche la Germania nella dieta di Magonza dell'anno seguente, e benché fossero dappoi di molto ristretti mediante il concordato di Vienna, tuttavia particolari convenzioni attribuirono ai singoli stat. 1mportanti diritti : agli arcivescovi di Magonza e di Treviri il conferimento dei beneficii vacanti persino nei mesi papali; all' elettore di Brandeburgo la nominazione dei vescovi : a Strasburgo, Salisburgo e Metz somiglianti concessioni (4).

Andô più oltre l'Inghilterra, perche non contento En-

<sup>(1)</sup> Bolla Jel 18 geno, 1460, Bullarium Romanum, edit, Coquelines T. 3, par. 3, pag 97

<sup>(2)</sup> De potesta e papali. *Roccaberti*, Bibl oleca Pontificia Maxima. Romac 1698, T. XIII, c. 112.

<sup>(3)</sup> De auctoritate papae el concilii Rainaidus ann erci, ad a. 1512 num. 18.

<sup>(4)</sup> Elchhorn Stanta-und Rechts geschichte, T. III, 5 472.

rico VII di avere in spe mani il clero colla nominazione dei beneficii, vol.e auche per sè metà del e annate; ende, quaudo poco dopo il cardinale Wolsey agli altri offici aggiunse la dignità di legato aposto ico, può dirsi fosse già riunita nel re la potestà ecclesiastica colla seculare. Ne in ciò rimasero al di sotto gli stati meridionali. Aveva il re d. Spagna non solamente la nominazione ai vescovadi, ma molte altre prerogative ancora annesse agli ordini religiosi di cui s'era dichiarato granmaestro. Similmente i tre ordini cavallereschi del Portogallo divennero patronato della corona, ed ii re-Emn anuele ottenne da papa Leone X, insieme colla terza parte dell'imposta per la crociata, la decima sui beni ecclesiastici con espressa facoltà di usarne a suo piacimento. Quanto all'Italia sappiamo aver Lorenzo de Medici tolto ad esempto la contumace licenza del maggiori principi, lasciando dei diritti pontifizii valere quel tanto che gli talentava (1). Restrignerli nel papa, attribuirli si governi laici: ecco l'opera del secolo decimoquinto inteso a consolidare le monarchie; quesi per metterie al sicuro da nuove intromissioni della Chiesa neile cose temporali occorresse disautoraria fin de' suoi attributi spirituali. Pur troppo in questo non oppose Roma la resistenza che doveva. Cerrò mantenere quanto poteva ; il resto cedette. Talché il precitato Lorenzo de Medici, in occasione di una contesa insorta tra Ferdinando di Napoli e la corte papale, poteva dire che quel re non farebbe difficoltà a promettere quanto allo spirituale, ma poi nell'osiervare si compiacerebbero a vicenda, come si fa con tutti i re per tutti i pontefici (2). Movevano allora questi ulumi ben altri interessi da quelli del tempo santo.



Antonius Gallus, de rebus Gennensibus. Muratoriscript. rer. Ital. T. XXIII, pag. 281.

<sup>(2)</sup> A Giovanni de Lanfredinis oratore di Firenze a Boma 8. ag 1489. Angelo Fabront. Vita Laurentii Medicis. Pisa 1784 T. II, p. 362.

quando non v' era sete che dell'onore divino e dell'umana salute, che sole valgono il sangue di Cristo.

III. Allorché sentirono afuggirsi l' Europa intervennero i napi con maggiore e diverso studio che per lo innanzi. nelle cose mondane dell'Italia, sia per dar state alle proprie famiglie, sia per rinvigorire il principato ecclesiastico, confidando su questo e sull'ambita primazia nella penisola di appoggiare non men lo spiratuale che le antiche pretensioni alla potestà eminente sopra i regni della terra. Per lo che, smesso il venerando officio ch'ebbero in origine e debbono avere, del soccorrere i deboh e dell'infrenare i potenti: costretti ed opprimere quelli, a blandire questi, tutti assunsero i disegni, le passioni e i vizi de' piccoli conquistatori itahani. Quanta ignominia di violenze e di frodi non custò la rivendicazione de' feudi della Romagna! La prosegui con maggiore ferinezza Sisto IV, l'autorità pontificale abasando a strumento di famigliare grandezza. Alla quale opponendosi i Medicu, si videro prelati nella congiura del l'azzi cosnirare -per un assassimo in chiesa; onde il popolo insorto a vendetta impiecò fino un arcivescovo ed il mondo cristiano udi contro il padre de' credenti avventata la violenta d'atriba, di cai si vuola autora Gentile de' Becchi vescovo d' Urbino. Alla repubblica veneta, guardatasi dal favorire più oltre le imprese del nipote Girolanio Riamo ai danni di Ercole d' Este signore di Ferrara e di Modena, non solumente lasciò il positefice tutto il peso della guerra contro Napoli, Milano, Firenze, Mantova e Bologna, da jui medesimo provocata, ma. per averla sostenuta, lanció la scomunica (1). Ora chi ricorda le doghanze di lei, quanto della vera fede sopra ogni altra gente del mondo, altrettanto della razione di stato osservantissima, è gli appelli al faturo concilio e la guerra. stessa, analgrado dei fulmini del Vaticano, condotta a buon



<sup>(1)</sup> Marine Sanuto Commontarii, Venezia 1829.

termine, comprende facilmente di essere la un'età in cui coli avanzarsi del temporale dominio dei papi va di pari passo lo scadimento dell'autorità religiosa. Imola e Forti ebbe infine Girolamo Riario; quel desso che coi tristi portamenti le trasse a rivoltarsi ed ucciderlo; per amore del quale infuriò Sisto IV contro i Colonna. Non contento di aver tolto loro Marino, il protonotario Colonna fece assaltare in casa sua, mettere in carcere e poi decapitare. La madre dell'infelioc, venuta a S. Celso in Banchi, dove giaceva il cadavere, pei capelli la recisa testa sollevando, esclamò ecco il capo di mio figlio : ecco la fede del papa. Promise egli, sa gli cadameno Marino, di lasciare in libertà mio figlio. Marino è suo : in mia mani è anche il figlio, ma morto i Or vedi come tiene sua parola il papa (1).

A questi eccessi risponde la depravazione della corte romana, talmente cresciuta ed ostentata fin sulla cattedra di san Pietro che, dopo Innocenzo VIII, assiduo fomentatore di guerre e di ritalità, a Rodrigo Borgia non fecero estacolo per salirva i diffamati costumi. Costus, intitoratosi Alessandro VI., in derezza e baldanza superó di gran lunga Sisto IV. I suoi pessieri, scriveva l'ambasciatore veneto Paolo Cappello, non passano mai una notte ; è Ti natura allegra, e faquello che gli torne utile; e tutto il suo pensiero è di fargrandi i suos figliuoti: ne d' altro ha cura (2). Tra questi figliuoli, a tacere della famigerata Lucrezia, era Cesare Borgia. Ohit certo gl' inauditi suoi delitti in un solo iaogo al mondo potevano avverarsi : in dove la potestà escolare andava congiunta colla suprema autorità sacerdotale. Mai più che allura compresero le genti il beneficio della vera religione segregata da ogni potere mondano : onde lamentava-



<sup>(1)</sup> Alegretto Alegretti, Diarii Sancai pug. 817.

<sup>(2)</sup> Sommario della relazione di Roma 28 settembre 1500. Alberi. Relazioni degli ambasciatori veneti ser 2, voi. 3, pag. 11.

no essere il papa che spiana la via all'Anticristo, adoperandosi a compiere il regno di Sajana e non del Redentore.

Venne poi Gulio II, tutto spiriti guerreschi, incurante si di far grandi i suoi, a quali parvegli abbastanza aver processiato senza violenza la eredità di Urbino, nia imperioso, collerico, immoderato, di null'altro infaticabilmente sollecito che di ampliare il principato terreno della Chiesa; onde quando lo si vede mettere sossopra a questo fine Europa, menare in persona gli eserciti, accampare egli atesso sotto al tiro del cannone, o fulminando scomuniche per interessi mondani attirarsi lo scisma del concidabolo di Pisa, prorompente in drammi a tutto vilipendio della corte romana, sentesì mancar l'animo ai sinceri cattolici, i quali nel principe battagliere ed audace corcano indarno il successore del pacifico pescatore di Galilea.

Qual maravigha che nella religione e nella sua stessa metropoli acquistasse predominio lo spirito secolaresco? Cardinali nominava il papa o per favore o per condiscendenza a principi o per danaro. Ognuno di essi teneva gran corte di guardie, di camerieri, di staffieri, di buffoni, di cantanti, di poeti, a non dire il peggio, e tutti questi e gli altri che renivano a Roma a intrigare fra l'eleganza e la licenza, poiché la loro rechezza non durava che a vita, facevano a gara nell'accelerare e raffinare i godimenti, at quali accoppiavasi un fiero istinto di sangue, tanto che dall'ammalarsi di Innocenzo VIII all'elezione del successore ducentoventi cittadini furono assassinati. Mighaia di cariche, create perchė frutiavano lautamente, vendevansi anche in aspettativa, e si negoziavano all'alto e basso, come oggi le rendite pubbliche. La più importante, ch' è la penitenzieria, conferi Sisto IV ad uno de' suoi nipot, nella quale occasione, ampliandone le prerogative, invei contro coloro che ne mettevano in dubbio la legittimità (1). Intendeva la curia più che

(I) Quontem nonnulti larquitatis fitti, elationis et pertionciae



ad altro a lucrare dalla vacanza e dalla collazione de' beneficii, ed a moltiplicare le tasso di cancelleria; tema inesausto alle doghanze delle nazioni.

Il più de' vescovi andavano su quelle orme. Taluno rinunziava alla sede, riservandosi la gominazione dei beneficii e certe rendite : altri a danari faccansi nominare dei coadintori, ch' era uno spediente per eledera il divieto di trasmettere in eredità l'officio: fin arcidiocesi importantissime, come quella di Milano, lasciavansi in commenda a principi. Arrogi l'accumulazione de beneficu : massima piaga, incancrenita darché le prelature diventarono entrate del culetti di grandi famiglie, i quali, spesso ancora infanti, sempre educati nel fasto spensierato, diginali di studii teologici, abbandonavano il gregge a vicaro spirituali e per averge impliori mercato preferivano frati mendicanti. Questi, già ricchi di privilegi, colla famosa bolla del 31 agosto 1474, fratescamento qualificata mare magnum (che minacciava di destituzione i curati che nuo obbedissero a loro, o li turbassero in qualsifosse modo, segnatamente riguardo alle successioni) ottennero da Sisto IV la facoltà di immistrare i sacramenti della confessione, dell' eucarestia e della estrema unzione, e di seppellire dentro il ricinto de' monasteri, fin colla cocolla dell' ordine (4). Ma i vantaggi che traevano dall'opinione di santità li fuorviavano dalla regola e per conseguenza dal buon tostame; sieché, fatti mondani anch' essi, intorpidivano in ezii opulenti od in profani certami cell'altro ordine

muse spicitu assumpto, potestatem majoris poenitentiarii nostri ... in dubium revucare ... praesumunt ... dece. nos adversus tales adhibere remedia, etc. Bulla del 9 maggio 1484. Bullarium Rom. op. est. T. 3, p. 187.

<sup>(</sup>I) Amplissimae gratine et privilegia frairum minorum conventuatum orduis S. Francisci, quae propieres mare magnum nun-cupantur Railorium Rom op. cit. T. III, pag. 139. Somigliante bolla emanó il papa a favore dei fromenicani.

de' Domenicani, e con molte brighe, fin colla spada e col veleno, contendevansi le dignità (1).

Domenicani e Francescani, surregando al Vangelo l'arte di sillogizzare per cavilli anziché per ragioni, abbaruffaronsi a lungo su quistioni arido, di nessun valore morale, totto al pou conformi agli interessi della congregazione che per loro erano spesso interessi di religione. Con questo nietodo insulso, di cui stomacavasi la ringentilita fetteratura, e con scarsissimo corredo di cognizioni teologiche attinte ai compendir, non alle fonti, tenevano la più parte delle cattedre d'Università e dei mulatti : onde al Savonarola, ancornovizio, un frate esemplarissimo e di ottime intenzioni domandava : che giova leggere il Testamento vecchio : qual frutto si ricava da fatti compiuti già tonti secoli (2)? e il Benibo, chiesto perchè non andasse a sentirli, rispose; che ci ho a far to? mai altro non s'ode che garrire il dottor sottile contro il dottore angelico, a poi remirarne Aristolile per terzo, e terminare la enistione proposta (3).

Passo sotto silenzio le dabbenaggini o le frodi de' più vulgari che diffondevansi tra il popolo insegnando errori e superstizioni, moltiplicar do i miracoli, le grazie, le reliquie di questo o quel santo speciale, atticandogli un culto, che nei giudizii degli idioti rasentava all' dolatria.

Poiché dunque l'alto clero perduto dietro a cure secolaresche, e persino i frati nei ioro monasteri, stati un di centri cospicui all'attività del pensiero e delle arti, amavano il ben vivere più che il viver bene, natural cosa era che

<sup>(1)</sup> Si ciene ad homicidi non sulo col vermo, ma apertamente col coltello e con la spada, per non dire con schiopetti, informazione del cardinale Caraffa (poi papa Paolo IV) a Ciemente VII, Carlo Bromato, Storia di Paolo IV, Ravenna 1748, T. I, lib 4 pag. 192

<sup>(2)</sup> Sermone per la quinta domenica di quaresima.

<sup>(3)</sup> Oriento Landi. Confutaz. del Paradossi citato da Cesare Cantú nella Storia degli Ilutiuni. T 5, pag 198

sull'esempro loro si componessero gl'inferiori. Laonde Innocenzo VIII devette rinnovare la costituzione di Pio II, che
ni preti vietava di tener macello, albergo, bettola, casa di
ginoco, postribolo, o di far da mezzani per danaro; privandoli dell'esenzione del foro, se dopo tre ammonizioni non
ismettessero il mal costume (1). Il quale durò tuttavia, perocchò nel decreto della sessione undecima del concilio di
Laterano, convocato da Grulio II, leggiamo minacciata elerna maledizione a que' sacerdoti che non si vergognavano di
trarre una parte dei loro emolumenti dalla concessione fatta
ad altri di vivere in concubinato (2).

IV. Come per lo innanzi, così anche allora non fu seconda a veruna nazione l'Italia nel biasimare altamente la
scostumatezza del clero. Nu la dirò del Boccaccio, che in fra
Cipolla canzona gli spacciatori di reliquie ed in ser Ciappelletto le bugiarde conversioni; nulla dei novellieri che lo seguirono indondanti di arguzie e di avventura a carico dei
monaci; e neanco del Poggio, segretario che fu di tre papi,
al quale, descrivendo in lettere a Leonardo Bruno il supplizio di Giovanni Hussi e di Girolamo da Praga, per compassione di essi inverse contro Roma, e nelle sue invereconde
Facezie, stampate in Roma stessa l'anno 1469, berleggia
gli ecclesiastici e la corte pontificia. Di questi, e di molti altri che la satura esercitarono contro la lassa disciplina, avvisatamente mi taccio, sapendo ognuno che il dire corrotta
la curia romana, venale la dateria, ribalda la sua politica,

<sup>(1)</sup> Raynaldes, Ann. eccl. ed 1488, 7 aprile \$ 21.

<sup>(2)</sup> Quia vero in quibusdam regionibus nonnulti jorisdictionem acclesiasticam habentes pecuniarios quaestus a concubinarila percipere non erubescunt, patientes cos io lati foeditate sordescere, sub poena maledictionis acternas praecipimus, no democeps sub pacto, compositione, aut spe al crius quaestus, talia quovis modo tolerent, aut dissunulent. Labbe Sacrosancta Concilia, Paris 1672. T. XIV, pag. 302.

sprezzar le acomuniche, ridere dei frati, disapprovare il mercimonio delle indulgenze, erano cose consuctissimo e non pericolose in Italia, dove seppesi in ogni tempo dali buon grano sceverare la grantigna della superstizione, e la infallibilità della Chiesa dagli abusi del suoi ministri. Piglia la storia documenti di ventà da più serie scritture. Girolamo Savogarola, di cui abbiamo altrove deplorato l' esempio porto ai predicatori di libertà ideali, come censore delle cose abbominevole introdottes) nel santuario, risplende di una gloria che l'onta del supplizio e quattro secoli di calunnie nonhanno potuto menomare (1). Entrai nel chiostro, scriveva a suo padre quando vesti le divise domenicane, perché nen poteva petire la gran malizia di certi popoli d' Italia, e tonto pris quanto ro vedeva la virtis spenta e messa al fondo e i vizii sollovati. Vi entrai, diceva, mentre Roma lo minacciava di scomuniche e rogo, per imparar a patire ; e quande i patimenti vennero a vinitarmi, gli ho studiati, ed essi m' msegnarono ad amar sempre, a sempre perdonare. Santi propositi, ai quali non venne mai meno per la mnocenza della vita, per l'entusiasmo del vero, per la carità del genere umano : onde meritò che Rafaello II ritraesse fra i dottori della Chiesa in quelle stesse sale Vaticane, dalle quali parti il fulmine che la spense. Se fosse stato un vulgare ambizioso, poteva blandire i potenti e il papa, dal quale non gli mancarono offerte, ma egli rispose : altro cappello io non poglio che quel del martirio, ne prossire che del mie sonque. Sottoposto a processo di eresia per le arti del suoi nemici assidai intorno al pontefico Alessandro VI, e stirato sulla tortura perché confessasse menzognere le aue avelazioni, appena tolto dall'aculeo smentiva le calumnie estortegh, eschanando: non ko mai detto di credermi ispirato, ben-



P. Fincenzo Merchese de' Predicatori. Lettore invuite di fra Girolagio Savonarola. Arch. etc., Ugl. Append. N. 15.

si di fondarmi sopra le sante scritture; non cupidigia, non ambizione un mosse, ma desiderio che per opera mia si convocassa il concelto, e i costumi si riformassero a simelitudine dei tempi apoetolici (1).

E veramente a questo fine, e con pienezza di fede nel debito dell'officio suo, adoperò la parola di Dio per flagellare i vizii de' prelati che pervertivano cogli esempi il lorogregge, de'preti che scialacquavano i beni della Chiesa, dei predicatori che delle futilità dei filosofi e della Scrittura sonta faceano un anscualio, e questo vendevano sopra li pergami, e le cose di Dio e della fede lascravano stare (2). Se sapeste tutto quel ch' io so! diceva il pio frate, core schifose, cose arribili, e ne fremereste : e io non posso frenar la lagrime peneando che i cattivi pastore si son fatti mezzani per Condurre l'agnella in bocca al luvo. Non serve che preli e frati vadano ogni giorno a passeggiar sulle piazze e far visita alle comare; ma che studino la Bibbia. Si son viste delle semmine vestite da cherici. E dopo notti passate nel vizio, che ouoi tu fare della messe ? (3) Le nostra Chiesa ha di fuori molte belle cerimonie in solennizzare gli ufficii coclesiastici, con belli paramenti, con asiai drappelloni, con candeliveri d'oro a d'argento, con tanti bei catici che è una maestà . . . Gli nomini si pascono di queste frasche, e rellegransi in queste ceramonia, e dicono che la chiesa di Cristo Gesti non fiori mai casi bene, e che il culto divino non fu mai si bene esercitato quanto al presente; e un gran prelato disse che la Chiesa non fu mai in tanto onore e in tanta reputazione ; e che i primi erano prelatuzzi, perché umili e poverelli, e nen avevano tenti grassi vescovadi nè tente ricche

<sup>(1)</sup> Proceso di frà Girolamo nella Storia dei municipii di Emitiano Gludici.

<sup>(2)</sup> Sermone per la quaria domenica di quaresima.

<sup>(3,</sup> Sermone fatto a moiti sacerdoù fu S. Marco il 15 febbr. 1498.

badis, come i nostri moderni. Erano prelatuzzi quanto alle cose temporali, ma erano prelati grandi, cioè di gran virit e santimonia, grande autorita e recerenza ne' popoli, si per la virtii, si per miracali che facevano. Oggidi i cristiani che sono in questo tempio, non si gloriano se non di frasche; in queste esultano, di queste fanno festa e tripudiano; ma interverrà toro quello ch'io vieli, che'l tetto roomerà toro addosso, cioè la gravità de' peccati della persone ecclesiastiche e de' principi secolari cadrà sul toro capo e ammazzeralli tutti in sul bello della festa, perchè si confidano troppo sollo questo tetto.

I demonii ed i prelati grandi, perché kanno paura che i popoli non escana lero delle mani e non si sottraggano dall' obbedienza. hanno fatto come fanno i tiranni della città , ammazzano tutti i buoni uomini che temono Dio, o li ernfinano, a li abbassano che e' non hanno uffizii nella città; e perché non abbiano o pensare a qualche novità, introducono muove feste e muovi spettacoli. Quisto medesimo è miervenuto alla chiesa di Cristo: primo, essi kanno levato via i buoni nomini, i buom prelati e predicatori, e non voglimo che questi governino : secondo, hanno rimosso tutte le buone leggi, tutte le buone consuetudini che quea la Chiesa, ne vogliono pure ch' elle si nominino. Va, leggi il Decreto : quanti belli statuti, quante belle ordinazioni circa l'onestà de cherici, circa le vergini sacre, circa il santo matrimonio, circa i re e i principi come e' a' hanno a portare, circa l'obbedimza de' postori : va, leggi, e troveras che non s' asserva cosa che vi sia scritta ; si può abbruciare il Decreto, che els è come se non ci fosse. Terzo, hanno introdotto loro feste e solennità per quastare e mandar a terra le solennità di Dia e da' sants.

Se tu val a questi prelati cerimonusi, essi hanno le migliori paroline che tu udissi mai ; se ti conduoli con esso toro dello stato della Chiesa presente, subito e dicono: Padre, voi dite il vere, non si può pite vivere se Dio non el ripara. Ma dentro poi hanno la malizia . . . e dicono l' uno coll'altro: Che credi tu di questa nostra fede? che opimone n' kai ta 7 Risponde quell'altro : Tu un sembre un pazzo ; è un sogno, è cosa da femmunece e da frañ. Hai la mai visto vierocoli? Questi frati tutto il di minacciano e dicono : e' verrà, e' sarà ; e tutto'i di ci tolgeno il cepo con queste lero profetizzare. Vedi che non sono venute le cose che predisse colui. Dio non manda pris profeti e non parla con alt nomini ; s' è dimenticato de fatti nostri, e però gli è moglio che la vada così e che governiamo la Chiesa come abbiam cominciate. Che fai tu dunque, Signore? perchè dermi tu? Levate set, vieni a liberare la Chiesa tue dalle mani de' diavoli, dalle mani de tiranni, datte mani de cattivi prelati : non vedi hi che la è prena d' animali, piena di leoni, ersi e iuni, che l' banno tutta musta ? non vedi tu la nostra tribolazione?... Vieni, e punisci questi cattivi, confonditi, umiligli, acciocché noi più quietamente ti possiamo servire (1).

Maggior appiglio gli dava la scandalosa famiglia del pontefice, dove un fratello uccideva l'altro per gelesia della comune sorel'a, e questa impudica figurava nelle fanziosi di palazzo e di chiesa. Ogni votta adverque che ta vedi che il principe fa contro al ben comune o ben sivere, la li puoi dire, tu nen se' sega condotta datto agente superiore, ma tu sei ferre rotto.... Tu hai pure veduto di molti segui dipoi, ed hai vitto a Roma, che a chi è morto il figliatato, e a chi una cosa, e a chi un'altra (2). Seguita quindi a fare l'applicazione alla scomunica fulminata da Alessandro VI, al quale (in luogo di umiliarsi o di farsi assolvere mediante la somma di cinquennia scudi, com' eragli stato proposto da

Sermone sopra Amos.

<sup>(2)</sup> Sermone in S. Reparata hella domenica di settungesima del 1498.

persona raggaardevole (1)) scrisse la lettera adegnosa del 13 marzo 1498, nella quale si duole amarissimamente che in vece di averlo amtatore nella santa opera di ricondurre i traviati nella via di salvazione, egli stesso prestasse favore a' suoi nemici, e termina con queste terribili parole: e tutti quelli avranno impedito l'opera di Dio, si pentiranno di averlo fatto. Perchè di queste cose non cerchiomo la gloria propria, nè degli nomini, ma quella di Dio, e con sommo desideria aspettiame la morte. E tu, santissimo Padre, non indugiare a provvedere alta tua salute (2). In modo simiglian e serisse ai principi cristiani come la Chiesa andava en rovma, che però dovessimo fare che ragunasse un concitio, nel quale volevo provare la chiesa di Dio esser senza capo, e che chi vi sedera non era vero pontefice, nè degno di quel grado, nè ance cristiano.

Per vero, non egni atto del Savonarola approverò io, che dei sacerdoti reputo indegno il non obbedire alla voce del supremo gerarca nelle cose di religione, quanto l'intromettersi nelle mondane; onde a lui, dacchè venne interdetto, era debito tacere: chè dopo aver tanto e santamente pariato l'impostogli silenzio sarebbe stato più efficace assai del solenne dispregio che ostentò (3). Al che doveva condurlo il fallo, non mai abbastanza biasi nato, d'immedesimare colla ecclesiastica la riforma politica di Firenze, essendo ai capipopolo accaduto sempre di non si poter fermare

<sup>(1)</sup> Circa la excomunicatione nostra, molto maggiore cervara reputeria redimere l'absolutione con prezzo, si oke vedete quanto sono bagiardi gli huomini che fanno tale inventione: A Lodovico Pittorio, cancelliere di Ercole I duca di Ferrara 13 agosto 1497 P. Vincenzo Marchese op. cit. pag. 130.

<sup>(2)</sup> P. Pacifico Berlamacki, Vita del Savonarola, Lucca, 1761, pag. 92.

<sup>(3)</sup> Jacopa Pitti Istoria fiorentina. Arch stor ital. Tomo 1, pag. 51.

dentro a' limiti voluti. Così guastano il bene coloro che lo esagerano.

Ma ció non inferma la verità delle censure a' ribaldi costumi del clero. Gian Francesco Pico, nipote del celebre Pico della Mirandola ( notissimo pur egli per la molte opere pubblicate pressoché in ogni ramo di scienzo e di letteratura. e segnatamente per quella comprovante la verità della disciplina cristiana (1)) nel concilio lateranense volgendosi a papa Leone X ed at nadri rinnett, fulminò l'ambizione, l'avartzia, la scostumatezza de sacerdoti con una franchezza che nessuneretico ebbe maggiore. La maggior parte de prelati, distro l'esempio de quali enole andare la plebe ignorante, non hanno quasi più nè religione, nè vergogna, nè modestia. La quistizia si è mutata in odio ad in grazia, la pietà in supersuzione : quindi abituale il peccoto in ogni ordine di cittadini : la virtii imputata a vizio, ed il vizio enerate in luego della virtit da coloro che fanno quasi baluardo de lor delitti l'inaudita petulanza e la diuturna impunità (2).

I seguaci del Savonarola avevano coniato medaglie, dove sopra di Roma vedevasi una mano col pugnale e l'iscrizione Gladina Domini super terram cito et velociter. Ugualo profezia udi il papa nella sopracconnata concione : se non porrai rimedio a questi mali veggo già i membri infetti col ferro e col fuoco ricidere e disperdere Lui, del quale tieni le veci in terra. . . . La riforma della chiesa è cosa di maggiore importanza che non la spedizione ideata contro i Turchi; quella ogni classe di persone e per universale consentimento dimandano instantemente i buoni.

<sup>(</sup>i) Tiraboschi, Storia della lelleratura italiana, Tomo VII parts. I, pag. 388,

<sup>(2)</sup> Ad Leonem X pontificem maximum et Concilium Lateranense Johannis Franc sci Pici, Mirandulae Domini, de reformandis morthus, oratio *Orienti Gratul fasc*iculus rerum expetendarum et fugiendarum 1535. Tomo 1, pag. 417.

Il qual consentimento attestano le pubbliche ovazioni fin a quelli che per zelo trasmodavano. A certo fra Bonaventura, scrittore d'un libro della apostatrice cacciata e maledetta da Dio meretrice chiesa romana, in cui scomunica papa, cardinali, prelati, allorché il primo anno di Leone X predicava a Roma, più di ventinula persone accorsero per baciare i piedi come a vicario di Dio (1). Con successo non minere predicò a Milano dal vigesimoprimo d'agosto a mezzo settembre del 1515 quell' momo secolare, di cui parla il Prato nella sua cronaca, di forma grande, sottile e oltremodo selvaggio, scalzo, senza camicia, col capa pudo, e capelli agricciati e barba irsuta, e di magresza quasi un altro Giuliano eremita, . . . . nemico de preti, e molto più de frati. dicendo che la ioro professione, la quale dovria esser povertà, castità e abbedienza, solamente era di rinunziare la fame e il freddo e le fatiche, e d'ingrassarsi nelle buone pietanze per amor di Dio; e quegli i quali non deveno toccar denari, non splamente possedono de' suoi, ma e dell' avere d'altrui dwengono guardatori (2).

Somighanti querele ripetono ad una voce gli storici. Francesco Guicciardim, per il dolore giustissimo del danno pubblico lasciatosi trasportare dal principale proposito suo più ardentemente, che non conviene alla legge della interia, con lunga digressione indaga i modi, pei quali la Chiesa, instituita da principio meramente per l'amministrazione spirituale, pervenne agli stati e agl'imperj, e termina deplorando i tempi in cui i papi, deposta a poco a paco la memoria della salute delle anime e de' precetti divini, e voltati tutti i pensieri loro alla grandezza mondana, nè usando più l'au-

<sup>(1)</sup> Höffler Coast. Anaxecten zur Geschichte beutschlands und Italiens 1847.

<sup>(2)</sup> Gio, Andrea Prato, Storia di Milano Arch, stor. ital. Tomo 3, pag. 331.

torità spirituale, se non per istrumento e ministerio della temporale, cominciarono a parere muttosto principi secolari che pontefici (1). Il precitato cronista di Milano, pensando al funesto dono ch'egii pur credeva fatto da Costantino il grande, udiva ancora a' suoi di repetere quelle due parole, le quali già in Roma si sentirono quando Costantino, imperatore di quella, dotà la chiesa di triboli e di spine : hodie diffusum est venenum in ecclesia Det; e che questo vero sie, soggiungeva, non entrerò per provario nell'exempto de papi e dei cardinals, dei quali da indi in qua come che sia stata la vita, per compassione non lo dico (2). E Francesco Vettori, uomo di stato, uscito da quella scuola che i maggiori politici formò, schietussima immagine dell'epeca in cui scrisse, proruppe in questa sentenza : oh i certo è gran fatica voler essere signore temporale, ed essere tenuto religioso, perchè sono due cose che non hanno convenienza alcuna insieme ; perché chi considera bene la legge evangelica, vedrà i pontefici, ancora che tenghino il nome di vicarj di Cruto, avere mdutte una nuova religione, che non ve n' è altra di quella di Grisio che il nome: il quale comandò la povertà, e loro voglicno la ricchezza; comundo la umilià, e loro seguitano la superbia; comando la obbedienza, e lare vegliono comandare a ciascuno. Potreimi estendere negli altri vizi ; ma basta avere accennato; che più oltre non mi pare mi si convenga entrare (3).

Che più ? la Chiesa stessa, per bocca de' snoi migliori rappresentanti, confessava que' trasordini ed invocava un rimedio. Lo addimostrano i discorsi recitati nel concilio lateranense, e singolarmente quello di Antonio Pacci, vescovo di

<sup>(1)</sup> Storta at Italia. Miano 1851, Tomo 1, pag. 289-296.

<sup>(2)</sup> Storia di Milano I. c. pag. 322.

<sup>(3)</sup> Storia d'Italia dal 1811 al 1527 Arch, stor. ital. Appendice num. 22, pag. 304.

Pistoia, in cui dopo aver thehiarato non poter sopirsi la guerra esterna finché non fosse telta l'interiore dei vizi. vedete il secolo, esclanto, vedete i chiostri, vedete il santuario ; quali enormi abusi a correggero! Dalia casa di Dio buogna cominciare, ma nas fermarsi là (1). La confermana eziandio i decreti di riforma in esso pubblicati : fosse nulla ogni elezione pontifizia bruttata di simonia o violenza ; intimata scomunica e deposizione a cardinali e vescovi che dessero mano a tai crimmosi raggiri; si benefici non si eleggessero che persone degne per costumi è sapere : vescovi pon prima dei ventisette anni, ne dei ventidue gli abbati ; nonsi dessero in commenda i monasteri : non si permettesse di cumular benefici se non per valide ragioni ; i cardinali sorpassino gli altri per vita esemplare, recitino l'uffizio e la messa : nella casa e de' mobili non ostentino fasto mondano... ne nulla di sconveniente ul'a vita sacerdotale; evitino l'avazizia : visitino ogni anno la loro chiesa, e nun ne sprechino. i beni.

Veramente eccellenti decreti, se per assicurarno l'osservanza si fosse purtata la falce alla radice di tutti i mali, ch'è la complicazione degli interessi ecclesiastica e rengiosi coi politici e secolari. Sciaguratamente di essa non si fece tampoco menzione; chè anzi il concilio medesimo, convocato da Giulio II per toglier scasa allo scisma di Francia e credito al conciliabolo di Pisa (2), (dopo aver tenuto sole dodici sessioni in cinque anni, dal 16 aprile 1512 al 16 marzo 1517) ando disciolto quando papa Leone, mediante il concordato



<sup>(</sup>i) Sacros, Concilia op. cit. Tomo XIV pag 232.

<sup>(2)</sup> Non dicismo, come altri storici, per estare di sottomellersi ai decreti contra di tut pubblicati dat conciliabalo, rispetizado la dichiarazione della chiesa i quisquis ergo hano synodum ca dumiament primaria intentiane a Julio Indiotam existimat, ut hoc praetemin judicio Pisant consiliabuli declinarei, graviter aberrat, Sacr. Concilia ap, cit. Tomo XIV pag. 343.

del 1516, fece per beni temporali miserando scambio dei diritti della chiesa.

Altri due decreti di quel concilio vogliono essere particolarmente mavedati. L'uno, testimonio de ribaldi costami dell'epoca, rafferma la credenza nella immortalità dell'anima, impugnata dalle scuole filosofiche, onde venne che si urdinasse ni cherici di applicarsi alle scienze teologiche ed al diritto ecclesiastico a fine di mondar l'animo dai malisemi della prima instituzione nella poetica e nella filosofia (1). L'altro proibisce la pubblicazione a stampa di qualungue opera senza licenza del maestro del sacro palazzo o dei vescovi, acciocché non s'imprimano libri contenenti errori e dogau perniciosi, e ingiurie a persone anche elevate in dignità. Ambidue fallirono al o scopo. Possero pur state rigorosamente osservati, venivano troppo tardi: ai lamenti contro la corrattela del clero aggiungevesi omai lo spirito di esame, desto e rinvigorito da mirabili invenzioni, che le menti umane sospinsero oltre la sfera delle idee religiose.

V. La emancipazione de' popoli dall'autorità centrale del medio evo, dovuta al consolidamento de' principati, agevolarono quelle invenzioni medesime, i cui effetti facevansi ancor più manifesti neil' età che entriamo a descrivere. Di già la polvere da cannone aveva mutato il astema della guerra, e la bussola quello della navigazione, quando le aclenze, shucate dal santuario, dilagarono mediante la steurpa. Poco dopo cadde l'impero d'oriente in mano de' Turchi; onde, chiuse essendo agli enropei le vie antiche del commercio, la necessità di trovarne una muova condusse alla scoperta del Capo di Buona Speranza ed al glorioso errore di Cristoforo Colombo. Qual rivolgimento negli intelletti alla

<sup>(1)</sup> Ut in his sanctis et utilibus professionibus sacerdoles domipi inveniant, unde infestas philosophiae et poesis radices purgare et sanare valeant, Ibidem pag 188.

vista di tanta parte dell'orbe dianzi nascozta! Non e' è cibo più souve di questo a sublimi ingegni, scriveva Pietro Martire d'Anghiera a Pomponio Leto. Tufino l'ammo in accumular dovizie i miseri avari; noi allietiamo la menti nella contemplazione di sifatte meraviglie. Ai tempi nostri era serbato di veder allargarsi di tanto le concezioni, e tante cose muove apparir improvvise sull'orizzonie (1).

Non s'era ancora affissata l'attenzione al puovo mondo. che già i Greci fuggiaschi innanzi alle spade del Turchi raddoppiavano in Italia l'ardore degli studii classici e l'ammirazione dell'antica civiltà. Poiché una condizione medesima e simighante d'intelletto, un medesimo o somigliante cielo e un'ispirazione molto conforme aveva dettate le opere latine e greche, qual cosa più naturale che l'amore di esse degenerasse in idulatria? Se proprio è di ogn'idea fortemente appresa allo spirito di an'egoca l'assumere certo colore di religione, carità patria era per l'Italia, che della perduta importanza politica racconsolavasi nelle memorie delle passate grandezze, îndi a trioufi de' letterati. Il mio nome, diceva-Francesco Filelfo da Tolentino (scolaro di Casparino Barziza), chiamato a Firenze ad insegnar eloquenza, il mio nome è mila bocca di tutti; i primi magistrati della repubblica, le più nobili matrone mi cedono il passo. Si grande è la laro condiscendenza, che ne sento quasi vergogna. Ogni giorno plu di quattrocento uditori pendono dalle mie labbra, la maggier parte nomini maturi e dell'ordine sensterio. Non v' ha alcuno a me superiore in autorità (2).

Potera tanto cuito delle lettere antiche rimaneral alla forma, senza alterare le idee? Fin Petrarca, che pur diede grand' opera a risuscitarie, esclamando: Guebano l'apostata rinasce, aveva presentito l'alito di questa età, in cui le dot-

Google

<sup>(</sup>f) Epistol, apur Amstelod. 1670. Epis. 152.

<sup>(2)</sup> F. Philelphi Epistolae, Venetiis 1489, Hb. 2, j.ag. 9 o 10,

trine pagane irrompenti all'ombra degli studii classici aduggiavano il buon seme evangelico (1). Tengono i posti in conto di facole i misteri, diceva Marsilio Fictio, e li disdegnano i filosofi siccome leggende di vecchierette (2). Nell'accadenna romana fondata da Pompomo Leto i nomi di battesimo ni convertivano in quei dell'antica contilità (3); di questa celebravansi pelle scuole i fatti mitologici e le eroiche virtù; fin al Vaticano traevano i dotti non a venerare le soghe degli Apostoli quanto ad ammirare i capolavori dell'arte antica, l'Apollo e il Laocoonte ; e quando agitavasi in Roma la crociata contro i Turchi, e Leone X vi eccitava Francesco 1 per gla Dei e per gli siemini, Andrea Navagero non ricordava tampoco l'interesse cristiano della conquista del santo sepolero, si unicamente il desiderio de' letterati di scoprire colà gli scritti perduti de Greci e forse anco del Romani (4). Il Sannazaro nel suo poema sul parto della Vergine non nominò mai Gesù perché non latino; perché non è latino profeta fece vaticinare la venuta di Cristo da Proteo, e chiamò Maria speranza degli Des. Sermonando un uratore della passione di Cristo davanti a Giulio II ed ai cardinali tolse principio dalle lodi del pontefice guerriero, che paragonò a Gioye scaghante il fulmine; rammemoro poi i Decii e i Carzu e gli altri eroi pagani, che della lor vita fecero sacrifizio alla patria : deploro l'ingratitudine degli nomini contro Socrate. Focione, Epammonda, Scipione ed Aristide, e conchinse coll' imprecare a' Gindei che, unmemori de' beneficii di Cristo, lo conficcarono in sulla croce; senza pur dire una parola



<sup>(</sup>i) Sentio, rediti ali inferia Julianus, soque funestion quod mevum nomen assumpsit, animum servat antiquum, et hostile propoultum amicitiae velo tegit . . . . et nisi se Christus iterum vindicet actum-est. Epistolae f. 5, p. 717.

<sup>(2)</sup> Epistol. lib. Vill, t. 1, p. 890.

<sup>(5)</sup> Tirubuschi, Storia della letter, Rai, t. 6, parts I, pag. 108.

<sup>(4)</sup> Vaugerii Franfalio in Ciceronia orationes.

della cagione di tanto obransto, ch' è la caduta dell' nomo, nè del suo prezzo inestimabile, ch' è la redenzione del genere umano (4). Non offendono meno il sentimento religioso le allusioni gentilesche del Bembo, prelato e poi cardinale: disse Leone X assunto al pontificato per bontà degli Dei immortali: chiamò collegio degli auguri quello dei cardinali, sefiro seleste lo Spirito Santo; Minerea uscuta dai capo di Giore il figlio di Dio; ammonì il Sadoleto, uno de' più pii di quel secolo, a non leggere le epistole di san Paolo, chè quel barbaro stile non gli corrompesse il giusto; a lasciar de banda cotali base, indegne d' nom grave (2).

Del risorto paganesimo abbiamo testimonio più brutto ancora nella credenza generale all'astrologia; perocche la superstizione mai non abbonda quanto al rattepidirsi della vera fedo. Della sua forma volgare non parlo, si della scientifica che a quella dava mano per recare lacrimevoli effetti. Insegnavano gli astrologi che Giove per la sua congiunzione cogli altri pianeti produceva le diverse religioni. Ora nonconoscendosi oltre a Giove che sei pianeti, ne veniva non potervi essere che sei religioni ; adunque il cristianesimo, ch' era la quinta, doveva cedere il posto alla sesta che regnerebbe sotto l'Anticristo (3). Così togliendogli il carattere di verità rivelata ed immutabile, lo si faceva dipendere dall'influsso degli astri. Onal maraviglia si derivasse ngusimente ogni aitra vicenda umana? Machiavelli consuma uno de' capitoli sulle Deche intorno ai segni celesti che precorrono le rivoluzioni degli imperii, attribuendo alle stelle le cause ch'egli aveva si a fondo meditate nella nequizia degli nomini.

<sup>(1)</sup> Ergand Ciceronianus, Opera, Lugduni 1703 t. 1, pag 993.

<sup>(2)</sup> Omitte has nugas, non epist decent gravem virum tales ineptiae. Burigmy Vie d'Erasmo t. I. p. 560.

<sup>(3)</sup> J. Pici Mirenciulae, de astrologia. Opera t. I., pag. 321.-

Peggior guasio apportavano le due opposte scuole de' Platonici e degli Aristotelici, accordandosi nell'osteggiare od almeno nel metter da banda la religione. Tutte la religioni, diceva Marsilio Ficino, honno qualcoro di buono, in quanto ci ravvicinana a Dio : diferiscono i riti : ma da questa varieià, per volere di lui, nasce certa mirabile armoma deld'america (1). Platone sembravagli mandato da Dio percomunicare agli poinini le verità che conducono a salvezza (2); ne' saoi dialoghi trovava l'intuizione de' misteri più profondi, ed il Cratone considerava come un secondo vangelo. cadato dal cielo (3). In opposizione all'idea cristiana intorno all'immortalità dell'anima, la faceva consistere nel ritorno all'originale suo spleadore per l'assorbimento in Dio (4): la qual dottenna diffusero pos Pico della Mirandola, suo nipote Gianfrancesco, Girolamo Benivieni, e sopra ogni altro-Lorenzo de' Medici, padre del pontefice, i cui inni religiosi, anzichè conformarsi ai domini della cluesa, illustrano i principii della teologia platonica.

Ma come per il risorto ellenisme tornarono in Firenze i più chiari ingegni alle sublimi idealità dell'Accademia, confacentiai a quell'aria di freschezza e di gioni che si respira a'piedi dei colli di Fiesole, così altrove, e segnatamente qui in Padova, al testo verace di Aristotele, ineglio rispondente alle abitudini di ponderazione e di esattezza, indotte dal maneggio degli affari e dallo spirito pratico dei Veneziani; onde quando il loro concittadino Nicolò Leonico Tomeo, primo a studiario e ad esporto nella sua lingua origina.

<sup>(</sup>i) Forsitan vero varietas hujusmodi, erdinante Deo, decorem quemdam parit in universo mirabilem. Fictous de christiana religione C. 4.

<sup>(2)</sup> Finima Epini t. I, lib, VIII, pag. 823. Preem in commentaria. Platonia t, 2, pag. 102.

<sup>(3)</sup> Ibidem Epint. 1, J. Hb. VIII, p. 805.

<sup>(4)</sup> De immortalitate animarum. Firenza; 1582

nale, monto la cattedra di Padova nel 4497, ben si vede ragione che il Bembo ne celebrasse in versi il grande avvenimento. Per vero il beneficio del cercare nel solo testo le duttrine autentiche del Peripato schiudeva un'ère novella all'insegnamento filosofico, non solo perché lascura nella meritata polvere le traduzioni e i commentatori dei medio evo, ma, quel si e più, perchè, francando le menti dai metodi. insulsi e dallo compagini scolastiche, faceva loro maggiora abilità di muoversi da se, e mettersi dentro alla ricerca della natura. Senonchà tanta era ancora la tenacità delle abitadini inveterate, che le quistioni tra gli Alessandrini e gh Averroisti, intorno alla natura dell'anima ed al suo fine supremo, non ristettero per alcun tempo dall'imperversare nella nostra scuela, dove a giorni di cui ragiono ebbero a campioni memorandi Pietro Pomponazzi mantovano ed Alessandro Achillini.

l'immortabità dell'anima e il libero arbitrio, sostenendo inventate dai legislatori le idee morali e le postume retribuzioni (4). Negata fin la Provvidenza, parve anche a lui i rivolgimenti degl'imperi e delle religioni dipendere da quelli degli astri; onde i taumaturghi reputò fisici squisiti, che prevedono i portenti naturali e le occulte rispondenze del cielo colla terra, e profittano dei momenti in cui la leggi ordinarie sono sospesa per fondare nuove credenze. Cessato l'infinenza, cessano i prodigi, non resiono che gl'impostori, la constimazione si avercina (2). Che pensar duuque dei miracoli del vangelo 2 li Pomponazzi li lascia a parte, perchè vide beffato

<sup>(</sup>i) Respicient legislator pronitatem viurum ad malum, intendent communi bono, tanvit unimam esse immortalem, non curant de veritate sed tantum de probitate, ut inducat hommes ad virtutem: neque accusandus est políticus. De immortalitate animae c. 15, pag. 103-e seg

<sup>(2)</sup> De invantatione, c. 12, p. 286

dul volgo, perseguitata dagli inquisitori la ricerca del vero (i); ma molti altri spiega coglimfinssi de pianeti. A questi, non ai demonj, è dovuta la faceltà di alcuni d'indovment l'avvenire, e, seconde il lero ascendente, di scongurare il tempo, convertire in bestie, far somiglianti meraviglie.

Le desolanti dottrine confutò l'averroista Achillini nelle tesi pubbliche; ma il pubblico diede ragione al Pomponazzi accorrendo alle sue lezioni, quasi gli piacesse attestare che non si recava a coscienza l'opposizione tra l'ordine della fede e l'ordine filosofico (2).

Le confuté anche Agostmo Nifo di Sessa, ma pagato e per mercar perdono alla sua opera de intellectu, nella quale sosteme non esistere che un'amma, sparsa in tutto l'universo, che vivifica e modifica gli esseri a sua voglia. Di questa viltà d'ammo abbiamo altri documenti nella sua vita, alla quale ebbe condegna la morte, s'è vero che poco prima di esatar l'amma esclamasse: fre mess' ora serà chiernto se la sua periòsico immertale (3).

Mal argomenterebbe tuttavia chi per questi e consimili eccessi, proprii di ogni epoca di reazione e di sbrigliato entusiasmo, non vedesse altro nel rinascimento degli studif classici che il ritorno al paganesimo.

Aveva esso a compiere due opere: una di lotta contre le tenebre addensate dalla barbarie acolastica, ed una di preparazione all'avvenire, rivendicando la libertà del pensiero, ch'è lo spirito delle lettere antiche. Vero è che condusse alcani ad una specie di religione razionale, eclettica; altri ad una incredulità più o meno manifesta. Vero è che, ripigliando l'interrotto corso della civiltà dai dissepolti monumenti delle patrie ricchezze, la falsarono assai volte gli

<sup>(</sup>f) De fato lib. 111, p. 7.

<sup>(2)</sup> Renan Ernest. Averroès el l'Averroisme, Paris 1861.

<sup>(3)</sup> C Cautà. Storia degli Italiani T 5, pag. 199. nota 21

eruditi, volendo repristmare ció chi era assolutamente soggiogato e spento dalla cruce. Ma se per questo deplorar deve-Italia l'effetto momentaneo de' rolti costumi, che la resero inabile a repulsare sia coll'anima i flagelli patiti, una gioria grande la tiene consolatissima, ed è di aver incominciato' quel rivolgimento sociale, i cui frutti toglionsi cercare nei secoli seguenti. Imperocché resta suo carattere predominante l'incentro dell'antico col moderno, e la loro combinazione, senza soffocare nè gli nomini di genio ne l' ispirazione nazionale. Di qui, per cagione d'esempio, la poesia cavalleresca, capitata cull'ironia dell'Ariosto, sussistente accanto all'epopes di Omero, matata degli sforzi pedanteschi del Trissino, per dar luogo poi al poema del Tasso in cui l'una e l'altra sono contemperate; il periodo latino di Cicerone è la prosa semplice itauana che riescono nella imqua del Berahu ; Machiavelli e Guicciardini, l'uno che commenta Livió a pur non perde il vigore del meditare italiano. l'altro chè lo imita mettendori del proprio l'arte di serutare i raggindella politica i Pomponazzi che studia: Aristotele e ruvescia non poche delle sue dottrine (1), Indi, fra il tempestar delle fazioni, l'audacia delle menti e la licenza del vivere, quell'aria di tolleranza, che ci callegra tanto al primo uscire del medio evo, dopo le crociate contro gl'infedell, le guerre religiose e i roghi dell'inquisizione.

La usarono anche i pontefici. Sopra ogni altro meritò bene della crescente cultura Nicolò V. Non si tosto cadde Costantinopoli in mano del Turchi, che nelle provincie da essi occupate mandò alcuni letterati a comperare manoscritti, ed altri nelle isole più lontane dell'occidente a cercarvi autori latini i onde Francesco Filcifo diceva per opera di lui non enere perita la Grecia, ma soltanto trannigrata in

<sup>(1)</sup> G. Ferrari La monte di Giandiattista Vico Milano 1807, pag 32, seg.

Italia (1). Lo stesso Filelfo, e quanti erano detti, eccolso, e largamente pagò, per modo che Lorenzo Valla non trovava un papa col quale poterio paragonare (2).

Senonchè chi non vede aver la corte di Roma favorito uno avisuppo intellettuale, che doveva tornare Innesto alla sua potenza? Distici e sarcasmi scaraventò il Valla contro l'ambizione di que la corte, e, benchè titolato canonico e sonttore spostolico, dichiarò falsa la donazione di Costantino alla santa sede della sovranità temporale. Non altrimenti che Cola Rienzi, per classiche rimembranze meditò Stefano Porcari di por termine al dominio de' preti, con quel tentativo che lui e molti altri congiurati menò al patibolo, ed a Ricolò Y il breve resto di vita fece passare fra terrori e supplizii. Sicchè presso al finire, avendo a sè due pii monaci, disse loro, piangendo, le memorande parole: Mai persona non entra qua che mi parti il vero. Son tanto confuso dalle finsione di quai che mi carcondano, che se non temessi lo scandalo, remincierei al papato per tornare Tommeso da Sarzana (3).

Ben era dunque natural cosa che l'aolo III perseguitasse i restauratori della letteratura classica, chiamandoli eretici (4). Tali ad una voce predicavano i frati esser persino coloro che leggono un poeta, e per poeta intendevano Cicerone e Tito Livio, quanto Catullo e Properzio (5).

Ma prepoteva lo spirito dell'epoca; onde i suoi successori, ben lungi dall'infrenare la libertà delle lettere, largheggiando con esse di onori e di eccitamenti, credettero piuttosto raffermata che indebolita la loro potenza dal progresso del sapere. Attribuendo le opposizioni sofferte unicamente a motivi di particolare interesse, seducevali la speranza che i

<sup>(</sup>I) F. Philelphi Epist, No. XIII, pag. 92,

<sup>(2</sup> Rella prefazione all'opera de linguae latinae elegantia,

<sup>(3)</sup> Informers Diarie.

<sup>(4)</sup> Timboscái: Storia della letter ital. 1-6, parte 1, pag. 72.

<sup>(5)</sup> Glessfer Kirchengeschichte t. 2, p. 531.

dotti tutti, tranue alcuni visionerii, pensassero al pari dei letterati e degli artisti che vivevano a spese della santa sede. ed accettaesero la supremazia romana akmeno quale atrumento politico e molla efficace di civilià. Lasciavano dunque in teologia scolastica a monaci ignoranti, le cui esorbitanza erano primi a deridere, ogni loro pensiero ed ogni sforzo rivolgendo allo scopo di far del papato, cel mezzo della diplomaza, delle lettere e delle arti, ciò ch' era stato altra volta rol mezzo santissimo della refigione, unico centro all'attività del pensiero. Così protessero fin coloro per i quali pareve mai non fosce sonate la predicazione evangelica, senza pur sospettare gh scenyolgmenti che andavano preparando, come i re e i notali careggiareno i filosofi del secolo decimoltavo che sparsero i semi della rivoluzione francese. Tornó pertanto alla loro corte più vivo che mai lo spirito gentilesco. Per il quale sugli altari del Vaticano si videro ritrotte le amasie de' pittori, e le belle transfeverine di divulgata cortesia nella Vergine della casta dilezione, Allora Alexandro VI fo di into del Pintoricchio sotto forma d'un re magio, prostrato davanti una madonna chi era la Giulia Farnese. Allora, in commemorazione dell'antica Aspasia, onorcissi a Roma la Imperia certigiana, la con casa eta un convegno di amora insieme e di gentilezze e di studii (1); allora ebbero le infami foro glorie la Yanozza e Lucrezia Borgia. Allora l'opera del Pomponazzi, che impugnava l'immortalità dell' anima, ed al'a quale aderivano non pochi scrittori contemporanes, difese il Bembo dinanzi al maestro del palazzo apostolico : sicché l'autore salvato dalle persecuzioni seguitò a professare sicuramente a Bologna, dupo morte fo onorato d'una status, e deposto nella sepoltura d'un cardinale. Allora Agostino Nifo ebbe il titolo di conte palatino e il privilegio di servirsi del gome e delle armi de Medici. Che valeva

<sup>(1)</sup> Bandello Matteo, Novelle, parte 111, nov. 42.

la condanna delle lore dottrine dichiarata dal cuncilio lateranense, se per cotesti esempii a Roma non pareva fosse galantuomo e buon certigiano celui che de' dogmi non escos qualche opinione erronea ed cretica (4)? Che la censura dei libri, sotto un pontefice che dava una bolta per proteggere l' edizione del più immorale poema. l'Orlando Furioso?

VI. Nel nome di Leone X sogliono compendiare gli siorici quanto ha di segnalato l'amore delle lettere. Nampolio di casa dovi era greditario il loro patronato, cardinale a tradici anni, poi papa sul flore dell' età, culto, amabile, usava riguardarle come i migliori atredi ed il più robusto sostegno di un gran principe. Dopo la vera religioni (diceva nel privilegio concedato per istampare i primi cinque libri degliannali di Tacito, vennti di Westfaha e pagati cinquecento zecchini), sono la lettere el più del dono che Iddio abbia fallo soli nomini, loro vanto nella fortuna, conforte nell'avvarusti; a a Giovanni Heytmers, cui diede mearico di matracciare le deche di Tito Livio, pagandole a qualsifesse prezzo, serveva. che importante porzione dei doveri pontifizii è il favorire i progressi della ciassica letteratura. E veramente coi cultori di quella largheggió in particolar mode aca pur di dasari proprii, ma d'impieghi, benefizir e dignità ecclesiastiche : agli altri in generale fece promesse e sterili cortesie. Opindi mentre tra i cento professori del gianasio romano, che voleva emulasse le migliori università, pagava lautamente trentuno maestri di grammatica e di rettorica; mentre al Tibaldeo di Ferrara dava trattamento e ricchezze e ciponecento zecchini per un solo epigramma; all'Ariosto, corso a prostrars) a'suoi piedi, non fargi che un bacio, lasciandolo nella miseria, tanto da non ocere di che rimovarni un monto. Del para gli nomini abborrenti dal cerear sieurezza di ozii, a

<sup>(</sup>I) Cornectoto, Vita di Paoje IV. MS, citato dal Renke Die 10mischen papate, Lij., pag. 71.

presze della dignità del carattere e del pudore dell'arte, disdegno. Leonardo da Vinci non gli andò a' versi, e Michelangelo Buonarotti, di cui non valse a patire la sublime edindomita anima, mandò a scavare marmi in monte Altammo. Tranne Rafaeilo, gli artisti da lui protetti erano cortigiani. Per lo che ben si comprende come il suo patrocinio dovesse rendere magmore il male di apella letteratura vile. bomarda, adulatoria, che già da qualche tempo aveva incominerato ad invilire l'ingegno italiano (4). Aggiungansi le sceno co' prediletti buffoni, che lui degradavano, e quella, tutt' altro che incoragmare, esponevano sul trivio, il Terrascon, suo vecchio secretario, a forza di encomii, persuase: essere improvvisamente direnuto gran dotto in musica; unde lo scimunito si pese a stabilire teorie stravaganti, e direntò matto. A somiglianti belle trascorse con Giovanni. Gazoldo e Girolamo Britonio poeti, nill'ultimo de' quali fece poi applicare solentemente le bastonate per aver fatto dei versi cattivi. Camillo Ouerno, improvvisutore, gran beone, gran mangiatore, che di sue lepidegge gli mereava le mense, per un poema l'Alessiade di ventinnia versi, meritamente cancellato dalla memoria degli nomini, dichiarò arcipoeta. Del Baraballo abate di Gaeta gonfiò talmento la vanità cononori e dimostrazioni, da indurio a credersi un autovo Petrarca; quindi fattolo montare sopra un elefante donato da Emanuele di Portogalto, con la toga palmata e il laticlaviode' trionfanti, lo mando per Roma, tutta in festa e paratí, non guardando a spese, acciocché il poetastro salisse in Campidoglio ad oport che l'Ariosto non ettenne.

Questi ed altri spassi descrive Paolo Giorio con ilarità veramente caratteristica in un vescovo; ma a noi, bon lungi dal destaria, trae un sospiro dal fondo del cuore la conclusione a cui riesce, cioù ch' essi sono degni di principe nobile

<sup>(1)</sup> Emiliani Giudici, Storia delle belle lettere p. 645.

s den creato, sebdene gli susters is disapprovino in un papa (1). Egli è nome dabbene, scriveva anche l'ambasciatore veneto Harmo Giorgi, e liberale malte; ha buona natura . . . e per godere il papato non vorria nè guerra, nè fotica; ma questi suoi lo intrigane (2). È dotto, afformava Marco Minio e amatore dei dotti, ma vuoi evers e star mu piaceri (3).

Vivere voleva alle voluttà dello spirito, e lasciar vivere contenti quanti gli stavano attorno, affinche tutti acelamas-

sero la beatitudine del suo tempo.

D'autunno, uscendo talvolta senza rocchetto, e, ció che era più grave al cerimoniere. Ano in stiegli, andava a cacciare per giornate intere a Viterbo e a Corneto, pescare a Bolsena, Impudiare a Malhana, seguito dal suoi poeti, coi: quali tenzonava a forza di epigramuni. Reduce, al commenardell'inverno, in città, fra lo splendore delle feste e i concertà ngusicali ondi era sempre romoroso il palazzo vaticano, ora improvvisava versi latini, ed era accompagnava a mezza vece le arie : teneva abituali convivii rallegrati dalle celie de' pia noti buontemponi, fra i quali da uno de' Nobili fiorentino, detto il Moro, cui per il mo molto mangiore e recolare dude d'entrate d'uffizit per ducento scudi l'anne (4) : sopra cena tratteneva sei o sette cardinali de' più intimi co' quali mocava alle carte, e, guadagnasse o perdesse, gettava manciate di zecchini sugli spettatori ; ogni anno chiamava da Siena la compagnia comica de' Rozzi : per amore del bello artistico rideva a queile scene da postribulo oude son piene la Mandragora del Machiavelli e la Calondra del cardinale Bibrena, rappresentate davanti al sacro collegio per ecolamento di quel Bilitena medesimo, che, maestro, come le chianna Paolo Giovio, nell'arte d'indurre alle passie a meglio assen-

<sup>(1)</sup> Plla Leonie X, Bas lenc 1577 llb. IV p +5.

<sup>(2)</sup> Relazione cit. del 1517 Albert ser, II, vol. III, p. 51,

<sup>(3)</sup> Relazione di Roma 2 giugno 1520 ibidem p. 64

<sup>(4)</sup> Cambi, Chronicon, Murateri, gerum Hall script, L. 21, p. 789.

mati (1), dirigeva i carmasciali e le mascherate, facevasi fabbricare sul Vaticano una villa, di voluttuose ninfe dipinta da Rafaello, e si congratulava che Giuliano de' Medici menasse a Roma la principessa sua moglie, perocché la città tutta dice : er lodate sia Dio, chè qui non mancava es non una certe di madonna, e questa signora tante nobile, tento virtuora, tanto buona e tante brita ce ne terrà una, e farà la croce romana perfetta (2).

Ohi certo erano godimenti irreprensibili, guardati dalpanto di veduta mondano; ma dicano i lesti credenti se fossero propri all'augusto officio pontificale. Fin lo Sforza Pallavicino non ha potuto scusarli. Mancò Leone al sua debito, dice egli, con trascurar quella parte di letteratura che non solo i la più nobile, ma la più proporzionata al mo grado, e nella reggia della religione con maggior cura chiamando coloro a cui erano note le favole di Grecia e le ciancie dei poeti, che le istorie della chiesa e la dottrina de padri . . . . Nè voglis so affermare che fasse in hei tanta sollecitudine della pietà quanta si richiedeva da quello stato quasi divino . . . percuocché in Leone le cacce, le facezie, le pempe così frequenti furono imperfezioni parte del secolo, parte della potenza, parte del genio ; ma imperfezioni non picciole in chi era santo a quel grado che richiede il sommo della perfezione (3). Il perchè la storia imperterrita non teme regi-

<sup>(1)</sup> Quam forte Calandrara mollibus argutisque leporibus perjurandam.... per poblies compedes agere sistuisset, precibus impetravit ut ipse pontifex e conspicuo leco despectaret. Erat enim Riblena mirus artifex hominibus setate vel professione gravibus ad inseniem impeliencia, quo genere hominum pontifex adeo fingranter objectabatur, ut laudando, ao mira els persuadendo donandoque, plures ex stolidas staltisalmos el maxime ridiculos efucere consucrisset. Fila Leonis X, lib. IV

<sup>(2)</sup> il cardinale di Biblena a Givilanti de' Nedici, Roma il 1, di quarcalma 1516, Ruscelli Lett, di Principi, Venezia 1581, t. 1, p. 16,

<sup>(3)</sup> Isturia del Conollio di Trento, Roma 1656, parte 1, pag. 86.

strare nelle sue pagine, aver egli porta a' neunci miova arma e potente a ferire il papato fin dentro le parti vitali. Vero è che nella sua corte, confrontata con quella di Sisto IV e di Alessandro VI, quando si tolgano le perfidie della politica, appaiono in minor mamero gli abusi e meno ributtanti che in altri tempi stati non fissero; chè anzi la si poleva dire tolterante, disposta a lasciare che le cose andassero pel loro verso, prodiga di libertà alla mente miana, purchè rispetto a lei si facesse altrettanto, le rimanesse assicurato il medesimo modo di essere, le si pagassero gli alessi tributi. Ma egli accade ai governi di essere assaltti proprio altora che fanno meno male e transigono colle necessità dei popoli; e la rigione è questa, come dice Guizot, che fario altora si può, mentre nol si poteva prima.

La faticasa opera de' secoli non attendeva che una semtilla per divampare in incendio ; e fa appiccata dalle spaccio delle indulgenze.

Alla prodigalità di Leone non potevano bastare la rendite ordinarie, di già molto stremate, essendo le riserve in gran parte abolite, è contrastate o per lo meno diminuite le annate. Sprecato pertante il tesoro accumulato da Giulio II, impegnò le giole di s. Pietro, poi trassa danari dalla nomma di parecchi cardinali, e della vendita di milleducento cariche auovamente introdotte. Venne infine la guerra d'Urbino, e allora i disegni della crociata tornaronghi opportuni a levare la decima sui beni ecclesiastici di futta la cristianità. Accordoghela il concilio lateranense ai 47 marzo del 4517, poco prima di sciogliersi, però non senza opposizione e colla maggioranza di dae o tre voti soltanto (1). Ma la Spagna rifiutò di pagarta, avendo il cardinale Xiguenes dichiarato, doversi prima vedere a quale scopo servisse (2). Egualmente al re di

<sup>(</sup>i) Furide de Grassie presso Actingidus pap, eccl. ad auno 1517 n. 16.

<sup>(2)</sup> Argeneels Anales de Aragon p. 354.

Francia, per interessi politici, dovetta concedere il pontetice di usarue ad arbitrio suo, ricevendo in compenso, come dicemmo altrove, cinquantazzola scudi per suo impote Loreozo (1). Per rientrar dunqua nelle motto spose, compresa quella della immensa fabbrica di s. Pietro incominciata da Giulio II (2), ricorse Leone exandio alle offerte volottaria dei fedeli mediante la concessione delle indulgenze, che fu il grido di guerra de' novatori oltraniontani.

La Chiesa fia da' suoi esordir ha professato la dottrina, per cui da Cristo, che col suo sangue espiù il fallo originale, viene la salute dell' nomo; gratultamente, quando si rigenera mediante il battesino; col soddisfacimento penale, quando ricade nel peccato. Questo soddisfacimento, durante la vita, di preghiero, di penitenze, di mortificazioni, come ha facoltà la chiesa di prescrivere, così anche di rimettere, del tutto o in parte, secondo le condizioni dei penitente. Nei tempi antichi la singola peno, che non oltrepatsavano mai i trent'anni, s'accumulazono talora a più secoli; ende, essendo impossibile conseguire l'assoluziono sa vita, si persendo impossibile conseguire l'assoluziono sa vita, si per-

- pag 272, abbiamo in ricevuta di Lurenzo de Medici al l'escriere del re, con queste parole : et luy en sero less en fasci tenir osmpte sur l'obligation et promosse des deniers de la neuvelle decime que le stit seign. Roy tres chrestien doit faire rendre ou employer quant le ons le requerre (Molint Doc. di stor. Ital. 1, 1, pag 72). Forse dació etho origine la voce riportata dal Guicriardini e dal Sarpi, è dimostrata faisa dal Pailaricini, che il papa cedesse a sun sorella Maddalena passione della rendita della induigenza.
- (2) Naturalem orgo proponsionem ad omais magnifica exequenda seculus, aedificationem superbum finaliems 6. Petri a praedecessore Julio II inchostam, absolvers molicipatur: sed exhauserat aerartum immodicis in omnis generis res spiendidas sumithus, qui potentissimo orbis Monarchae potius, quam hicario fitius convenishant, cujus reguum non est de bos munde, Matiniousy hist, Lutheranismi appo Sechendor/ Comment, hist, et apoteg, de tuther, Lipsiae 1694 lib. 1,5ec. V., pag. 2.

mise di commutarie in altre opere pie a vantaggio della chiesa, o di farle eseguire da altri, massime colla messa. Di qui le indulgenze, fuor d'ogni dubbio legittime, avendo la Chiesa ricevuto da Dio il potere di legare e di scingliere. Non dunque nella instituzione santa, si unicamente nella improntitudine di taluni, che per avarizza o per altri scopi mondati ne abusarono, cercar possono i cattolici la ragione delle universah doglianze.

Allorché papa Gregorio VII, in guerra coll' imperatore Earsco IV, promise assoluzione di tutti i peccati a coloro che seguissero la parte dell' antirè Rodolfo di Svevia (1), da particolari ch' erano in origine, mutando carattere, diventarono generali le indulgenze. Tali furono anche quelle che i seguenti pontefici concedettoro ai crociati (2). Allora, per fermo, quell' istrumento di potere adoperavano con ingenua fede; ma nella lotta contro gli Hohenstaufen, postergata Terra santa per interessi temporali, lo scambiarono in istrumento di fiscalità.

Riconoscendo la comunione in carità non solamente di tutti i militanti, ma eziandio fra questi e le anime aspettanti nell'altra vita, consacrò la Chiesa uno de' più nobili sentimenti del genere umano coll' insegnare potersi a suffragio di quelle applicare le pregluere e le buone opere nostre. Stabilite pertanto le indulgenze, le si rivolsero anche suffe pene del purgatorio, ed ugualmente per il principio che spetta al papa dispensare una parte dell'inesauribile tesoro di misericordia accomulato dal sangue di Cristo e dai mediti soprarogatorii de'fedeli, e de' santi. A questo principio s'informa la bolta di Clemente VI, il quale pose diligenza a dimostrare la virtù prodigiosa del tesoro medesimo, di aumostrare la virtù prodigiosa del tesoro medesimo, di au-



<sup>(4)</sup> Manut Jo, Dom, Concil, t. XX, p. 534.

<sup>(2)</sup> Her illud pro omai poesitentia reputetur. Concil, Claromonlan c. 2. Ibidem t.JXX p. 816.

mentarsi quanto più se ne largheggia (4). Vero è che nel potere di usario non voleva san Tomaso d'Aquino veruna delle restrizioni dettate da Alberto Magno (2). Non si deve, egli dice, considerare né la fede, né le opere di colni che riceve l'indulgenza : ma il teroro de' meriti, i quali essendo comuni di tutta la chiesa, si distribuiscono ai singoli mombri ad arbitrio di colui che la presiede. Torna a bene senza dubbio ch' ella metta minura ne' suoi favori, ma quand' anche fossero pressoché per mulio rimesse le pene, non sarebbero meno efficaci la indulgenze, bastondo il tesore dei meriti alla perdonanza di tutti i peccati (3). E se la chiesa la possiede, perché non potrebbe disporpe a vantaggio cost dei morti, come dei vivi ? (4) Cionoppertanto la Chiesa dichiarò sempre espressamente che le indulgenze mancano d'ognivalore se non congiunte al pentimento, e guanto a le anime del purgatorio, ben langi dal sostenere che la sola volontà del pontefice potesse liberarle, Sisto IV colta sua decretale dei 1477, pel definire la dottrina contenuta nei dialoghi di Gregorio Magno (5), affermò che le indulgenze medesime

<sup>(1)</sup> Quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum, Bulla Unigenitus 27 jan. 1343. Extraoagent, Comm. hb. V. 8429, c. 2.

<sup>(2)</sup> Sentent, lib. LV dist, 20 act. 17.

<sup>(3)</sup> Praedicta merita sunt communia totius ecclesiae; ea autem quae sunt al-cujus reutitudinis communia, distribuuntur singulis de multitudine, secuodum arbitrjum ejus qui multitudini praest ..... nec divione justitiae derogatur, quia nibil de poena distittur, sed unius poena alteri computatur. Summa P. III, Supplem. Quaest. 25 art. 1 e 2.

<sup>(4)</sup> La ragione principale è questa: si in praesitatione ecclesiae aliqua futilitàs deprehenderetur, non assent documenta ecclesiae attonjus auctoritatia ad roborandam fidem, Suppl. P. III. Quaestio 71, art. 10.

<sup>(5)</sup> Gregorii Magni Op. Venetiis 1768, Dialog. 17, 55.

profittavano soltanto per via di suffragio, che cioè i meriti di un terso soddisfacevano per i morti (1).

Senonché pur troppo il concetto teologico delle indulgente pon entro mai nelle menti delle moltitudini. Il vulgo cadeva facilmente nell'opinione contraria, dandosi a credere che il danaro speso per acquistarle fosse il prezzo della remissione de peccati. Laonde sin nell'undecimo secolo lamentava san Damiano il crollo della disciplina per la commutazione delle penitenze (2). Un trovatore, come fosse naturalasma cosa, diceva, romperebbe sua fede per andar poi a cercare perdono in Siria (3); e l'abate d'Ursperg riferisce aver adito aomini empii uscir faori in queste parole: commetterò deletti quante me torna a grado, poichè prendendo la croce sorà mondo da ogni macchia, chè anzi soddisferò per ali attri (4). Un granmaestro dell' ordine teutonico fu oso persino scrivere nell'anno 1419 al suo ambasciatore a Roma, domandanse per lui dat papa generale assoluzione di tutti i peccati che commetterebbe in vita, fossero grandi o piccoli, a costanta quanto si coglia (5). Al principio del secolo decimosesto leggevasi in una chiesa di Burges l'inscrizione: offri qui devolamente, e tu avrai posto tra i beati . . . . esti si mette in vendita il paradise (6). Avendosi così facile mezzo di guadagnario, a che non allargare il freno alle passioni? Sistatta argomentazione fornentavano coloro che ci vivevano sopra, e segnatamente i questori, i quali mandati a riscuo-

<sup>(1)</sup> Gieseler Kirchengeschichte t. 2, 8 147 nota 9.

<sup>(2)</sup> Damiani Opera. Bassasi 1783. Epist, I, 15 ad Alexandrum II.

<sup>(3)</sup> Millot Histoire des trembadeurs L. 2, pag. 240.

<sup>(4)</sup> Chronic, Urspergense ad annum 1221, Gieseler op. cil. 1, 2, 2 82 nota d.

<sup>(5)</sup> D. Heinrich Dittmer Geschichte der Welt vor und nach Christus, Heidelberg 1853, t. 4, pag. 79.

<sup>(6)</sup> Memoires de l'Academie des Inscriptione t, XVIII Histoire pag. 358.

tere le rendite delle indulgenze, partecipandovi d'un tanto per cento, ne magnificavano profanamente la virtu. V'ebbero alcuni che promettevano il perdono senza penitenza: lo abbiamo da uno scrittore cattolico, testimonio oculare (1); altri che delle bolle pontificie apersero bottega falsificandole. Venae a Firenze nel 1431 un cavaliere gerosolimitano con un frute minorua; e quegli ennunziava aver dal papa autorità somma per assolvere dalla donnazione; questi stava a banco nelle chiese a scrivere a signifiar le lettere delle indulgenze e assoluzioni di colpa e di pena, dispensando in arduissimi casi chi portava non solo danari, ma vesti e pasini, I senatori, dubitandone, voltero vider l'autorità del covaliere, a la trovarono minore di quella che annunziava; ande fii proibirono di passar più avanti, ne scrissero al papa a crebbero le pene contro a simil gentacia (2).

Della quale, per verò, disappravò fa Chiesa in ogni tempo l'esorbitanze è le frodi, segnatamente nei concidi di Laterano (1915), di Vienna in Francia (1311), e di Costanza (1418); ma non per questo recossi a coscienza la curia romana di ridurre in proprio la maggior parté del guadagno, facendone sua pingue entrata, che disonestò sempre più col-

volgeria a fini mondani.

Il che se offese fin la credulità del medio evo, quatolo più non doveva mettere indignazione allora che le nazioni, messe le penne, volavano fuor dal nido in cui erano creschate? Dalla fine del secolo decimoquarto sino al principio del decimosesto non cesso mai la coscienza umana di protestare contro quell'abuso che le cose del cielo faceva servire agl'interessi della terra. Gil era come ii lango romoreggiare del tuono che precede la tempesta, quasi ad avvertir Roma

<sup>(1)</sup> Ne audiente, publice praedicarunt. Teodoro de Miem de Schiara 1, 68 e nella Vita Johannia XXIII Giereier op. cit. t. 2, \$ 118, nota A.

<sup>(2)</sup> Ammirato il glovane.

verrebbe di là lo scadimento dell'autorità religiosa onde pigliava il sostegno della temporale. Leone X credette potersi
gittar dietro alle spalle gli ammonimenti dei concilii e della
pubblica opinione, vendendo persino ad appaltatori particolari la rendita delle indulgenzo; il qual mercato parve allo
stesso Pallavicino per lo meno di si brutta sembianza, che
confesso ingenuamente, carebbesi dovute piutioste divorar
agni encomodo, che dar questo scandolo di cristiani (1).

Lo accrebbero oltre al solito i questori, si da concellors co loro eccessi la memoria di quelli che li avecano precedeti nel deplorabile uffizie (2). Imperocché, fra la altre cose, avendo l'arcivescovo di Magonza, Alberto di Brandeburgo, ottenuto di trattenere per se metà dei danari che se na l'icaverebbero nelle provincie da lui dipendenti, e questi a titolo di restituzione della somma pagata a Roma per il pallio arcivescovile e tolta a prestito dalla ditta Fugger d'Augusta. agenti di quella casa bancaria furono veduti ander attorno insieme con predicatori della indulganza per riscuotere immediatamento il loro avere (3). Qual meravigha che questi ultimi, falsando il testo della bolla pontificia, dichiarassero necessarie la confessione e la contrizione soltanto per l'indalgenza plenaria e non per le parziali, che pur concedevano grazie spirituali di grande importanza, quale la liberazione delle asime de' morti dal purgatorio (4) 7 V' era chi dicera : mettendo uno, dieci e mille testoni per altrettante ani-

<sup>(</sup>I) Istoria del Concilio di Tresto, Rema, 1656, parte prima p. 94.

<sup>(2)</sup> Charles Chade lettres bistoriques our les Jubilies et les indulgences. Haye 1751, t. 3, pag. 707.

<sup>(3)</sup> Il denaro anticipato dai Fugger per Il pallie importava 21000 ducati. L. Rambe Doutsche Geschichte im neitalter der refermation. Herlin 1852 L. 1, p. 237,

<sup>(4)</sup> Instructio summaria ad sub-commissarios. Gerdes Historia, evangelii sacc. XVI renovati t. I., app. n. IX, pag. 83,

me, esse vamo immantiaente in paradico (1). Altri affermava meer il papa maggior petere degli apostoli, dei santi, della Madre di Die; taluno trascorreva sino a vendera l'indulgenta per i peccati avvenire (2). Da queste enormità prese nuovo ardire l'opposizione contro Roma, che già da gran tempo caldeggiava in Germania. Moveva in origine dat riacosso sentimento religioso; ma, mentre credevasi mirasse alla riforma disciplinare, precipitò metà d'Europa nella informa della fedo, togliondole il bene, non mai abbastanza rimpianto, dell'unità della chiesa.

VII. Le menti dei figli di Arminio, imperfettamente dounite dal genio del Campidoglio, soggiacquero bensi all'azione più perietrante del enstianesimo; ma essendo quesfo jotrodotto dai missionarii della santa sede, la quale, oltre alla orimazia dello spirituale sul temporale, attribuivasi il domimo diretto sui ponoli da lei convertiti. l'opposizione nazionale contro Roma non poteza andare interamente spenta. Rivisso nella lotta incessante che tendeva, a scomporre, sia ne' feudi, o ne' comuni, o nelle minute signorie, l'unità giuridica, politica, religiosa, attuata dallo spirito latino nella insuturione dell'impero. E guando Gregorio VII ripigliò contru la Germania l'alterezza dell'antica Roma, a' sudditi di Enrico IV sovvenno del Colosseo; onde marsero le tradizionali re. Roma trionfò ; e, come diaggi torgi e legioni nelle foreste de' Catti e degli Svevi, allora gettò legati e vescovi a consolidare la potenza clericale tra le genti represse. Uneste invece, per opera sua digrossate, ebbero il mezzo di svolgere sempre più, secondo che progredivano in cultura, le qualità particolari per cui dovevano un giorno disconoscera il gramho che le aveva nudrite. Nature meditative; portate a ripiegar l'anima sopra sè stessa come a rimanersi sole nel ricinto

Proposizione condamnata dalla Sorbona si 6 maggio del 1518.
 D' Argentre Collectio judicionism 1, 1, parte 2, pag. 355.

<sup>(2)</sup> Glessler op. cit. t. 2, 1 147 nota a.

della famiglia; incuranti delle azioni esteriori; docili spesso smo alla servilita negli atti, ma indiscipliabbli nel secreto del pensiero; aventi in cuore la religione, piuttosto quale relazione individuale dell'uomo con Dio che quale dottrina rivelata od espressione tradizionale del sentimento, co' loro mistici procompimenti destarono piu volte serio apprensioni a Roma duranti le guerre tra il pastorale e la spada. Tuttavia in quelle non s'era ancora manifestato il vero spirito germanico, forse perché dispettava il diretto romano che gli imperatori opponevano al diretto canonico ed alle decretali. Gli erano per vero due diritti stranieri che si contendevano l'esclusivo dominio; e là non trovo il suo vessillo la Germania, che per essi vedeva a malincuore soppiantate le proprie consnetudini giuridiche e la nativa libertà.

Ben tosto dall'Italia le si apprese l'amora alle lettere classiche, il qual benefizio ricambiò poi largamente colla invenzione della stampa. Ma mentre qui trovarono le lettere ampulso officacissimo nel sentimento razionale, lo obbero in Germania unicamente da quella confraterrata dei Gerolomia datta vita comune, che Gerardo di Greote nel 1381 fundo a Deventer nei Paem Bassi, ove alla pieta collegavansi gli studii, essendo obbligo di clascun convittore di guadagnare per sè e per poverni onde chi non era atto a lavori di nuno si applicava alla scienza ed all'insegnamento, vietata pero inguesto la vanità del declamare a numeroso uditorio e il ricevere calarii che lo invitisceno. La confraternita si estese rapidamento per Germania, ed alla scuola di Tormuaso da Kempis (Hamerken da Kempen nel territorio di Cologna). formaronsi i osi chiari cultori della risorta letteratura. A ini si attribuisce l'Imitazione di Cristo, il libro più letto dopo la bibbia, e meritamente per la soave calma che mette nell'animo, non spirando evi, in tempo de tanto litigare, nessun alito di polemica ; al più qualche lamento sull'infelicità de' tempi; onde il consiglio di ripararsene per mezzo dell'astinenza,



poi dell'ascetismo, della comunicazione, infine dell'urnone, che sono andamenti progressivi verso l'ideale di perfezione. La lunga contesa s'egli ne fosse veramente l'autore o non muttosto Giovanni Gersen abate di Vercetti (1), qui non importa dichisrare, perocché la prima edizione del 1471, che a quello lo assegna, è almeno prova bastevola della granda stima che ne facevano i contemporanei. E a questa ponge mente con satimo compiacimento, rammentando essere egli stato primo ad eccitare i suoi discepoli andassero in Italia. per apprendere il latino e il greco. Oni vennero infatti Giovanni di Dalberg, Rodolfo di Lauge e Maurizio di Spiegelberg, i quali meritarono assai bene della patria non sole pegli studii fatti, ma eziandio pei libri e per gli scritti de' nostri letterati che portarono seco al loro ritorno. Na fece il Dalberg una biblioteca, che fu il nocciolo di quella di Eidelherg, reputata la più ricca del mondo prima della guerra dei trentanni, e nella città di Worms, dov' era vescovo, ad imitazione dell'accademia fiorentina, fondo la società renana che agli spassi e alle tazze congiungeva gli studu (2). Ma di questi, come il principio, così apparve dissimighante dalla cultura daliana l'alteriore avolgimento.

Tra noi studiavansi le opere degli antichi per apprendervi le scienze e per convalidare colla loro autorità i progressi del tempo. La filosofia, benchè delirasse talvolto dietro alle idealità di Platone od alle sottigliezze di Aristotele, pure non di rado o nell'uno o nell'altro cercava il fondamento delle sue argomentazioni e perfino il volo agli ardimenti suoi ; la medicina volgevasi a spiegare od a combattere Jupocrate e Galeno: l'architettura domandava a Yitra-

<sup>(</sup>I) De-Gregory H stoire du livre de l'Imitation de Haus-Christ et de son veritable auteur Paris 1843.

<sup>(2)</sup> Eräard, Geschichte des wiederaufblübens der wissenschaftlichen Bildung in Deutschland 1827–1832, L. I., pag. 380–400.

vio non solo i precetti dell'imitazione, ma eziandio la giustificazione delle acvità. Al contrario in Germania quelle coere servivano alla scuola, e i migliori libri dedicavansi all'insegnamento della gioventà. Tra noi dai modelli classici imparavansi eleganza e correttezza nelle arti del disegno e della parola; ma mentre alcuni se ne stavano a ciò contenti, altri spingevano il culto dell'antichità sino al fanatismo, e, magnificando Greca e Roma, diventavano pagani od increduli. Tra i tedeschi myece quegli studii avviavano alia teologia. Lacade, se gli uni e gli altri, perduto il rispetto irriflessivo nil'autorità, accordaronsi nella opposizione religiosa, questa, conforme al vario genio nazionale, in Italia era ironica, beffarda, scettica; in Germania positiva, credente, collerica. Là. non combattendo l'evangelica predicazione, ma affettando che mai non fosse sonata, trascurava il fondamento della chiesa, e pur le si sottometteva : qua proponevasi di schiantarlo, ma per mabbricaro. Prevalevano in Italia i moderati che davansi a credere di prestar omaggio alla fede coll'accettaria senza studio né esame ; onde, quando la Germania insorse contro le credenze cattoliche. la nostra letteratura, ben presto ridotta ad una distrazione dello spirito, non valse a difenderle. Alla scuola de' fratelli della vita comune, fondata dal Kempis a sant'Agnese presso Zwoll, apparteneva Giovanni Wessel, in cui vuolsi riconoscere uno de'principali precursori della riforma tedesca. Il maestro suo aveva già dichiarate inefficaci le opere dell'uomo non santificate dalla carità ; il perchè raccomandava di custodire sopra ogni altra cosa la libertà interiore, siccome massimo bene della vita spirituale (1). Wessel trascorse smo a negare alla chie-

<sup>(</sup>I) Libertas spiritus principale bonum in vita spirituali. Thomas a Kempis. Vita Gert. XVIII 3. Fill, ad istud diligenter attendera debes, ut omni loco et actione sis intimus tiber, et lus ipsius potena, et sint omnia sub ta, et lu non sub ets. De funtatione Christi Hi, 28, 1.

sa il potere di commutare le pese, ripetendo la dottrine che all'amico suo Giovanni di Wesel costarono il carcere a vita (1). Questi lasció scruto: l'uomo non ha meriti dinanzi a Dio; egli non deve la sua salute che alla grazia, ond'è impossibile che vi sia un teroro di meriti. Ma, supposto che ci forse a che poterze aver hiogo una compenzazione di pene, a chi spetterebbe il faria? All'uomo? Non consecendo la pena inflitta da Dio, come sapere ciò che può compensarla? Le indulgenze al fin de' conti non sono che una pia frode . . . . Dio è giuste : il peccatore dev' essere dunque vunito : ma Dio è altresi buono, e la sua grazia rialsa il cadulo. Perciò non è nopo che s' interponae la chiesa : tutto risolvesi tra l'eiomo t Dio (2). Nulla si deve credere fuor di quelle che sta nella bibbia ; Gesti Cristo ha imposto a' moi discepoli di predicare il Vangelo, non già di portar puove leggi (3); onde il Wessel arditamente conchinse, doversi rigettore la tradizione della chiesa e non seguire il papa allorche dipartesi della Scrittura. Più avanti andò Giovanni di Goch (Pupper di Goch presso Cleve): adducendo contro san Tomaso l'autorità di san Paolo, il quale insegna che Dio di giustifica gratuitamente colla sua grazia. Un altro errore degli scolastici, egli dice, è il credere che la giustizia divina debba una ricompensa al merito dell'uomo; non vi può estere merito tenza la grazia, onde ci viene il potere e il volere. Cessiam dunque dall'aver fidanza nelle nostre opere; riponiomala tetta nei meriti di Gesis Cristo (4). Fin Rodolfo Agricola (Huesmann di Groninga), splendido ornamento della società renana, natura calma, insofferente di litigi, non si tenne dal

(I) Ullman Die Reformatoren t. 2, p. 607-615.

(3) Ullmann op, clt. t, 2, p. 344.

<sup>(2)</sup> J. de Wesalta, adversus indulgentias disputatio Walch Monumenta medii nevi t. 2, fasc. 1. p. 111-156.

<sup>(4)</sup> J. de Goch De libertate christiana Kb. 3, c. 1-4 Ullman op. cit. t, 1, p. 82-88, 110-117.

deplorare la tenebre della chiesa; chè anzi riprovò la messa. e il celitato, e tolse a disputare intorno ada giustificazione per la feile e per le opere (4). A tali eccessi condusse in Germania il risorcimento degli studu, applicato ai libri santi. Vi contribuiva l'ignoranza de' teologi, pedestri scolustici, co' quali far potevano buon gauoco di beffe i letterati, al loro tecnico gergo ed alta scurrile polemica opponendo argomentazioni erudite. Tra questi primeggia Erasmo di Rotterdam, henemerito umanista, che la dottrina fecondata da libera indagine diresse a intento pratico (2). Già celebrato in tutta Europa per alcum commenti e per altre opera precettive. venne in Italia nel 1506; prese il grado di dottore nell'università di Torino, e si trasferi poscia a Ferrara, dove rimase sintantoché a Bologna, allora assediata, entrarono trionfanti le armi pontificio. Testimono doi soldateschi portamenti di Graho II stava per approvarli, cominciato avendo un' invettiva contro i Veneziani, ma a mezzo s' interruppe e la ritorse poi sul papa negli Adoga: prima prova di quella perplessità, onde rimase inonorato modello ai pusteri. Cacciato di Bologna dalla peste, vide Padova, piena di tanti eletti ingegni che voleva chiamarla l'Italia dell'Italia, e poi Venezia, lavorandovi pel rinomato tipografo Aldo Manucci. Di la, dono aver soggiornato in Siena, andò da ultimo a Roma. Sebbene amorevolmente accolto dai cardinali e massime dal dotto Domenico Grimani, che lo considerava come un luminare della chiesa di Cristo, non volle accettare le offerte fattegli dal pontefice, e, benché si deliziasse di quelle volutta, per le quali, senveva a Fausto Anderkini, non gli rincrescerebbe rimanere dieci anni fuori del tetto paterno (3), parti

<sup>(1)</sup> Melanchionic Declamatio t, 1, pag 602,

<sup>(2)</sup> Cesare Cast's Erasmo e la riforma in Italia. Attidell' Istituta lombardo di scienze lettere ed arti vol. 2. Milano 1862.

<sup>(3)</sup> Erasmi Opera Lugduni 1703 t. 3. par. 1 Epist, 65, p. 56.

ben tosto per l'Inghilterra. Se prima aveva sholtoneggiato, di là diede principio alla guerra che poi fece ostinatamente. contro il clero, pubblicando l' Biogio della fottia. Quel lavoro, schizzato lungo il viaggio, terminò in casa di Tominasi) Moro, che peri martire del cattolicismo; pè può questo parere strano a chi ricorda aver il Moro levata la libertà relimosa a legge fond; mentale dell. Liopia. Vi può essere maggiore assurde, diss' egli, della esolenza adoperata per inspirare la fede? Chi sa non forse la varietà dei culti entre nei disegni di Dio? R se effettivamente uno solo è vero, dobbiam credere che trionferà dell'errore per la forza stessa della ragione, non altrimenti che la luce del sole dissipa le tenebre della notte (1) . . . Gli isolani dell' Utopia, proseguiva, definiscono la virtii per il vivere secendo naturo. Dia, creando l'uomo, non gli diede altro destuce; e da questa dottrina derivava una morale che fu da taluno paragonata alla rialilitazione della carno. Sia comunque, gli è corto che il Moro sttribuiva la miseria de' popoli all'accusinilazione dei beni nelle mani de' nobili e del clero, e condantiava non pur la proprietă, na ogni distruzione sia ereditaria che personale.

Coteste dottrine rimanevano impocue per le trascendenze medesime della repubblica di Platone. Non era così degli scritti di Erasmo, consistenti in frizzi ed aneddoti di gran sorpresa e puntura, i quali, assai più dei fatti calzanti e delle sode ragioni, agiscono sulle moltitudini, inette a scorgere la menzogna o la esagerazione dov' è generica l'accusa. Nell' Elogio della follia ripete i suluti motti contro il traffico delle indulgenze, l'espiazioni del purgatorio, la efficacia di certe formole e il culto di certi santi. Che dire di quelli che, milla fiducia delle indulgenze, addormentano la coscienza, e quasi con l'oriuola municana la durata del purgatoria, e senza scattar d'un punto, ne calcolano i secoli, gli anni, i

<sup>(</sup>I) Th. Maurini Utopia. Opera Banoviae (613 lib. 2, pag. 16.

giorni, le ere? Non s' è mercante, e soldato, e giudice che, offerenda una scudo, dopo rubatine le migliaria, non creda terger ogni labe ed egni ruga dell'anima. E qui sulle insulee quistioni de' teologi, sulle sottili loro distinzioni, sulle dispute di parole, sull'intolleranza di ogni dissenso, e poi sulla salmodie, sui digiuni, sul sudiciume, sulla varietà degli Ordini e sul loro predicare per sottigliezze o sillogismi, distende un quadro a tinte le più romiche che dir si possano.

Le rinforza ne' Colleguii, e in questi e in milie altriopuscoli pare in effetto abbia preso i sette peccati capitali. per affiggerh come abituali e comuni a chiunque porta cocolla, non fasciando salvi ne i vescovi, ne i papi. Qual à il frutto, esclama, de muovi ferisel? Grede il popolo che la religione stia nelle cose esteriori, quali il batterimo, la confessione e la comunione : a esseste dogramaete si riposo per eserni di festa, la messa e il digiuno, ed eccevi un cristiano perfetto. Il che non toglie che questi ducepoli di Cristo per ogni mezzo lecito ed illecito ammassino vicchezzo e menino una vita rotta ad ogni mal costume (1). Portare un certo abito, recitare certa preghtere, digiunare e flagetiarsi, chiamano vila perfetta i monaci, e per queste opere sante montano in tanto orgaglio invensato da non sedere che loro mancano la più semplici virtie, sin quelle de pagani. Direbbesi quasi che la fora perfezione consiste nel pudrire tutti i vizii (2). Che più ? Net colloguio intitolato Pellegrizaggio metto in carzone le visite ai santuarii non solo, ma il culto de' santi e di Maria, nell'Inquisissione giunge fino ad asserire, che pel cristiano basta il credere al simbolo apostolico, al guale molti non credono a Roma; e a chi abbia questa fede, la scomunica non reca pregindizio, sebbene mangiasse diverse tarni al venerdi.

<sup>(1)</sup> Estatud Colloq. Opera t. 1, pag. 683 e seg

<sup>(2)</sup> Erwent, Militis christiani Enchiridion Oper t. 5, p. 23

Talento universale, allo spirito filosofico accoppiando la ironia, non v' è cosa o persona che non berteggi: cosi la politica come la religione; non men degli ecclesiastici, i re e i grandi della terra (4) ; salvo poi a trovar termini di adulazione coi singoli per farsi perdenare l'audacia. Dei papi avera dello : quanto avrebbero ad operare se peneassero ad esser vicarii di Cristo, cioè emularne la povertà, ali stenti. la dottrina, la croce, lo sprezzo della vita? Invece non si dà viver più soave e men cruccioso del loro : e credono aver soddisfatto a Cristo quando, un mezzo a scenico apparato, tra cerimonie festosissime, coi titoli di beatitudine, di reverenza, di santità, trunciano benedizioni o scagliano anatemi. Padri santissimi, a nessuno mostransi tanto rigorosi come a chi intacca il patrimonio di s. Pietro, e tale chiamano s campi, le borgate, i dazu, le géurisdizioni, e per esso guerreggiano, spargono il sangue ; e mentre la Chiesa fu fondata, comfermala, cresciula col sanque, or la sosiengono col ferro (2). Conforme a questi sentimenti, negli Adagi biasimo acerbamente i bellici trionfi di Giulio II; ma poi conchiuse colle lodi esagerate di Leone X, agnello a nuocere, leone contro gli empti, e che tutto fa per rimettere in concordia i principi.

E negli Adagi e nel Ciceroniano non v' è male che non dica dei monaci, proponendosi in ambidue di rendere populare la cognizione della letteratura pagana. In quest' ultima opera ribatte que' dotti italiani che non tolleravano alcuna parola se non usata da Cicerone, e beffa quel tale che udi davanti a Giulio il far una predica colle frasi dell'oratore latino; il che sa di contraddizione in bocca di lui che a Cicerone, non meno che a Socrate (3), e per poco anche ad

(2) Erassel Stuititiae laus. T. 4, p. 483 c seg.

<sup>(</sup>i) Hallam Bistoire de la littérature t. 12, c. 4, sez. 2,

<sup>(3)</sup> Si conjecturas sequi velimus, facile convicero aut illos viros

Orazio apriva il paradiso (1). Leggendo Cicerone e Plutarco, dice egli, uni sento migliore; leggendo invece Duna Scot e i moi pari scema in me il fervore della virtà e destasi quello della disputa. Chieggo più volte a me stesso se gli Officia di Cicerone stano stati scritti in realtà da un pagano per i pagani; così vera è la sua morale, così conforme alla natura! Non debbo dubitare ch' egli fosse inspirato dall' alto. E tanto più posso crederto, altorché penso quanto grande sia la carità dell'Essere supremo. Perchè tiomini dal cuore pusillo vogliono ridurre a loro imagine la bontà infinita di Dio? (2).

Senonché altra opera e soda fere Erasmo, colla edizione del testo greco del Nuovo Testamento, la critica addestrata sopra gli autori profani volgendo ad avverare i dubbi già mossi da Lorenzo Valla sul'a impeccabilità della vulgata. Se le prove, poc'anzi addotte, del suo genio burlevole nelle cose di religione meritano il disprezzo de' sinceri cattolici, qui geme invece il cuore rammentando qual genere di guerra facessero a lul i teologastri. Un predicatore, domandato in che consistessero l'eresio imputategli dal pulpito, rispose-io non ho tetto i libri di Erasmo; volevo teggere le parafrasi dell'evangelo e me ne distolici l'alta tatinità in cui sono scrute; appunto per questa temo ch'egli sia caduto in eresia (3); ande Erasmo poteva a ragione tornar sulle belle: saper greco; parlare fosbilo; agui cosa che essi non inten-

aut omnino pullos salvos esse. *Errami* Antibarbarus C. 1. Opera t. X. p. 1711.



<sup>(1)</sup> Vix mihi tempero quin dicam: sancts Secrates, ura pro nobis... At ipee mihi saepenumero non tempero, quin bene ominer sanctae animae Maronis et Flacci. Erasmi Colloq. 1. 1, p. 683.

<sup>(2)</sup> Erazmi Colloq. Op. t. 1, pag. 682. Epist. 457 t. 3, parte 1, pag. 498. Epist. 499 in Ciceronia tusculanas quaestiones t. 3, parte 3, pag. 1881.

<sup>(3)</sup> Erasmi Episi, 530, i. 3, parte 1, pag. 580.

dono o non sanno vale eresia (1). Per vero nelle note e nelle parafrasi, in cui cercò il senso e lo spirito del libro santo, vi erano errori, svelati dalla esegesi moderna ed anche improperii, come quello ad un passo di s. Matteo (c. 49 XII) contro il celibato monastico, e l'altro ad un passo di s. Giovanni (c. 6) contro gli ordini mendicanti. V' era altresi che ridire interno alla voluta diffusione della Scrittura anche tro le femminelle e tra Scozzesi ed Irlandest non solo, ma fin tra Turchi e Saraceni (2). Ma bisognava insalire alle fonti investigate dall'accusato : combatterio colle stesse arnu della scienza : argomentare per ragioni e non per cavilli ed insulti; einulare in teologia i successi d'una letteratura divenuta omai espressione della società, de' suoi bisogni e delle sue aspirazioni quanto delle sue ripugnanze. Altrimenti gli si dava buono in mano per affermare : volete sapere il pero motivo di tanta avversione del clero? gli è il timore di veder ecossa la sua autorità e dimmutti i profitti pecuniaris (3). Dal che piglia gravissimo documento la storia per confortare i chenci d'ogni età a congiungere l'umana alla divina sapienza, secondo che richiede l'Idea perfetta e civile del loro miniaterio.

Dalle accuse di eterodossa selvo Erasmo l'aver papa Leone accettato la dedica di quell'opera medesima, le cui annotazioni furono poi messe all'Indice (4). Afl'ardita parola mercò infine piena discolpa coll'ambiguità de' fatti,

<sup>(1)</sup> Quidquid non intelligunt hacresis est; gracce scire, hacresis est; expolite loqui, hacresis est; quidquid lps: ron faciunt, bacresis est, *Erasmi* Epist. 477 t, 3, parte 1, pag. 517.

 <sup>(2)</sup> Paraclesis in N. Testementum, t. 1, pag. 5-8.
 (3) Ensured Epist, 679. Open, t. 3, parte 1, pag. 797.

<sup>(4)</sup> Novum Testamentum magnis sudoribus denuo a me recognitum quod S. D. N. Leont dicasum sprins hortatu in sucem emisi, quemadinadum ilitus Brece testatur additum in operis frontispicio. Huic initio reclamabant quidam, sed qui mut non legebant aut non

per cui lo redremo più avanti, prima ancora che i protestanti formulassero la gran negazione, refiutare di chiarresi nemico a quella chiesa, di cui fece la satira.

Ma il movimento al quale aveva dato di sprone non valse più a contenere. Di già, oltre al greco, era risorta la lingua ebraica, e per essa lo studio non pur dell'antico testamento, si nacora della letteratura rabbinica. Sulla via dischiusa da Giovanni Pico della Mirandola progredi Giovanni Reuchin, per modo da correggere la valgata e pubblicare una grammatica ebraica, Innanzi a me, gioriavasi egli stesso, nessuno fu oso raccogliere in un libro le sue regole; e sia pur che all'antido scoppii il cuere, dir posso : non io il primo: Exegi monumentum nere perennius. E ne aveva ben donde, finche non si perdette dietro ai sogni della teosofia cabalistica per levarsi di simbolo in simbolo, di forma in forma sino all'ultima e più pura che domina il regno dello spirito, in cui la mente nuana si avvicina a Dio (1).

Questa parve ai monaci novità ancor più delle antecedenti pericolosa alla fede. S'ancentò una muora lingua che chiemasi graco; convien guardarame bene; la è madre di tutte le eresie. Quento all'ebraica, misi cari fratelli, gli è certo che tutti coloro che l'apprendono, dicentane subito guidei: sono parole testuali di un sermono, riportate da Corrado di Heresbach, scrittore grave ed autorevole (2). Col diffondersi degli ebrei scacciati dalla Spagna andava di pari passo la riabilitazione della lingua e della scienza loro. Riuscendo ad invadere anche le regioni teologiche, non sarebbe forse

infelligebant; nune amplectuntur omnes exceptis panelisianis quos pudet resipiscere. Erasmus Laureniio Campegio cardinali. Lovanii. 1. maj. 1518 *Viricht Hatteni*. Opera ed Eduardus Böcking Lipsias 1859, t. 1, pag. 285.

Google

<sup>(1)</sup> L. Ranke. Deutsche Geschichte etc. op. cit. t. 1, pag. 211-212.

<sup>(2)</sup> Villers Essai sur la reformation pag 64.

spacciata la chiesa? Appunto al.ora Giovanni Pfefferkorn, rabbino convertito, aveva pubblicato un libro, nel quale con argomenti tolti dal Taimud dimostrava le orribili bestemmie contro il cristianesimo proferite da' suoi antichi correligionarii. Si abbrucino dunque tutti i loro libri, gridarono ad una voce i domenicani di Colonia, e si rivolsero ail'imperatore Massimiliano, mentre stava a campo sotto Padova nel 4509, per averne la facoltà. Ma tra coloro, di cui il commissario imperiale richiese il parere, era Reuchlin; e questi, (benche non amico degli ebrei, dai quali anzi in uno scritto anteriore diceva meritate le sventure per quindici secoli patite (1)), opinò conforme a ragione ed agli interessi della scienza.

Su lui pertanto avventaronsi i retrivi. Reuchlia, moderato e onesto uomo, rispondeva aver creduto di far operatitie al cristianesimo, studiando la lingua degli scritti santi (2); doversi convertire i giudei colla carità e colla persuasione, non col bruciare i toro libri (3). Così dicendo, facevasi stramento dei disegni di Dio (4); perocchè, sebbene non ne avesse coscienza, rappresentava lo spirito moderno in lotta collo spirito del medio evo, la libertà del pensiero di fronte a coloro che rimpiangevano i tempi, in cui la condanna di un concilio o il rogo potevano soffocare la voce di Arnaldo, di Abelardo, di Huss. Ma quelli erano ormai irrevocabilmente passati. Come diversa appariva la Germania da quendo nel 1486 l'arcivescovo di Magonza proibiva, sotto pene

<sup>(1</sup> Ein tütsch Missive an einen Junkherrn, warumb die Juden solange im Ellend, pubblicato nel 1505.

<sup>(2)</sup> Majus. Vita Reuchlini pag. 212.

<sup>(3)</sup> Von der Hardt Aurora in Reuchlini senio pag. 50.

<sup>(4)</sup> Fuisit tu sane organum consilit dicini, sicut sibi ipsi incogalium, ita omnibus purae theologiae studiosis expectatissimum. Luther ad Reuchlmum. Majus V.ta Reuchlini pag. 223,

gravisame, di pubblicare qualsifosse traduzione di libri grecio latini, adducendo a motivo, essere insuno il pretendere che la lingua tedesca possa esprimere ciò che arandi autori scrissere in greco e la latino sui profondi misteri della fede crisitona e sulla scienza generale (1) l'Ora le lettere avevano. posto onorato negli stalli dell'alto clero e ne'consigli dei principi. Leggeransi i classici non pur nelle scuole infemori, ma pressoché in tutte le università, dove la gioventù studiosa applandiva di cuore agli acherni che gli amanisti facevano del teologi dialettici, fossero nominali o regis. Rigurgitava la Germania di traduzioni e commenti di libri santi : ventiquattromi a esemplari diffondevansi de Colloquia di Erasmo; milleottocento dell' Elogio della follia la prima volta. Erasmo e gli altri dotti erano cerchi a gara da rele da prelati, siccome arbitri dell'opinione pubblica che la stampaaggiungeva alle akre potenze motrici del mondo. Li perchè non sa tosto congregaronsi gli inquisitori di Colonia per condannare gli scritti di Reuchlin al fuoco e fui al carcere, che già l'arcivescovo elettore impose loro silenzio, ed un secondo giudizio instituito dal vescovo di Spira taccio di calunnia. gli accusatori, multandoli nelle spese.

Quegli scritti si vollero nonpertanto albruciati, e la fratesca vendetta con sentenze concorda approvarono le facoltà teologiche di Erfort, Magonza, Lovanio e Parigi. Questa ultima dichiarò che i libri di Reuchia erane pieni di asserzioni fulse, temerarie, offensica agli orecchi più, scandalose, erronee, favoreggianti manifestamente la perfidia dei giudei e le loro bestemmie contro Gesii Cristo e la Chiesa sua spesa, grandemente sospette di ereria, ed alcune del tutto ereticali (2). Qual pena dunque, secondo la Sorbona, doverasi infliggere all'autore? Lo abbiamo nel giudizio pronun-

<sup>(</sup>i) Acciment, Histoire des inventions t. 3, p. 101.

<sup>[2]</sup> D' Argentre Collectio Judiciorum, L. I. paris 2, pag. 350.

ciato sopra Erasmo, in cui fra molte sue proposizioni, in vero più che ardite, condannò anche questa, che la scrittura santa imponga di evitar gli eretici, ma non di bruciarli. Tengasi per fermo che gli eretici devono essere puniti coll' estremo supplizio. Buona era la libertà religiosa a' tempi dell'Evangelo, quando i tiranni perseguitavano la chiesa. Ma ora che i cristiani sono padroni, gli è dovere primo dei re, estripare l'eresia, deluto più atroce dell'assassimo. La Scrittura non abolisce il diretto naturale, per cui se lecito è punire i rei, e maggiormente si devono abbruciare gli eretici (1).

Senonché portata la cosa a Roma dinanzi al consiglio deputato dal pontefice, stettero alcun tempo incerti gli animi. Romperia col potente ordine de' domenicani non si poteva, per timore del o scisma (2); ma neanco con l'opinione pubblica; onde si fece deliberazione di tenere sospeso il gaudizio, e questa bastò per dar vinta la causa di Reuchun e della scienza. Allora intorno a lui schieraronsi quanti avevano in onore le lettere; vescovi e magistrati di grande autorità : patrizii illustri : celebri predicatori, quali Capitone ed Ecolampadio, gli storici Lazio e Cuspiniano; i poeti e gli oratori tutti, capitanati da que' Busch, Jager, Hess ed Kütten (3), che di loro opera concertata lasciarono testimone imperituro: le Epistolae obscurorum virorum, ove s'imitò il gergo ignorante e pretensivo de' frati con tale ventà che mohi non s'accorsero dell'ironia. A not ributta quella sfrontataggine di dir ogni cosa senza riserbo, e non piaceva neanche ai letterati d'allora quello stile da taverna; ma per il bellissimo pugnale rinchusso nell' informe quama

<sup>(1)</sup> Ibidem t. 1, parte 2, pag. 69.

<sup>(2)</sup> Majus Vita Reuchlini pag. 465.

<sup>(3)</sup> Von der Hardt. Historia literaria reformationis pag. 136. Vedi anche Reuchlinistarum exercitum pelle Opere di Lirico Hitten ed. Ed. Böcking. Lipsiae 1859 t. 1., pag. 130.

ebbero fama d'urevole, convalidata dalle lodi di Tomaso. Moro (4).

Quasi grovani emancipati bod sentivano i tedeschi, che le giore dell' attività nello scrogliersi dar lacci antichi. Di già per bocca di Marsilio Picino aveva esclamato l'Italia: ginoscono le lettere, le arti e la filosofici, ed ecco inventato il mexze di moltiplicare e perpetuare i loro tesori ; nen è questa l'est d'ora che ritorna ? (2). Oà secele appenturate ! ripeteva Uleico di Hutten, gli studii foriscono, gli intelistii si svegliano ; è sina felicità il vivere, benché non si possa averquiete ancora (3). Ed Ulrico, come Erasiao, come ogni tedeneo che cercasse cultura, inspirazione ed esempio, venne pare in Italia, dove si gli studii classici e si le infelici imprese dell'imperatore Massimiliano, coi quale militava, destarongli l'amore di patria. Quando dal campo sotto Padova scorrendo vicino alla città corse pericolo di Vita, per andarsalvo, rinnegò Cesare, vilmente dichiarando averlo tratto qua non l'amore de lui, ma l'ammirazione de' Yeneti (4). Poi de questi disse vituperio (5), eccitando Massimiliano a vendica-

- (1) Operae practium est videre quantopere placent omnibut, et doctis toco et tudoctis meto, qui dum ridemas, patant rideri sigium tantum, quem illi non defendant, sed gravitate sententiarum dicuni compensatum et latere sub rudi cagina pulcherrimum gladium. L'inam fuisset inditus libelio alius titulus, profecto intra centum annos homines studio siupidi non sensitient nasum quamquam rhinocerontico longiorem, l'homas Moro Erasmo Londini 31 octob. 1518. Ulrico Hutimi Opera cit. 1. 1, pag. 128.
  - (2) Floint Epist, lib, AL Opera t. 1, pag. 969.
- (3) O seculum ' o literae! Jurat vivere, etsi gutencere nondum funat, Figent studia, florent ingenia, Hutlen Bilbaldo Pirckheimer. Augustae Vindel, 25 ott. 1518. Opera 1, c. t. 1, pag. 217.
- (4) Certe equitiem, fateor, timul, net ut and movemen lovidiam lingua, sed bona verba deli . . . . Bue me sola trabit vestri admiratio regnt, Noscore vos cupio, perdere con cupio, *Mide*m t, 3, p. 213.
- (5) Bana procax nuper venetas egresos paludes Ausa est, quara teligit, dicere, terra mea est. De Cassere et Fenetic e de celesos venetarum imperio, lbidem t. 3, p. 218, 217.



re le onte pat te (4); nè insultò meno all' Italia per il continuo scambiar di signoria, e perchè ricusava di esser tutta della Germania (2), i cui figli in lungo poema volte dimostrare non ancora degeneri dagli avi (3).

In Grulio II, pontefice armato (4), vide un sarmato di folta barba, di capetti arruffati, di occhio fiero, di labbra incollerite (5); onde invocò un Bruto a liberar dal tiranuo quella Roma (6) che berteggia i buoni e il buon costume, vende Dio, le cose sacre, gli onori, e se stessa (7).

Rimpatriato con questi sentimenti e trovata accesa la lotta tra Reuchin e i domenicani, la clava de' suoi versi avventò sopra il Pfefferkorn (8) e sopra i sedicenti discepoli di un Dio di carità, che non respirano che odio e sangue (9), la cui disfatta celebro poi siccome trionfo della libertà del pensiero (10). Laonde fu oso ripubblicare l'opuscolo di

- (1) Instabilis servare fidem nequit Adria profes. Naturam patrils travit as aequoritus, Al caes, Maximilianum ni bellum in cenetos prosequatur lindem t. 3, pag. 136.
  - (2) Mobblis Italia est, noblks ante fuit, Ibidem t. 3, pag. 234.
- (3) Quad Germania nec virtutibus, nec ducibus ab primoribus degeneravent. Herolcom. Ibidem t. 3, p. 331 e seg.
- (4) De Julio II orbem christianum in urma concitante, Epigram. Ibidem 1-3, pag 260-261.
  - (5) Descriptio Julii, Ibidem 1, 3, pag. 265.
- (6) Julius est Romae! quis abest? date, numioa, Brutum! Nam quoties Romae est Julius, illa pertt. Ibidem t. 3, p. 265
- (7) . . . qui nec simulant bona nec bene vivant, qui rident mores exibilantque bonos . . . Vendit Roma deum, vendit sacra, vendit honores, îpsațue quoit mirum est dicere, Homa venit. *De statu romano.* Ibidem t. 3, p. 278, 279, 284.
- (8) in sceleratissepam Joannes Pepericorni vitam Exclamatio. Ibidem t. 3, p. 345-348.
- (9) Nemo sacerdotum luxus, vitamque supinam, Nemo audet Latum carpere Pontificern..., Horum est in famam tam prona calumnia nostram, Ut nihil exoptent quam mihi obesse prius. Nemo. Ilindem t. 3, pag. 112-113.
  - (10) Nunc lacta atque hilari percussa ad sydera roce Dicat lo, si

Lorenzo Valla sopra la falsa donazione di Costantino, corredandolo d' una violenta prefazione contro i pontefici, perfettamente applicabile anche a Leone X, al quale con ismaccate adulazioni la dedicava (1).

Ben si vede l'utten stesso, epigranimatico più fiero di Erasmo, addestratos a mettere una lode dove occorrevamedicare la satira audace e pungente. Il perché non faremo maravigha l'avesse in grazia il primate della Germania, quell' arcivescovo Alberto di Magonza che salutò Erasmo col titolo di restauratore della teologia, invitandolo a scrivere la vita del santi (2). Questi, come molti altri del suo tempo, sperava si, mediante il progresso delle lettere e delle arti, veder schiariti gli spiriti, dissipate le superstizioni, purificate le credenze, ristretti i monaci nei loro ritiri di studie, di pace, di pietà, attuata la riforma da Leone X, purché non fosse avviluppato negli intrighi politici della sua famigha, nè folle delle armi come Giulio II. A questo fine potera credere di contribuire efficacemente col saettare i disordini. gli eccessi, le abiezioni. Altrimenti, scriveva all' arcivescovo di Cantorbery, se costoro, che non conoscono altro Dio che il loro ventre, la vincono, a me toccherà scrivere l'epitofio di Gesù Cristo, il quale non risusciterà più. Non resterà nè una scintilla di carità evangelica, ni un raggio di luce divina, në un atome della dottrina cristiana (3). E chi po-

se covit Germacia, dicat, in triumphum Joannis Reuchlin aliqu Capaients, ibidem 1, 3, pag. 416 e seg.



Drighal from UNIVERSITY OF CAUFO

<sup>(1)</sup> Hi fuerunt . . . qui gratias venum exposuerunt, qui condonationes, qui dispensationes et infinit generis bullas qui vendiderunt tanto ium tempore , qui in peccatorum remissione precium siatuerunt, et in poenis inferorum invenerunt albi lucrum . . . In libellum Laurentii contra efficiam et ementifam Constantini donationem ad Leonem X. P. M. Pracfatio. Thidem t. 1., pag. 160.

<sup>(2)</sup> Albertus archiep, magualineasis Desiderio Erasmo 13 settembre 1518, *ibidem* t, 1, pag. 188.

<sup>(3)</sup> Brasmi Epiet. 574 Opera t. 3, par. 1, p. 645

trebbe sopportare la tirannide di cotesta genia, in cui l'avarizia, il fasto e l'amor de' godimenti sono ugualmente untaziabili? Che diverrebbe lo studio delle lettere sotto il governo
di nomini che disprezzano tutto che non zonno (1)? Non v'ha
alcuno che non confessi abbisognare la chiesa di un potente
rimedio (2). In ciò consentivano con lui i più chiari teologi;
tra' quali giova ricordare Bilibaldo Pirckheimer, canonico di
Bamberga, che deplorando le trascendenze de' novatori causate dall' intemperanza de' loro avversani, rammenta gli
esempa di illustri prelati non meno italiani che tedesch per
confortare i sacerdoti a congiungere lo studio del diritto divino coll'umano, e l'ornamento principale della virtà (3).

Ma a questo scopo medesimo può dirsi affaticassero pure Hütten, e quant sbaccaneggiavano nella sua orgia di pensieri e di parole? o meglio, era possibile che al grido collerico tuonato contro i papi non rispondesse la Germania coll'empio proponimento di sottrarsi alla loro autorità spirituale? Basta volgere uno sguardo alle sua condizioni interiori, per vederle riflesse nello spirito e nel successi della risorta letteratura. Strillavano da gran tempo i tedeschi del danaro che colava a Roma, e vieppiù da che sentirono la necessità di ricomporsi a movi ordini civili. Per questo sin dal 1487 ammonitono il papa a sospendere una decima imposta sui beni del clero, e quando nel 1500 s'instituì il ronsiglio di reggenza, mandarono ambasciatori a dolersi di



<sup>(</sup>i) Ibidem Epist 608, pag. 681.

<sup>(2)</sup> Nemo non falctur, vehementi quadam medicina fuisse opus Ecclesico . . . . Morbus erat ingens at inveteratus, nec quidquam hic poterant levia vulgariaque remedia. *Ibidem* Epist, 590 e 796 pag 661 e 915.

<sup>(3)</sup> Super omnia vero theologue vicils omnibus careat ao viriutibus cunciis abunitet, ne facta doctrinae contraria esse depracheudantur, quantam non in verbo neque lingua, sed opere et veritale laus omnis consistit. Bilibaldus Pirckheymor Laurentio Beheym, Norimbargae 30 aug. 15-7 Muttent Opera cli. 1, 1, pag. 153,

molti abusi nel conferimento de' beneficii. Più vive guerele contro le pretensioni pontificie levarono nella dieta di Augusta del 1510, minacciando, se non vi si ponesse riparo, una generale rivolta contro il clero (1). La quale parve sul punto d'incominciare, allorché Massimiliano non solamente si mise in capo d' introdurre nell' impero una prammatica sanzione simile a quella di Francia (2), ma prese parte eziandio alla convocazione del conciliabolo di Pisa. Qual impressione non dovevano fare le considerazioni di quella dieta e delle successive intorno agli scarsi sussidii concessi all' imperatore ed alle difficoltà di riscuoterli, paragonati ai tanti mezzi con cui la curia romana smugneva danari a titolo di riserve, annate, aspettative, dispense | E che dire dell'opulenza prelatizia e de' conventi? Fin ai carmelitani scalzi facevasi il conto di una rendita annua di fiorini ducentomila, e a tutti i frati mendicanti di un milione. Ben era natural cosa che a anesti beni del clero guardassero con invidia i dominanti. scompigliati nelle finanze per bisogni cresciuti colle gaerre nazionali e colle truppe stabili. Aggiungansi le incessanti lotte tra la garrisdizione ecclesiastica e la secolare, massime nelle città, dove le chiese erano spesso asilo ai rei, ed alcuni sacerdoti giovavansi della esenzione da ogni gabella per mercanteggiare a scapito della industria privata e della entratapubblica, Indi i popolari lamenti, che ne' principati ecclesiastici toccavano l'estremo per l'oppressione della potenza clericale. De' costumi, dopo quanto di sopra si è detto, non accade parlar più: notavasi in generale che i cherici godevano i vantaggi d'ogni ceto e ne fuggivano i pesi; onde correva un proverbio; chi vuol passar itelo un giorne, scanni un

<sup>(</sup>I) Cantum gravamina germanicae nationis. Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum op, cit, p. 355.

<sup>(2)</sup> Epitome pragmaticae sanctionis. Goldast Constitut (mp. t. 2, p. 123.

pallo; chi un anno intero, prenda moglie; chi tutta la vito, si faccia prete.

In tali condizioni, tutti convenivano nel condanuare gli abusi e nel richiedere un rimedio. E intorno a questo chivuol conoscere l'ingenuo sentire della Germania, prima ancora che nelle lettere trovasse espressione ed impulso, legga uno scritto del pio certovino di Erfart Giacomo Junterburgio (o Giovanni di Jüterbogk). La reforma della Chiesa nel capoe net membri, diss' egli sin dal 1458, non può accentre per opera d'un solo, sia pur eccellente in virtu. Quanti di cotesti nomini merabili vi si accinsero, i pur rimasero le cose come prima ! Ni può far meglio il papa. Chi varrebbe a numerare i canoni, i decreti, le ordinanze emanate da Roma! ma esse stanno mutili sulle pergamene, e la riforma non è ancora attuata. Ne abbisogna manifestamente, sopra ogni altra, la cursa romana. Ora se il papa non può fare a suo modo con essa, come credere che far la passa con l'intera chiesa . Non v' ha alcuno che prii della curra stessa si opponga alla riforma, parte per rispette, parte per amore al beni mondani, parte per timore di perdere in dignità , e così credendo di far servigio al papa mette in fondo la sua autorità. Ne esque che solo un concilio potrebbe recare riparo ai mali, ma anche a questo si opponaono difficoltà non poche : onde, dopo aver discorso della grande corruzione del clero, concluide in questa profetica sentenza : io credo che il mondo andrà sempre peggiorando, e l'impersonabile sapienza di Dio le consenia, finché era piena la misura delle colpe e venga il figlio della perdizione (1).

Massimiliano imperatore abbiam veduto più vorte intendere alla miorma della chiesa mediante la separazione della potestà temporale dall' ecclesiastica. A lui dicevano i

Google

D. Heinrich Dilituar Geschichte der welt op zit 1.4. par 1, pag, 81.

dotti che spettava la prima. Fallito pertanto quel disegno, che sarelibe stato efficace si allo scopo proposto, ma allora causa di nuove ed irreparabili sventure all'Italia, spuato in Germania il giorno predetto per il figlio della perdizione.

VIII. Martino Lutero nato ad Etsleben nel Mansfold il 40 novembre 4483, figlio di un minatore, portato a schiena dalla madre in fondo a' pozzi o pei rigiramenti delle galterie, passò l'infanzia tra le lamentazioni di meschini operat, lo squallore di bui sotterranei e l'asprezza dell'educazione domestica di quel tempo e di quella classe di nomini. Guadagnò poi da studiare captando di porta in porta, finchè una vedova di Eisenach nol tolse a' 15 anni dall' umiliazione, fornendogli tavola e alloggio. Recatosi quindi all'università di Erfort, in luogo di attendere agli studii classici ivi introdotti, applicossi alla filosofia scolastica, e in quella biblioteca, venutagli per caso tra mano la bibbia, lesse la storia di Anna, madre di Samuele, il cui inno lo commosse si da sentir desiderio di consacrarsi a Dio. Ne lo ritenne per alcuntempo il rispetto al padre; ma quando, nel luglio del 1505, avendo già l'angoscia in cuore per la innepettata morte di un intimo suo, mentre dalla casa paterna ritornava ad Erfurt, scoppiò un fulmine a due passi da lu , in quello riconobbe il Dio della vendetta : onde votatosi a sant' Anna andò frate agostiniano.

Giovane a' ventidue anni, confessa egli stesso, aver cercato indarno, colle pentienze e col prolungare le preghiere sino a svenire, di reprimere le naturali inclinazioni alla voluttà, all'ura, all'odio ed all'invidua (f). Appassionato, violento, facile a trascorrere dall'uno all'altro estremo, dall'ebbrezza dell'orgoglio alla più vergognosa abiezione, io serei stato ugualmente, egli dice, un idolatra come il più ferece emicida, se ne access avuto il destro, per causa della



<sup>(</sup>i) Luthert Opera lat, ed. Jena t. IV, pag. 169.

religione (4), non avendo di questa tolto a considerare le dolcezze e le consolazion), ma i terrori soltanto e le minaccie che gettar possono l'anima nella disperazione e nella folla. Allorche portava la cocolla, prosegue Lutero, così nemico era io di Cristo, che veggendolo in efficie appeso alla croce. ne inorridiva, chiudeva gli occhi, ed avrei veduto più volentieri il demonio : imperocche aveva in cuore il veleno di quella dollrina papale, per cui mi si dava a credere essere macchiata dal peccato la mia camicia battesimale, e non poterla mondare che io stesso (2). Oh! i miei peccosi, scriveva a Giovanni Staupitz, suo provinciale, non valgo a cancellare col pentimento, il quale in me non si desta per suanto simulidi continuo innanzi a Dio, e cerchi esprimere un amore finto s sforzato (3). Se la preginera parevagli talvolta mezzo efficace a tornar in pace con Dio e colla sua coscienza, ben tosto lo crucciava il pensiero doversi prima nettar l'anima di ogni co-pa ; onde, non vi riuscendo, cadeva sempre più nella deffidenza, nel dubbio, nel terrore, nell' odio e nella bestemmia (4).

In tanta perturbazione di spirito, dal conflitto d'idee fra loro pugnanti, della grazia divina e del libero arbitrio, sorsero in lui a poco a poco le opinioni che chiari poi negli scritti e colle azioni (5). Da una parte portava o la innaturata ambizione a far valere gli esercizi ascetici del suo ordina quali meriti in sè, bastevoli a saldar con Dio le ragioni; lo

(1) Luthers Werke ed. Walch Vil pag 380.

(2) Prediche inedite di Lutero pubblicate da Bruss pag 85.

(3) Licet sedulo etiam coram Deo simularem et fictum coactamque amorem exprimere conarer, Epist Luteri ed. Aurifaber L1, p. 68.

(4) Interim tamen sub ista sanctitate et fiducia justitiae propriae alebam perpetuam diffidentiam, dubilationem pavorem, oduum et blasphemiam dei, *Comen, in Gal.* Francoforti 1543.

(5) J. Dollinger, Die reformation, thre innere entwicklung und libre wirkungen Regeniburg 1848, t. 3, pag. 178.



attristavano dall' altra le prove sempre move di sua natura, come nessun' altra, prona a peccare, si da maledire al suo nascimento (1).

A quella vita affannosa commisero lo Staupitz, frate Martino, dicendogli un di, confida in Dio, amalo in vece di temerlo ; non il timore, sì l'amore di lui è il principio del pentimento : smetti le macerazioni : contempla le piaghe di Cristo e in quelle riconosci Dio. Queste e le parole di un vecchio confratello che gli rainmento il passo del simbolo degli apostoli: credo nella remissione de' peccati, e l'altro di s. Paolo (Rom. 3,28): l'uomo sara giustificato per la fede, vuolsi giovassero a serenare la sua mente. Allora, egli dice, io compresi che la giustizia di Dio è la sua misericardia, per la quale ci assolve, e fui sicuro del fatto mio. Tanto ci voleva dunque a confortarlo! l'idea cioè che sono inutili le opere di penitenza, per virtà della eterna grazia, la quale tira a sè di nuovo l'anima del peccatore, riempiendola di sua luce : e in guesta idea lo confermarono alcune sentenze de' santi Agostino e Bernardo, e di Giovanni Tauler, i cui scritti con grande amore studio, principalmente dacché oftenne una cattedra d' filosofia e poi di teologia nell' università di Wittemberg, fondata dall'elettore di Sassonia nel 1502. ly, acquistò nome; ed assunto predicatore ordinario, applaudito, stimato dal principe, tutt' altro che dar segni delle passate melanconie, segnalossi per ispirito, arguzie e naturale eloquenza.

Tuttavia pare che qualche dubbio gli rimanesse ancora, allorchè, mandato a Roma, per non so quale contesa nata fra gli Agostiniani, al solo vederne da lontano le torri, get-



<sup>(!)</sup> Ego ipse non semel offensus sum usque ad profundum et abyssum desperationis, ut optarem, numquam case me creatum homonem, antequam scirem, quam salutaris illa esset desperato et quam gratiae propinqua. Luthert Op. lat. Witteb, t. 2, pag. 498.

tossi a terra, saintando l'eterna ciuò, ed entratovi fece tutte le devozioni che sogiono i peliegrini, con si grande fervore da sentir quaes desiderso fossero già morti i suoi genitori. affinché quelle potessero liberarli dalle pene del purgatorie. Sennonché mentre, per guadagnare una indulgenza, saliva ginocchioni la scala santo di Pilato, egli stesso racconta aversentito in fundo al cuore una voce riprovatrice che gli diceva: il giusto vivrò della sua fede (1). Da quel giorno fu deciso lo scisma tro la sua dottrina e quella della chiesa cattobea, tra la giustificazione per la fede, e la giustificazione per le opere. Reduce a Wittemberg, dov' ebbe il grado di doitore in teologia, ricantò le solite cose abbominesoli di Roma. Dell'Italia in generale non già, perché se in Lombardia prese scandalo d'un convento che aveva trentaseunia zecchini di rendita, trovo nondimeno gli ospedali ben fabbricati, benprovousti, con buona diela, vervigiali allenti, medici seperti, letti e biancherie pulste. l'interno degli sikfizii ornato a pisterr. Appena un molato v' è condotto, gli si tolgono gli abstifacendone nota per custodirli; è vestito d'un palandrano bianco, messo in un buon letto; gli si menano due mechet; gli spedalioghi dangli a mangiare e bere in vetri limpidi, che tooauno appena colle dita. Por esgnora e matrone onorevola tengono velate per servire i poveri, di modo che non si sa chi meno. A Firenza, prosegue aver veduto ricoveri, ova i gettatelli sono mutrati che meglio non si potrebbe, allevati, instrutti, tatti in obito umforme. Nè manco stupi a Roma di quella pulima severa, per cui di notte il copilano scorre la città con buone scolle, punisce chi coglie, e es ha armi le appacca o gelto nel Tevere ; ammirò il concistoro e il tribuna e della sacra. Rota, ove q li affari sono condotti e giudicati con tanta giustizio (2). Ma fra le splendidezze del culto, la magnificenza de'

<sup>(1)</sup> Luthers Tischreden (colloquii a tavola) Jena 1803 p. 609.

<sup>(2)</sup> Luthers II orde ed. 45 Walch I. XXII, p. 788 e seg.

pontificals o le grandezze terrene di Giulio II, non calcolò se non quanto deparo costassero e con che modi questo procacciavasi; sopratutto p gliò scandalo de' reprobi costami di que' preti che dicevame sette messe nol tempo ch' egli una sola, talchè i cherichetti gli ripetevano: passa, passa, e della venalità della curia, disposta a dire come Giuda: quante mi date? ed io ve la tradirò (1) Laonde ripeteva più volte: porrei ognuno, che vuol farsi prete, ondasse prima a Roma e vedesse là come vanno le cose. Io stesso ha udito dire da parecchi cortigiani non essere possibile che le durino così. Non è a direi, nè iampoco a credere quante male vi sia. Roma è stata la città santa, era è la peggiore di tutte. Quanto a me non vorrei, per centonila formi, non esservi state : mi resterebbe ancora lo serupolo di fare ingiuntizia al papa.

Con questi sentimenti si pose a studiare la bibbia la greco e in ebraico, e maledicendo la scolastica di s. Tommaso nella teologia, e di Aristotile nella filosofia, incominciò a dar forma di sistema alle sue eresic.

Contro al vero è lo acrivere che alcuni han fatto, essere lo avolgimento di quelle dipenduto unicamente dalla contesa delle indulgenze e dalla persecuzione di Roma. Sin dall'anno 1515 teneva per fermo Lutero fosse erronea la dottrina insegnata dalla Chiesa intorno alta relazione dell'uomo con Dio (2), chè anzi in una predica di quell'anno medesimo, fatta nel convento degli Agostiniani di Wittemberg,
troviamo delineato il tema di ogni suo scritto e discorso. Ivi
le parole di Cristo, aver voluto raccogliere i figli di Gerusalemme, come una chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali,
dichiarò nel senso che l'uomo, impotente a compiere la
logge divina, debba rifugiarsi sotto quelle ali medesimo per

<sup>(</sup>I) Itifdem L, XIX p. 1509.

<sup>(2)</sup> J. Dollinger, Die Schormation, op. ck. t. 3, pag. 9 e seg.

nascondere i suoi peccati dinanzi a Dio (1); il perchè lamentava grà che altri facesse invece a fidanza colle proprie opere buone, e a lui di cotesto insegnamento desse biasimo (2). Del qual biasimo si duole anche nella prefazione alla sua teologia tedesca pubblicata nel 4516, in cui alcuni dotti ecclesiastici di Wittemberg credevano vedere non poche novità. Nè mancavano infatti, e sono le stesse che si contengono nelle tesi, che da Bartolomeo Bernhardi di Feldkirch fece proporre a fine di esplicare la dottrina che la volontà dell'uomo non ancora rigenerato non è libera, ma schiava del male (3). In quelle, fra gli altri paradossi si legge : ogni uom santo è peccatore secondo sua coscienza, ed inscientemente giusto; peccatore in fatto, ma giusto per l'applicazione della misericordia di Dio (4). L'affizione dell'anima, prosegue Lutero ne' frammenti delle sue lezioni (degli anni 4516 e 4517) risguardanti le tesi suaccennate, la disperazione, i traviamenti della coscienza, non derivano tanta dalla moltitudine dei peccoti commessi, quanto da quella delle buone opere e dalla pretensione di giustificarsi da sè, Massima insania i questa dell'uomo che, vicino o morte, desideri aver fatto molto del bene, od essere rimasto mondo da poccati, imperocché ripone così le sue speranze non in Dio, ma nella

<sup>(1)</sup> Nes nostris justitiis prorsus salvari non possumus, sed sub alas hujus gallinae nostrae oportet nos confugere, ut quod minus in nobis est, de ejus plenitudine accipiamus. Laucher Reformationsakten t, 1, p. 214.

<sup>(2)</sup> Sic enim et (quod) ego semper praedico de Christo, gallina nostra, efficitur milai errans et falsum dictam. *Ridem*, Serran de propria tapientia.

<sup>(3)</sup> Quaestio de viribus et voluntate hominis sine gratu. Ibidem t. 1, pag. 326.

<sup>(4)</sup> Ergo omnis sanclus conscienter est peccator, ignoranter vero justus, peccator secundum rem, justus secundum spem, peccator revers, justus vero per reputationem del miserentis, *l'étdem* t. 1, pag. 335.

opers proprie, e si fa reo della più turpe bestemmia e di empietà. Al contrario, e allara soltanto che si ha fatto del mole, si spera maggiormente in Dio ... essendoché, conchiude Lutero, dave è merito non vi può essere speranza, e viceversa; e Dio appunto, per annientare la fiducia dell'uomo in sè stesso, ha dato ta mis legge, onde ogni cosa è settoposto a peccato. Ne consegue che a chi vive in quelle riesce più facile assai e più sicuro lo sperore in Dio, che non sia a chi fa assegnamento sulle apere buone.

Cotesti strani concetti ripete in una lettera del 3 aprile 1816 a Giorgio Spen'ein di Memmingen, suo confratello, ove si di vanto della lotta incommiciata per far prevalere la nuova dottrina della giustificazione (1), che si olse poi con maggiore chiarezza in un sormone di quell'anno medesimo: la lieta novella del Yangelo è questa, che Cristo ci ha liberati dall'adempiere la legge divina, adempiendola per noi egli stesso; onde all'enima, che prima smarrito era e costernata, venne il conforto di sentire non aver uopo d'altro che di applicarsene il merito colla fede (2).

Ben si vede in ciò l'intendimento di rovesciare la pietra fondamentale su cui poggiano le instituzioni cattoliche. Quella dettrina eretica, secondo che più sopra dicemmo, aveva già professato Giovanni Wessel, e Lutero si affrettò a dichiarare di non averne letti gli scritti, fortunatamente; chè altrimenti mi si potrebbe tacciar di piagio; tanto andiamo d'accordo nelle spirito e fin nelle parole (3). Sia comunque,

<sup>(1)</sup> Si enim neetris interibus et affictionibus ad conscienties quietem pervenire operiet, ut quid ille mortuus est l'igitur non nisi in ille per siducialem desperationem toi et operam tuerum pacem invenies, disces insuper ex ipso, ut sicut ipse suncepit in, et peccata tua fecit sua, et suam justitiam fecit tuam, de Wette Luthers Briefe t. 1, p. 17.

<sup>(2)</sup> Luthers Werke odiz, Walch t. X. p. 1461.

<sup>(3)</sup> Hidem L. XIV, p. 220,

gli è certo che nessuno prima di lui fa oso portarla alle ultime conseguenze, con una logica imperturbabile davanti agli ammonimenti del senso comune. Per giorificare più che si possa la giustificazione, disse Lutero, convien anche giorificare il peccato e dargli la maggiore estensione possibile (1). Le virtù e le buone opere nuocciono assai più che i peccati (2). Nulla può far l'uomo per la sua salvezza, essendo dopo la cadata primitiva talmente guasta ed annientata la volontà (3), che ogni pia azione è peccato se non è prodotta dalla grazia (4); onde la ragione per cui alcuni vanno salvi ed altri dannati, vuolsi cercare unicamente nell' arbitrio di Dio, ossia nella predestinazione (5).

Siffatte dottrine insegnavansi pubblicamente a Wittemberg, al-orchè Giovanni Tetzel, domenicano, dal nunzio Arcimboldo e dall'arcivescovo elettore di Magonza incaricato di predicare la indulgenza, adempiendo scandalosamente quest'officio, traversava la Sassonia con casse di cedele belle e firmate, e dove arrivasse alzava una croce in piazza, spacciava la sua merce nelle taverne, e comprate, comprate, diceva, chè al suon d'ogni moneta che casca nella mia cassetta, un'anima immortale esce dal purgatorio (6). Farò un buco in quel tamburo, esclamò Lutero, non so se più indignato a tanta profanità, o heto che la gli porgesse il destro

<sup>(</sup>I) Ut justificatio, quantum potest fleri, magnificatur, pecestum est valde magnificandum et amplificandum. Luih. op. iai. ediz. Wittemb. 1, 1, p. 391.

<sup>(2)</sup> In un sermone del 1516. Luthers Werke ediz. Watch t. XII, p. 2283.

<sup>(3)</sup> Ibidem t, X, pag. 1342.

 <sup>(4)</sup> Ibidem t. XI, pag. 1810, 1821.

<sup>[5]</sup> Ibidem t. VII., pag. 1195.

<sup>(6)</sup> Pudet referre quae ipse et dixit, et fecti, quasi legatus e coclo raissue faisset ad quodifibet piaculura expiandum atque purgandum. Fabrost, Vita Leonis X, pag. 132.

di romperla colla chiesa. Ne saprei dire se più il movesse la religione o la politica. Certo è che l'elettore di Sassonia, suo principe, teneva le inclulgenze in conto di una gravezza imposta ai popoli. Altra volta il danaro ricavatone, ben lungi dal versare a Roma, aveva volte in pro della università di Wittemberg. Poteva ora portare in pace fosse a spesa dei suoi sudditi pagato il pallio dell' archiescovo di Magonza, da lui per altre ragioni ancora avversato (1)? Ben so che della parte assegnata a tal uopo suba rendita delle indulgenze affermò Lutero non averne sulle prime avuto contezza (2): ma, posto anche che di sua sincenta mancassero argomenti a dubitare, resta sempre tra l'opposizione del principe e la sua tale accordo, da non potersi trascurare nella estimazione degli effetti. Gli era fatta per lo meno abitità di parlare impunemente. Comució pertanto a schernire ne' privati discorsi l' avarizia di Roma, e poi, cresciute d'animo per l'applauso pubblico, nella vigilia del l'ognissanti 34 ottobre 1547. affisse alle porte della chiesa di Wittemberg novantacinque test, che propose contro la indulgenza, e lo stesso di mando all'arcivescovo di Magonza, app è d'una lettera quanto posta dirsi sommessa. Chiamo Dio in testimonio, scriveva, che nella coscienza del mio poco o nestun meritare tirai in lungo ció che ora a fronte scoperta faccio per debito di fede. Degnizi l'Altesza vostra abbassar l'occhio su questa pelcere ed ascoltare il mio voto, conforme alla vostra benignità pontificale. Le miemperanze de predicasori delle indulgenze non riprenda, come da me non udite : deploro soltanto la falsissima credenza sparza nel popolo che chunque aborsi la ri-



<sup>(</sup>I) L. Ranke, Deutsche Geschichte op. cit. t. 1, pag. 242.

<sup>(2)</sup> Nesciebam tamen cujus usibus cederet pecunia, sed interim libeltus edebatur sub insignibus Magdeburgensis Episcopi, quo quaestoribus praedicatio ilia demandabatur. Lutheri centra Henricum dacem Aranelomuem apologia, peesso Sectandorf Comment, op. cit. lib. 1. Sez. VII, p. 15.

cercate elemosina sia certo del paraduso, e libero di colpa e di pena. Così le anime affidate alla vostra cura preparenei alla morte, e cresce il gravissimo conto che ne dovrete rendere! Qual opinione più di quella ripugnante alle Scritture, mentre s. Pietro c' insegna che appena il giusto sarà salvo, e mentre in Amos e in Zaccaria si paragonano gli eletti a tizzoni tratti di mezzo all' incendio? Non hanno le indulgenze altra forza che di liberare dalle pene canoniche che un di soleva imporre la chiesa. Aggrava lo scandalo una instruzione che spacciasi per vostra, in cui s' insegna non essere necessaria a' contributori la contrizione de' loro peccati, o per epplicare la indulgenza a' defunti, o per venir assoluti da quel confessore che in virtu del privilegio eleggeranno (1).

Praoltre assai andavano le tesi; perchè, sebbene in alcuno si contenessero molte verità, tra uce da altre l'intendimento d'impugnare la necessità della chiesa per la partecipazione de' fedeli si frutti della redenzione. Non ha il popo facoltà di rimettera se non quelle pene ch'egli stesso d'arbitrio mo o secondo i canoni unpese; ogni vere cristiane, sia vivo che morto, è fatto partecipe per la grazia di Dio dei beni tutti di Cristo e della Chiesa, anche senz' aiuto delle indulgenze; i tusori della Chiesa, onde il papa tras la indulgenze, non sono nè abbastanza determinati, nè conosciuti nella comunità di Cristo; umco e vero tesoro della Chiesa è il Vangelo, e i meriti di Cristo e de' santi producono effetto anche senza la intercenzione del papa.

Vi mescolò Lutero i soliti argomenti popolari: perchi il pontefice, so può applicare o'defunti i meriti inescunti del Salvatore, non libera le anime tutte dal purgatorio in una porcola? perchè patir debbono colà i buoni ma poveri, ed uscirne i ricchi ribaldi? perchè il papa ch' è più ricco di Crasse non fabbrica la basilica di s. Pietro in tutto del suo? Queste e

(i) Luthert, Op. lat. ed. Jena 1612, t. I, p. 1,

somiglianti ardite sentenze cercò rendere meno offensive, espremendole in una forma dubitativa, e coll'aggiunta dichiarazione di sottomettersi alla scrittura, ai Padri accettati dalla Chiesa, ai decreti della santa sede ed al giudizio del papa, il quale, dicers, se conescesse l'esazioni dei venditori d'indisgenzo, emerobbo meglio veder in cenero la basilica di s. Piotro che contruirla colla carne e colle ossa delle sue pecorelle. Ma muanto sin d'a lora dalle parole discordasse l'animo, addimostranio sicune di esse tesi, nelle quali riprendeva i predicatori, perche più esortavano gli uomini a liberarsi dalla pena temporale con le indulgenze, the a crescere in carità colle opere mentana; non potendo certo parlare da senno di queste opere chi ne aveva già pubblicamente negato il merito e l'utilità (4). Fu detto esser stato ioniano ognuno dal prevedere che incendio ne verrebbe, è disse Lutero siesso che, avendo il papa riprovato quegli abusi, non dubitava averselo favorevole (2). Eppur la efficacia del suo ardimento deve averbene compresa l'elettore, se vero è quanto si racconta del sogno ch' egli ebbe nella notte dell' ognissanti, in cui la penna, che scrisse le novantacioque tesi, vide crescere, distendersi sino a Roma, toccar il triregno del papa e scuoterio (3), E non si sente mà il tuono di sada non solo nella diffusione delle tesi per tutta Germania, ma megho ancora nella primapredica di Lutero su questo soggetto 7 lvi pretese dimostrare. non poter provarsi colla scrittura che la giustizia divina esiga dal peccatore altra penitenza o soddisfazione che l'emenda del cuore e il proposito di portar la croce di Cristo. Non è

 <sup>(1)</sup> Entiert. De viribus et voluntate hominis sine gratie, contra ductrinam papes et sophistarum. Willemberg 1516.

<sup>(2)</sup> Et in its certus muid videbar me habiturum paironum papam, cujus fiducia tum fortiter nitebar, qui in suis decretis ciarissime damnat quaestorum immodestiam. Latheri pract, ad op. lat. t. t.

<sup>(3)</sup> Tentret histor, bericht, Gioria Lutheri, p. 239 appo Acade Deutsche Geschichte op, cit. (.4, pag. 243.

prescritto in verun luogo il concorso dell' ette o dell'opera per soddisfare la giustizia suprema. Ci dicono che le indulgenze applicate alle anime purganti valgono per la remissione del castigo dovuto lora; opinione senza fondemento. Se hai del superfluo, dà ande edificare la chiesa di s. Pietre per qui more di Dia, ma non comprare perdononza. A s. Pietro si alle indulgenze preferisci tuo fratello ch' è povero. L' indulgenza non è nè di precetto, nè di consiglio divino; non è un contandamento, non un' opera che produca la satute. Chi dice ch' sa sia eretico perchè nòccio alla loro borsa, mai non ha inteso la hibbia.

Tosto gli sorsero contraddittori, ma sventuratamente inetti ad incalzario entro barriere saldamente posate. Lodevole moderazione usarono i vescovi di Brandeburgo, di Misnia e di Merseburgo, ammonendolo amichevolmente a nonpassar oltre, a tacere alquanto, e sopratutto a non pubblicare colle stampe la predica suaccennata per non incorrere in maggiori pericoli; e Lutero rispondeva: coglio piuttosto obbedire che sar miracoli, quand' anche il potesn. Ma Telzel per natura, a i suoi domenicani per gelosia di ordine, lungi dal riconoscere e correggere gli abasi del loro ministero, ripnovarono la lotta con insana confidenza in sè atessi. Onegli oppose altre tesi, nelle quali magnificava l'autorità del papa, siccome infallibile nelle cose di fede, e tale che chi la impugna merita la morte; poi, senza nominar Lutero, ma a itii chiaramente accennando, lo disse: eretico, empio, cervello senebroso che non ha mai letto la bibbia e i libri santi, ne compresa tampoco la propria dottrina (1); per ultimo u Francoforte, dove esercitava l'uffic o d'inquisitore, fece abbruciare pubblicamente le proposizioni dell'avversario. Il che portò per effetto che simile obbrobrio riceressero anche

<sup>(1)</sup> C. W. Spieker, Geschichte Luthers und der Kirchenverbesserung in Deutschland Berlin 1818 p. 280.

le sue tesi a Wittemberg, non so se con esputa o senza di Lutero, il quale serisse bensì all'amico Jodoco Lange: credi su che obbia talmente perduta la testa da far si aperta ingiuria, so, semplice monaco e teologo, en luogo non mio, ad nome di tanta carica (1)? e non pertanto a lui stesso, che gli proponeva la prova del fuoco o dell'acqua, rispose: mi rido delle tue sfide come di ragli; su cambio d'acqua ii consiglio il micco della vite; in cambio di fuoco annasa una buona oca arrostita; io, dottor Martino, ad ogni inquisitor della fedo, ad ogni mangiatore di ferro rovente, ad ogni spaccator di rupi, annunzio che qui si fanno buone accoglienze, e s' imbondisce lauta mensa a chicchessia, la mercè del nostro buon elettor di Sassonia.

Al Tetzel tenne dietro Giovanni Eck, cancelliere dell' università d'Ingolstadt, il più famoso dialettico di Germania, a già amiro di Lutero. Negli Obelischi, scritti contro di
lui, dicera: ascondersi nei raggi che illuminarono la Chiesa
dopo Pietro; credere agl' insegnamenti perpetuatun senz' ombra o macchia nelle scuole; seguir le orme dei dottori, dei
padri, dei papi, glorie del cattolicismo, è egli un rinnegar la
ragione, ripudiare il testimonio dei sensi, mettere il tieme
sotto il moggio? Gl' interpreti nostri non han letto o meditato? E perché corribbe Iddio celato ad essi gl'intendimenti che
a se soto rivelò? Ben si vede; non era neanche questa argomentazione che salisse al fondamento impugnato, qua
è l' autorità della Chiesa. La infermavano ancor più le acerbe parole, che a Lutero porgevano il destro di rispondergli
negli Asterischi con estremo strapazzo.

Il romore della contesa passò le Alpi, e Silvestro Mazzolim da Priero presso Mondovi, domenicano, maestro del sacro palazzo, recossi a debito di scendere nell'arena, cam-



Sum extra noxum, sed timeo quod totum militimputabitur.
 marzo 1518 de Wette Luthers Briefe † I, pag. 58.

pione del suo ordine. Non l'avesse mai fatto! In due brev! scritture riboccanti d'ingiurie, non sapendo valersi contro le tesi di Lutero che della potestà pontificia (1), rifini la quistione per modo che parve spediente comandargli di cessa-ro (2). Na intanto il danno della inconsiderata ditesa era avvenuto, e per essa piantato il bersaglio, al quale miravano in cuor loro gli avversarii; onde Lutero dichiarò- se veramente, come insegna Silvestro, dipende dal papa l'autorità della scrittura e de concilii, ben si può dire essere Roma la sede dell'anticristo, e beato colui che se ne scroglie. Io pur d'ora innanzi non voglio più attenermi alla curia, ma rinnegaria assieme coi papi e coi cardinali, seccome causa obbominevole di tanto strazio delle cose sante (3).

Tuttavia, benché languida ed insulsa, questa voce venuta da Roma fece impressione sull'animo suo. Poteva essere l'eco d'un'altra più fiera minacciante il rogo che intorno a quel tempo levò l'inquisitore di Colonia; ed a Lutero non il carattere, ma il coraggio mancava degli entusiasti. Laonde al suo vescovo, di cui temeva le censure, (mandando le risoluzioni delle tesi), affrettossi dichiarare: io disputo, non afferino, la Chiesa pronunzii e mi sommetto. Ne consento soltanto, ma prego anti instantemente vostra Signoria a cancellare quanto le spiace od anche a gettare nel fuoco l'intero scritto. Non me ne importa, ben sapendo che Cristo non ha bisogno del mío aiuto. Più sommessa ancora, e dobbiam dirlo non meno infinta, è la lettera del 20 maggio 1518 che scrisse al papa: aver conforme al diritto di un dottore



Dialogas rev patris fratris Silvestri Prieriatis in praesumptuosas Vartini Latheri conclus ones. Loucher op. cit. t. 2, p. 12.

<sup>(2)</sup> Erasmi. Opere t, 3. Epist. p. 1402.

<sup>(3)</sup> Epitoma responsionis ad M. Luterum editit, fot fantisque blasphennis a capite ad pedes usque refertum, at in medio Turturo, ali ipsomet Satana editum libelium existimem. *Luthert* op. lat. 1-1, p. 54.

in teologia messe in controversia le dottrine de' predicatori della indulgenza; meravigharsi che le sue disputazioni corrano il mondo; ma non poterle omai rivocare, e pur dolergli, ignorante com'è, di corto ingegno e senza erudizione, in un secolo così risplendente per dottrina che Cicerone stesso terrebbesi oscurato, gli avvenisso comparire in pubblico per strillare come un oco tra cigni; non rimanergli che mettersi all'ombra della sua protezione; ne averla demeritata, perchè a' ei fosse quale lo rappresentano gli avversarii avrebbelo ben tosto rimosso dall'università l'elettore di Sassonia, della verità cattolica ed apostolica sopra ogni altro osservante.

Beatistimo Padre, conchiudeva, io mi prostro a' tuoi piedi e mi rimetto in tua santità con quanto possiedo e sono : vividea, accidi, chiama, richiama, prova, riprova, come ti piacerà, io riconoscerò la voce tua come quella di Cristo che un le presiede e favella ; sapendo che la voce tua è voce di Cristo, che parla per tuo organo: se morte merutai non la ricusero, poiche la terra e quanto contiene è di Dio, il cui nome ma benedetto (1). Però il seal nomo che poi scrisse a Spalatino, predicatore e segretario dell'elettore di Sassonia: to non risolvo bene se il papa sia l'anticristo o l'apostole dell'anticriste, pochi giorni prima, abbracciando già col pensiero l'ampiezza della rivoluzione incominciata, aveva dichiarato ad un teologo di Eisenach: io crede nella mia semplicità ch' è impossibile riformare la Chiesa se nan si distruggono interamente da' fondamenti i comoni, le decretali, la scolastica, la teologia, la filosofia, la logica (2).

Veramente tutto già andava a subbuglio, e la cristianità partivasi fra due bandiere. Continuandosi a sentenziare di

<sup>(</sup>I) Zuchers. Op. lat. t. 1, pag. 65.

<sup>(2) 9</sup> maggio 1518 de Wette. Luthers Briefe t. f. p. 78.

eresia ogni divergenza di opinione, inducevansi molti a passar dalle parti di Lutero, al quale, oltrecciò mostravansi favorevoli tutti gli umanisti, sia perchè ostiti ai domenicani, venuti în odio come censori de'libri, sia perché gli esagerati spargevano che lo studio dei classici menasse all'errore. Le confutazioni del Tetzel e del Mazzolini, adonestando le dispute trascorse oltre a quello che le tesi di Lutero accennavano, avevano già fatto revocare in dubbio la legittima potestà del pontefice e persino l'autorità in materia di fede. Eppure Roma tacque lungo tempo. Mederazione non lu, macolpevole ignavia o fidanza in se stessa che le tolse di scorgere i segni del tempo. Tra gli spassi di quella corte mal si persuadevano i gaudenti che un barbara potesse riuscire a nulla di straordinario. Tornava comodo crederla una delle quistioni solite pascere e morire negli ozo ringhiosi de'monașteri. Leone X, dopo aver salvata la vita dalla congiura. de' cardinali, rallegravasi seco atesso, che il pericolo, qualunque essere potesse, fosse a così grande distanza: Oramai possamo vivere sicuri, diceva, perché la scure non è più alle borbe, ma è ila s' rami (1). Amico degli nomini ingegnosi, piacevasi anzi la quelle sottigliezze, onde lai Mazzolini, che gli mostrava l'eresie di Liitero, rispondeva: che frà Martino uves bellissimo ingegno e che coteste erano invidie frateache (2); alla peggio soggiungeva: è un tedesce ubbrisco, e bisogna lasciargii digerire il vino (3).

Le novità da lui suscitate, confessa il Pallavicino, ponevano in sollecitudine più la Germania che Roma, e soio il grido della Germania scosse influe Leone. Ben allora sarebbe stato efficace rimedio distinguere le verità dagli errori di Lutero, confessar quel e ingenuamente col togliere il riprovati abusi, opporre a questi una vigorosa ed assoli ta confu-

<sup>(</sup>I) Segni, Storie Florentine I, IV.

<sup>(2)</sup> Bandello parte III, prefas, alla novella 25.

<sup>(3)</sup> Ein voller trunker Deutscher, Luth, Op. 1, XXII, pag. 1337.

tazione, ristabilendo le vere nozioni di teologia e le prove di cui essa si vale. Dalla indifferenza si passò invece alla seventa, e in questo senso, tra due mali, poteva dirsi preferibile il primo (1). Riuscita pertanto a vuoto l'opera conciliativa ilel generale degli agostimani Gabriele di Venezia, papa Leone cun monitorio del 7 agosto del 4548 citò Lutero a comparire fra sessanta giorni per rendere ragione delle sue dottrine davanti a Girolamo Ghinacci ad tore della Camera, cui fu dato a collega quel Mazzolini medesimo, giudice altamente sospetto per la precedente contesa coll'accusato.

La storia onesta che su ciò sentenzia severissimamente non può del pari passar senza biasimo le finzioni di Lutero. Son pronto, scriveva a Link, atteggiandosi da martire, che la volontà del Signore sio fetto i che cosa mi terranno? un corpicciattolo fiacce, sconquassoto ... ma l'anima è mia e non me la terranno, e contemporaneamente allo Staupitz: di quelle citazioni e minaccie non mi do fastidio, sicuro essendo di poter indagare ed esporre liberamente la parola di Dio; pregava infine l'elettore di Sassonia desse a credere, esser stato richiesto da lui di un passaporto e con sue risposte glielo negasse, segnandole con antidata, acciocche apparisse la instanza sua fatta in tempo di poterla eseguire, prima che i sessanta giorni prescritti passassero (2).

lo non credo che l'elettore Federico piegasse a tanta viltà; ma certo e che Lutero poleva confidare non l'avrebbe lasciato partire. L'animo del principe, fermo, indipendente, gli era hen noto; a questo, ed alla molta stima che faceva di lui, aggiangevansi ragioni politiche di non poca importanza.



<sup>(</sup>I) Multorum gravium ac prodestum judicio, videbatur res feliciorem exitum habitura, si per graves, doctos, ac sedatos viros, majore moderatione, minore soevitis foisset acta; hoc est, si Leo papa maluisset hac in re suom sequi naturam, quam altorum affectibus induigera. Erasmi Opera t. 3 Epist, pag. 601.

<sup>(2)</sup> De Wette, Luthers Briefe t 1, let, 56.

Appunto allora era riumta la dieta di Augusta del 1518 per la crociata contro il Turco, e la elezione di Carlo a re del Romani. A raggiungere l'uno e l'altro intento abbisognava Massimiliano del papa. Questi, destinandovi a legato Tommaso de Vio cardinale di Gaeta, gli aveva con lui mandata la spada benedetta, affinche ne rivolgesse la punta contro i nemici di Dio e suoi (1), e quegli, a contraccambio di affetto, lo sollecità contro Lutero, promettendo di eseguire pienamente nel suoi dominiti quanto egli come capo della Chiesa ordinasse (2).

Per lo innanzi aveva invece pensato farsene un' arma contro Roma, serviendo all'elettore di Sassonia: tenete conto di frà Martino, che potrebbe vemrci a gran bisogno (3), Mail motivo stesso che lui traeva a mutar di faccia, confermava l'elettore ne' suoi consigli, direttamente opposti ai disegni di Cesare. Consentivano in quelli pressoché tutti gli altri principi congregati ad Augusta, insofferenti che sotto colore della crociata continuasse. Roma a sninguere la Germania. Datche i pontefici, dicevano contemporanee scritture, incominciareno a mescolare le cose sacre colle profane, o meglio a postergare le prime, che avvenisse della repubblica crisuana dimostraronio gli eventi: si vende Cristo, tondonsi le pecore; di lor salvezza non si piglia pensiero alcuna. Se avessimo messo maieme quanto sotto Federico III e Massimiliano colò a Roma per pallii e somiglianti bagattelle, ci sopravanzerebbe di che far querra al Turco, senz' aver bisogno d'unporre nuove graveste, e spellare i poveri. Cava il papa dai suoi stati più che qualstasi principe, e pur noi continuiamo a comprer pallii, mandar giumenti carichi di denaro a Roma, combiar in oro il piombo ed accettare le negligenze, os-

<sup>(</sup>I) \$ mail 1518, Ulricki Hutteni, Opera cit. L 5 pag. 299-300,

<sup>(2) 5</sup> agosto 1518 Lutheri. Opera lat. t. I., pag. 160.

<sup>(3)</sup> Dass er uns den Munch Luther fleissig bewäre,

sia le indulgenze. Oh sfondata avarizia 1... Vi si esorta a neuver guerra ai Turchi? Cercateli in Italia, non un Asia... trattasi la cema de Fiorentini, non di Cristo... Per essa spacciansi anche le indulgenze... Gli è Lorenzo de Medici che edifica e non Pietro... Attorno alla basilica non incontri che due operai, uno de quali zoppo (1).

E queste cose tutte furono pur dette davanti alia dieta (2), ond' essa nego la decima domandata, rimettendo ad un'ultra adunanza la quistione della crociata, ed il rifiuto stese in forma di acerta doghanza contro gli abusi occlesiastici.

in tali condizioni, Federico di Sassonia, che v'ebbo parte principale (3), impetro fosse Lutero, anz chè a Roma, sentito in Germania; e, trovandosi ivi ancora il cardinale di Gaeta, la scelta cadde su lui, per decreto di Leone, che gli dava ampla facoltà di ascoltare lo stesso Lutero, di mammelterio nel grembo della chiesa, se pentito, e, in caso contrario, di ritenerio fino ad ordini ulteriori (4). A quest' uopo

(1) Exhoristic viri cujusdam doctisenti ad principes ne in deciune praesistionem consentiant. *Ciricht Huttent*. Op. cit. t. 5, pag. 168-176. Non è questa scrittura di Rutten, il quale anzi esoriò i principi tedeschi alla croclata, sebbene con uguali improperti di Roma ibidem pag. 101-131.

(2) Propositis consultationibus, ante quam ad deliberationem et suffragia freeda itum esset, Udalment Huttoous... discussorium calumbia et laesoriis pienam in consessu electorum evomult, inter alizi ministra pontibrem auri sulen em per speciem helli sucri velle orbem expliare. Turcam iam non in Asia, sed in Italia quaerendum... ibidem pag. 197.

(3) Federico Saxoni non difficile fucrit principes electores co adducers, ut schedam concepcint, in qua expedit onis contra Turcas negotium ad alla comitia differendum esse existementat, camque loco responsionis Maximiliano et Legalia apostolicia obtruserint. *Mi*dem, pag. 198.

(4 Et co in potestate tua redacto, cum sub fideli custodia retineas, donec a nobis babueris in mandatis, ul cocum nobis et Sede apostolica sistatur 13 agosto 1518. Luched Opera I. I., p. 161



medesimo scrisse il papa contemporaneamente all'elettore, assicurandolo che Lutero, qualora fosse innocente, tornerebbe a casa sua (4).

Scelta meno opportuna del cardinale di Gaeta, e con instruzioni di tal natura, non poteva esser fatta. Tommaso da Vio era sì in gran reputazione di dottrina e santità : ma domenicado e il più accalorato propugnatore e commentatore delle dottrine di s. Tomaso, segnatamente avversate da Lutero (2). Questi, nel recarsi alla disputa da ini proposta ad Augusta, come al solito, si fece perduto, e fu ciò, scriveva a Melantore, non reggo nulla di muovo o di straordinario, se non che io sono divenuto il soggetto de discorsi di tutto la cuttà, e ognuno desidera vedera l'Erostrato di tanto incendio. Opera tu, come sempre, da forte, coll'insegnare il vero alla gioventit. Io per essa e per voi vo vittina, se così piace a Dio. Voalio morire, e, ciò che mi è arave assai, essere per sempre privato della vostra compagnia, piuttosto che rurattare le aiuste sentenze, ed agli stupidi appersarii de' buoni studii dar occasione di compiere i loro disegni. Italia è caduta nelle tenebre di Egitto : là tutti sconoscono Cristo e le cose che di tui sono ; eppur quelli abbiamo a padroni e maestri della fede e de costumi. Così, (a ludendo alla giovinezza di papa Leone ed alla sua magnificenza) conchiude, così adempiesi su noi l'ura di Dio che dice : vi darò a principi fanciulii ed estemmati (3).

Poteva temere in sul serio gl. fosse usata violenza, munito com' era d' un salvocondotto di Cesare, potentemente

<sup>(1</sup> Aut is, si erit innocens, cum bona nostra gratia remittitur; aut si pravae mentas inventus fuerit, mens tua ab omni errore liberabitur, fbidem pag, 160.

<sup>(2)</sup> Inter teologos (egli diceva), quera divo Thomas Aquinati prasferre ausis, invenies neminem Divi Thomas Summa cum commentariis Thomas de Vio Lugdoni 1587 Praefatio.

<sup>(3)</sup> Luthert, Op. Int. t. t. p. 163.

raccomandato dall' elettore e dall' ambasciatore di Francia, sostenuto dai patrizi della repubblica d' Augusta, in tempi e con lizioni ben diversi da quelli di Giovanni Huss, che gli amici suoi, forse men per dissuaderlo dall' andata che per magnificarne l'ardimento, ponevangli a specchio?

Aggiungasi la promessa che diede il cardinale all'elettore (1). Conforme alla quale accolse Lutero benignamente e fin con rispetto (2). Tauto è vero che avendo questi, per tutta risposta alla intimazione di ritrattare le sue proposizioni erronee (3), richiesto in che consistessero, non isdegno venir seco lui a disputa intorno alle riprovate dottrine: che il tesoro della Chiesa non contenga i meriti di Cristo e de' santi, e che per ottenere l'effetto del sacramento sia necessaria la fede nella sua efficacio. Del che non so come possadar biasimo al cardinalo chi crede negl'insegnamenti della chiesa, . quali, sebbene fondati sull'autorità, non temono la prova della discussione. Si vuolsi deplorare che l'ingegno. rapieno della teologia di s. Tomaso, non abbia volto eziandio alla Scrittura per ribattere gli argomenti che da quella traeva l'avversario, e più ancora che non un cenno facesse mai degli abusi introdottisi nella chiesa e della necessità di porvi riparo, e la controversia terminasse con un sorriso muto di piacevolezza e di gravità (4). la non dirò che bastasse

<sup>(</sup>I) Persuaseramus noble, vestrae reverentise pietatem sudito Nartino, secundum vestram promissionem multiplicem, eum paterne et benevole dimissuram finsse. Lutheri. Op. 1-1, p. 173.

<sup>(2)</sup> Susceptus fui a reverend, cardinale legato satis elementer, ac prope reverentius, thicken p. 164.

<sup>(3)</sup> Primum ut ad cor redirem, erratusque mess revocarem. Deinde, promittere su futurum abatinere ab eledam. Tertio, et ab omnibus, quibus Ecclesia perturbari possit. *Mides*, p. 164.

<sup>(</sup>i) Ego id subritiens, iterum humanissime hominem horiztus sum, ut relicto hujuscemodi innui consilio, ad cor et sanitatem rediret, durum esse illi contra etimulum calcitrace. Epistola Thomas

questo a fermare Lutero sulla mala via, avendo già dimostrato a quali proponimenti egli fosse trascorso. Bla chi non sa come gli nomini in generale meno difficimente s' inchinino con voluntario ossequio all' autorità, che non si arrendano allo scherno d' un socriso, compiacendosi nel primo quasi in ostentazione di virtù ed abborrendo il secondo per naturale sentimento di amor proprio?

S'ingannò pertanto il cardinale credendo che Lutero, partitosi senz'altra replica, s'acchetasse a' suoi consigl. Ricomparvo infatti il di appresso, accompagnato da quattro senatori e da un notaio, e gli consegno una scrittura, nella quale protestandosi essere vero cattolico e non aver inteso d'opporsi in verun articolo alla chiesa, rimetteva fa sua causa al parere delle università di Parigi, di Basilea, di Friburgo e di Lovanio.

Per vero quest'ultima proposta non poteva accettare il cardinale, s.a perché contraria agli ordinamenti della chiesa, sia anche perché ben appariva l'artifizio di andar sempre mutando il giudice per non averne veruno. Il perchè allora, e più nel giorno seguente, in cui Lutero gli porse una probssa scrittura con moltissimi fondamenti a difesa delle sue opinioni, poste da banda le dispute, tornò con maggior forza di prima all'esortazioni per indurlo a disdirsi. E v'impiego ancora l'autorità di Giuvanni Staupitz e di Venceslao Link, agli officii de' quali vuolsi certo attribuire la lettera conciliativa del 17 ottobre 1518 che sonase Lutero al cardinale, in cui confessando di aver errato en parlor del pontefice con poco rispetto, sebbene provocato da' suos avversaris, promise voler ritrattare questo que fallo da tutis i pulpiti, e tacere in avvenire sopra qui articoti delle indulgenze, purché agli avversarsi medesimi fosse parimenti imposto mo-

Cajetani cardinalis ad d. Fridericum, Saxoniae ducem 25 ott. 1518. Bidem p. 173.

Google

derazione o silenzio (1). Della qual profferta ben vede ognuno qual stima far dovesso il legato. Primieramente l'eresie di Lutero non erano tanto in materia delle indulgenze quanto in altri capi rilevanti, come parrammo: restavano por le scritture stampate; onde il futuro silenzio, se avrebbe impedito si moltiplicassero gli errori, non sarebbe bastato a correggerh, mettendo un simil freno anche in bocca a coloro che insegnavano il vero. E come credere non perseverasse il novatore nelle istesse credenze? Aveva pur scritto: citrattarmi non passo, non me lo permettendo la coscienza (2). Se n' ebhe poco stante prova non dubhia, allorché, fuggito di soppiatto d' Augusta, e nella protesta che fece negli atti pubblica, e nella lettera diretta al legato, sicuro essendo dell'approvazione del suo principe, si appellò dal pontefice male informate al ponicfice meglio informato (3). Me ne lavo la moni, scrisse allora il randinale all'elettore di Sassonia: proviedete voi alla coscienza ed all'onor vostro o con mandare il reo a Roma o con discacciarlo da' vostri stati (4). Ed to (rispose l'elettore, allegando una lunga lettera giustificativa di Lutero) non avrei mai creduto si volesse, prima di convincerlo con le ragioni, forzarle col mero imperio a dudirri. La ma dottrina esser buona attestano molti dotti del mio dominio e di altre università, quelli eccettuati che per interesse proprio gli hanno contraddetto, B perè non pessa le privarmi di si valente nomo, finché non apparisca eretico o per via di ragioni o per giudizia di quelle università, a cui egli stesso si rimette (5).

(1) Luthert. Op. t. 1, pag. 169.

(2) Quantum ad sententias veritatem pertinet, libentassimo omnia revocarem, tam tuo, quam V carii mei jussu et consilio, si ullo modo conscientia mea permitteret. Ibidim.

(3) Selo enim quod principi nostro libistriesimo gratum facturum appellando magis quam revocando. Ibidem p. 170.

(4) Lettera precitata 25 ott. 1518, Ibidem p. 173,

(5) Aldenburg 8 dic. 1518, ibiciem p. 173.

Aveva Lutero professato, e in parole e in lettere e in atti giudiziali, la sua piena sommessione all'autorità del pontefice, non altro sostenendo fuor che questa antorità rettamente considerata non dava sostegno alle opinioni da lui contrastate. Parve danque a Leone doversi mettere alla prova la sua sincerità con una dichiarazione che gli lasciava luogo di ritornare al dovere senza vergogna. Indila bolla del 9 novembre 1518, che definiva la qui stione delle indulgenze, conforme all'antica dottrina della cluesa (1). Ma questa bolla, ben lungi dall' est nguere l' incendio, l' accrebbe; perocché molti ne cavavano argomento a reputare parziale per suo interesse il pontefice, che fra tutte le proposizioni di Lutero quella sola delle indulgenze considerava odiosa (2), e Lutero stesso, prima ancora di ricevere la bolla suaccennata, sia che gliene fosse pervenuta notizia, sia che volesse prevenire la sua prossima condannazione, non ebbe più ritegno alcuno a cavarsi la maschera, dall'autorità di Leone X appellando a quella di un conclio (3).

Gu era un provocare i fulmini del Vaticano, già minacciati da Pio II contro qualunque, non eccettuato l'imperatore, che di tanto fosse oso. Li sospese tuttavia Leone, per non alienarsi l'animo dell'elettore di Sassoma, al quale anzi mandò la rosa d'oro col mezzo del canonico Carlo di Miltitz, nobile dell'impero e antico soldato. Questi, ricevuto freddamente, si che ne pur ottenne di presentargli la rosa in proprie mani, ben si accorse quanto oltre fosse andato i.

<sup>(</sup>I) Jbidem pag. 177.

<sup>(2)</sup> Ne a favore di questa decisione, dice il Pallavicino, apparivano affatto obtari i testimonii della Scrittura e de Podri. Che se la condannazione si fusse cominciata da qualcuna di fante sentenze odiose, e già da Lutero prodotte sarebbesi molio più abbattuta la stima di lui nell'opinione dei mondo Storia del concidi di Trento. Parte prima, p. 121.

<sup>(3) 28</sup> novembre 1518. Lath. Op. t. 1, p. 179.

male, posché di quattro persone che secontrasse, almeno tre stavano per Lutero. Laonde pose opera a conciliare, facendo eco alle doglanze comuni contro gli abusi ecclesiastici, e riprendendo il Tetzel in guisa ch'ei non osò comparirgli davanti (1) e morì poi di tristezza. Aperto di cuore, franco di modi, ed allegro commensale pareva dovesse garbare anche al novatore. Que' due convennero infatti ad Altemburg li 3 gennaio del 1519 alla foggia degli antichi Germani col bicchiere in mano. Millitz, smesse le teologiche disoute, pregò Lutero fin colle lagrime agli occlit non vole-se eccitare si gran tempesta nel cristianesimo, e Lutero promise : ma rochi e orni dopo, mentre il primo scriveva : Fra Martina si ricrede d'ogni suo errore, e, sendo uomo di ottima intenzione, torna del nostri, aprivasi l'altro con lo Staupitz, dicendogli. Militiz mi ka dato il bacio di Giuda versando logrima do cuccodrillo. Io pur feci altretanto, coma se queste ach e finzioni non conoscersi (2). Contuttoció oltenne il Mititz che Lutero scrivesse al papa: Troppo mi pesa la collera vostra, a beatissimo padre, eppure non veggo via di sottrurmivi ; ben ritratteres le mie tesi, se ciò bastasse all'intento; ma i musi scritti, un grazia delle confuta zioni, essendori difficii mollo più ch' io non avrei sperato, fecera tal impressione che ritrattazione nessuna varrebbe a distruggere . . . Da quelli contro cui sono insorto venne ogni male . . . Chiamo in testimonio Dia ed ogni sua creatura, che so non intest may, në intendo toccare ad abbattere con peruna. astuzia la podesta della Chiesa e la vostra, ch' lo riconosco superiore ad ogni altra, salvo quella di Gesti Cristo . . . Io prometteres a vostra santita non brigarmi delle indulgenze e tacermi su ciò, purchè i miei accersaris cessassero di menar



 <sup>(</sup>i) Lettera del Tetzel a Mittia 31 dicembro (518, Luthers Werke ed., Walch XV p. 860,

<sup>(2)</sup> Has italitates, de Wette Luthers briefe, t. 1, p. 281

vante e maltrattarmi in parole; esorterò il popolo ad onorare la Chiesa romana, tempererò la violenza con cui ho pariato di essa, ben sentendo che col far contro a questi ciarlieri he nociuto alla Chiesa, quando unico mio intendimento era d'impedire che l'avidità di alcuni strunieri contaminaise la nostra santa madre Chiesa (1).

E veramente, conforme a queste promesse, pubblicò uno scritto ove sostiene la venerazione dei santi e la dottrina del jurgatorio; la romana chiesa essere santificata da molti martiri; non dar ragione gli abusi di separarsene, anzi dovervisi stringere più saldamente, perchè l'amore e l'unione possono medicare assai mali; spettare ai dott l'esaminare i limiti della potenza della santa sede, giacchè ciò non importava alla salute; ed al concilto l'alleviare i precetti ecclesiastici (2).

Su questi fondamenti sarebb'ella ancora stata possibi'e una riconciliazione? Forse che si, se tosto avesse Roma corretta la d'sciplina, receduto dalle pretensioni puramente turiali, non trasformate in dogmatiche le quistioni di giaris-dizione, ceduto insomma di voglia ciò che poi, ma troppo tardi, dovette. Altrimenti, posto anche che Lutero tacesse, rimanendo gli abusi e parlando per lui le innumerabili scritture dapertutto diffuse in lingua latina e tedesca, vede ognano che l' opera incominciata doveva continuare da sè. Ruppe ogni argine la morte di Massimiliano imperatore seguita ai 12 di gennaio del 1519, essendo, duronte l'interregno, rimasto vicario dell' impero nella Sassonia l'elettore Federico, e il papa ravvolto nella contesa per la elezione del nuovo Gesare. Crebbero allora ogni giorno fautori a Lutero. Ch' egh avesse forza di mente maravighosa e moltostudio della scrittura e dei

<sup>(</sup>I) Aldenburgo 3 martii 1519, Ewiker, Op. 1, 1, p. 183, 184,

<sup>(2</sup> Unterricult auf etliche artikel so ihm von seinen abgörnern aufgelegt worden Luthers Werke Walch XV, p. 842.

padri, contro il costume de' teologi del suo tempo, lo dicono scritori cattolici e sacerdoti, ai quali fa onore la giustizia che gli resero. Naturalmente facondo : vissuto tra il popolo e perciò parlante colle sue immagini, co'suoi sentimenti, colla sua lingua, senza rispetto a nulla, possedeva eziandio le qualità esteriori che strascinano e rapiscono le genti bisognose di movimento : occhio di fuoco e penetrante : tuon di voce grazioso e molto alto, quando si fosse riscaldato : aria fiera, intrepida, orgogliosa, che però volendo sapeva raddolcire per contraffar l'umile, il modesta, il mortificata (1). Sebbene declamasse con impeto, e ardite e piene d'invettive fossero le sue proposizioni, pure affettando di presentarle come soggetti di quistione e di rimettersi all'autorità de' libri santi od alla decisione di giudici imparziali, anche alcune anime pie induceva a ravvisare in lui l' nomo suscitato da Dio, alle altre offriva per lo meno argomento a sostenere la rettitudine delle sue intenzioni. Io 10. scriveva l'elettore al cardinale Riario, ch' egli è sempre stato pronto a comparire innanzi a giudici prudenti ed a difendere le sue dottrine, e che disposto si dichiara in cani occasione a sottomettersi e ad abbracciare quelle opinioni più correlle, che possono essergli dimostrate coll'autorità della sacra scrittura (2). In questo consentiva Erasmo (3), e ne derivava il favore de' letterati. Le bolle papali, diceya eg i, possono avere molto peso; ma un libro pieno di buoni argomenti, tolti dalle sacre scritture, e solo intento ad insegnare, non a sforzare, sarà sempre preferito da un nomo veromente dotto, perchè una mente bene instruita è più disposta a lasciarsi giudare dalla ragione,

<sup>(</sup>I) Maimbourg, gesulta, op. cit

<sup>(2)</sup> Agosto 15:8, Lucker, Op. 1, 1, pag 160.

<sup>(3)</sup> lipse vi letur omnabus acquis acquum petere, cum offerat se disputationi pub iene, et submittat se judicibus non suspectis. Axiomes in Luta. Op. t. 2, pag. 314.

the non a sollowettersi pronlamente all'autorità (4). Pet vero non componeva Lutero l'eloquenza sua di termini squisiti, nè curavasi molto dell' eleganza e dell'armonia de' classici : e nondimeno appiandivano i letterati l'incolta parola, falminante la scolastica e i freti, in cui sembrava incarnata. l'agnoranza e la pedanteria. Io non so ciò che sio accenuto. soggiungeva Erasmo, ma certo è che quelli che primi si opposero a Lutero erano altresi nemici della letteraturo, e quindi gli amici di questa mostraronsi meno contrarti a lui, giarché coll' assistere i suoi avversarsi avrebbero fatto torto alla propria causa (2). Filippo Melanctone (Schwarzerde), valente grecista, per quanti difetti ogni di scoprisse in lui, diceva egli ha la collera di Achille e i furori di Ercole, pure lo giudico migliore che da' suoi scritti non paia. Melanctone fu preso poi, come vedremo, da vertigine alla vista dell'abisso scavato dal novatore, di cui per molto tempoparve destinato a regolar l'impeto, ed Erasmo stesso cercòinfine dimostrare che la causa del a letteratura non era menomamente connessa con quella di Lutero. Ma l'opinione contraria aveva già messo profonde radio, e forse la questa si deve attribuire se 1 Sadoleto, che pur nelle sue lettere ripeteva costantemente la necessità della riforma, e Girolamo Negro che voleva scrivere un libro in cui fossero crivellate tutte le repubbliche del suo tempo e massime quella, non della Chiesa, ma dei preti, se tanti altri dotti italiani, con quell'ingegno è virtù che loro non sarebbero mancati a sceverare il vero da falso, si tennere lontani dalla contesa, lasciandola così in mano ai controversisti scolastici, ed al monaci, fanatici od ignoranti, i cui scritti recarono maggior danno alla chiesa che tolsero a difendere.

<sup>(</sup>t) Erasmus Prancisco Craneveldio Op. t. 3, par. 1, pag 603.

<sup>(2)</sup> Episcopo Jodico Jonae, Ibidem 1-3, pag. 642

Intanto le arti belle prestavano anch' esse il loro anasidio a Lutero. Alberto Durer, Kranach ed Holbein, i più grandi pettori che abbia mai avuto Germania, moltiplicavano disegni, plievi, cancature, ritratti allusivi : e mentre le nuove dottrine diffondevansi rapidamente, gli oppositori trovavano a stenio uno stampatore che pubblicar volesse le loro opere (1). Le passioni e gl'interessi che favoreggiavano le prime, ho toccati altrove. Lutero, scriveva Melanctone, si tira dietro i popoli perché li libera dai vescovi, e Lutero stesso ghignando additò in appresso la migliore ragione de' suoi prosperi successi, con dire · le maggiori conversioni tra : grandi fece l' estenserio, il testoro cioè de sacrarii tedeschi, Non mancayano prelati ai quali sin d'allora faceya battere il cuore la speranza di secolarizzare i loro statu, e la piebe amava certo udir predicata la dottrina che le buone opere sono superflue, bostando il sangue di Cristo a salvare.

In tali condizioni che sarebbe avvenuto se la corona di Germania fosse cadota sul capo dell'elettore di Sassonia i Questi, proteggendo Lutero, può dirsi non altro avesse in animo che di compiere il dover suo verso l'uomo, il suddito, lo scrittore e verso l'opinione pubblica che a gran voce domandava la riforma della disciplina. Lerito è dunque conghietturare che come imperatore, ben lungi dal sostenere l'eresia, avrebbe saputo conciliare gl'interessi della Chiesa coi ven bisogni de la nazione. Sciaguratamente nella elezione del nuovo Cesare prevatsero altre considerazioni. Di queste e de'viluppi dipiomatici giova tener ora discorso.



<sup>(1)</sup> His, opinor, nullus est typographus qui auxil excudere, quod verbulo attingat Lutherum Contra pontificem licet scribere quidris. Erasmo ad Enrico VIII. Opere 1, 3, part. 1, pag. 774.

## CAPITOLO NONO.

Importanza della cuntravarsia par la pirziana all'impara ; considerazioni di Lonco X a and pertaments verse i rivati Carlo a Francesco, — Candidatura del su d'inghilterra : anni accordi ani papa, a ragioni per cui quanti: compradoph lydo, l'avversò. - Protiche di Francesco adeogstato cal disegne della ejecuin ; suoi apporecciti moletori, cifinta della capatolica veneta di secondacti i in-Anti fovort del pontefico computacione data al nomio Roberto Oraino. -- Nagosintunt di Marghorda d'Avatria proponta a tovore dell'arcidusa Faril sande, disapprovata da Cario, - Monegoi degli agenti adalesses par riginidignoro i Voti promocé à l'exactuce : atidità dell'artivescore di Magness , conferenza dei nunail del papa con gentiro elettori al Ober-Viesel. - ignorra della bara prosamatru il duen Ciriro di Mirtembarg ; consegnante funcite per Fren core, dichlorazione degli Sviggeri reatro le suo candalatero; giuntifi estena del pr-Du. — Morio di Luccusa de' Madici : aporanze de Abertà sa l'erouse. — Nuova pratiche ed armementi di Francesco e di Carte. - Illete eletionale: plesiona del pepa a Carley monti latright agil eletteri, proposta del pa di Francia a ferera dal margeoria di Arandaharga a dal duna di bassatra, discorre dagle viction , electone di tache e capitalistene imposingit; sun consequenza,

I. La controversia della elezione all'imperio, proseguita con maggiore caldezza tra il re di Francia e il re di
Spagna dopo la morte di Massimiliano, premeva grandemente Europa. Qualunque dei due principi di tanta potenza
fosse assunto, se tornava a male della Germania, sollecita
omai di ricomporsi a nuova vita, minaccievole era al a indipendenza del resto d'Italia ed alla sicurta degli altri stati;
sicchè nel desiderio che prevalesse un terzo gli accordava il
timore della monarchia universale. Solo papa Leone, non
ostante la contraria e cincorde opinione degli storici, debbo
affermare che in ciò dissentiva. Tro, p'oltre era andata l'opposizione a Roma perche gli potesse piacere la elezione di
un principe tedesco idoneo a regnare conforme il genio della
nazione. Meglio impromettevasi da ciascuno dei grandi com-



petitori. Avendo essi parecchi domini, che più naturale agli. interessi di quelli posponessero la causa della Germania ? e por la gara fra loro non pergevagli forse il destro di compiere i disegni famighari e i più ampii ancora della politica. papale? Ma quale dei due preferisse realmente, in mezzo a tante simulazioni che nascondono il suo pensiero, difficile è determinare (1). Tuttavia e dall'andamento generale, e dalle massime ben note su cui fondava le temporali ambigioni. possiumo inferire non fosse in sostanza risoluto ne per l'uno né per l'altro, si unicamente per quello che gli dava magglore speranza di guadagno. Tale appariva il re Carlo. Non era mnanzi tutto a credere che negli elettori, benché in uomini venali, potessero tanto le corruttele da trasferire disopestamente l'imperio piuttosto nel re di Francia che in quello di Spagna, della medesima nazione, e per le pratiche incominciate da suo avo e per molti a tri rispetti assai raccomandato. Poi, a rimpetto del rivalo che padroneggiava ia Francia, men tenubile reputavasi il dominatore di paesi varni per natura, ioniani, e nessuno in assoluta servità. Già vedemmo la Spagna pronta a sollevarsi; Napoli e Sicilia ristriguevansi a congiura; fino in Austria costituivano gli stati provincial, un governo proprio, senza punto curarsi degli eredi di Massimiliano, poveri fanciulli, che non sapevasi se mai rivedrebbero la Germania (2). Aggiungasi che, mentre Francesco, l'eroe di Marignano, aveva mostrato talenti che fecero trasalire Europa, non dava ancor segno di alcuno il giovane Carlo. Esso re, scriveva l'ambasciator veneto Giustiniari, per le guglità sue non è nomo da far molto conto (3).

<sup>(</sup>i) La mente del pontefice recondita dalle simulazioni ed artinue, non era nota ad alcuno, e forse talvolta non risoluta in sè medesimo. F. Guicciardini, Storia d'Italia, t. 2, pag. 406.

<sup>(2)</sup> Varratio de dissensionibus provincialium Austrige, Elleron. Pes, acriptores regum Austrine, Lipsine 1725, t. 2 pag 990.

<sup>(3)</sup> Merin Senulo L XXIV di Roma matzo 1517.

Somigliante opinione correva a Roma (1). Ma posto anche che i molti dominii gli facessero in avvenire abbracciar l'universo nella sua ambizione, in questa appunto scorgeva il pontefice un movente bastevole a sollevargia contro le forze de' romanenti potentati. Coll'aiuto di Francia, d'Inghilterra e di Venezia, e principalmente colla spada degli Sviz-. zeri v'era buona ragione a confidare di poter non solo reprimere le trascendenze di lui, si ancora cavargh di mano quanto në Francesco në verno altro concorrente avrebbero niai dato. Indi l'accordo segreto con Carlo del 47 gennaio 4519, di sopra accennato, che spianava la via ad ulteriori negoziazioni, perche la bolla clementina, vietanto la riunione. della corone di Napoli e dell' impero, offriva a Leone il mezzo di costringerio, se non alla cessione di que regno, a patti almeno di uguale importanza. Al qual nopo importova tenerdesti i rancori e le minaccio degli eniuli principi, pascerli di speranze mendaci, far mostra con essi di ciò che in effetto trattavasi col loro avversario, adoperarli in somma come strumenti ai fini dell' alleanza con Carlo. Il quale, eletto che fosse imperatore, sendo la Germania profondamente conturbata, ben potevasi gipdicare basterebbe appena per tenerla obbediente alle sue voglie, non che gli rimanessero forza per mettere tale stato in Italia che avviasse alla monarchia universale. Queste considerazioni mi fanno lunie a spiegare i contradditorii portamenti del papa.

II. Altorché il re di Francia, per dissuaderlo con onesta sembianza dalla incoronazione di Massimiliano (unico spediente che ancor rimanesse ad impedire la elezione del ni-

<sup>(1)</sup> Li a Boma quel ra di Spagna e reputa per nierta, è non si ha quel a cossa in quella existimutione si faceva prima perchè in Spagna e poco reputato per esser zovine et haver grandissima concorrentia tra quelti grandi di quelli regut et si aspetta che li abbi ad esser quelche grande confusione. *Ibidem* 1, XXV, di Roma, 23 maggio 1518.

pote di già fermata ad Augusta tra Cesare è cinque elettori) dichiaro essersi spiccato in tutto e per tutto con l'animo e con le protuche dalla chimera dell'impero (1), si volse Leone a Ferdinando fratello di Carlo, prima che quest' ultimo gla facesse profferta della convenzione segreta poc'anzi ricordata; ma poi, avendogli di ciò fatto gravissimo risentimento Francesco, tornò a lui con promesse di assoluto favore (2), benchè nello stesso tempo confortasse il re d'Inglulterra a pigliare per sè quella impresa.

Le trattative tra lui ed Enrico VIII introdusse il cardinale Lorenzo Campeggio tuttora legato a Londra, e ben tosto r masero d' accordo sulla maniera di governarsi cogli altri due competitori, quale appare dalla instruzione del cardinale Walsey a Silvestro Gigli oratore inglese a Roma, Il se di Francie, dicevagli, non resparmia ne arti ne frodi per assicurarsi la elezione , qualunque mezzo eli è buono purchè raggiunga la scopo della sfrenata sua ambizione, Vuolsi dunque per la quiete della cristianità e segnatamente del sonto padre mettere ostocolo a cotali disegni. Se Francesco ottime l'unperò, certo è che, non contento de' confini del moregno, porrà ben tosto ettendere la scettre urannica sul mondo intero. Allora i popoli, omai rinvigoriti dalla pace, cadranno in preda agh orrors della guerra e delle rivoluzioni. e sua santità e la sede aposichea diventeranno vassalli e tributarii di un principe che non tarderà a risuscitore i pretesi privilegi de' moi antenati. Ma da ció non consegue che il papa debba colgere le me cure e la sua autorità in pro del re cattolico, perché anche questi è troppo potente. Tuttavia,

<sup>(</sup>I) I cardinate d. Biblena al cardinate de' Médici. Parigi 8 dicembre 1518. Russelli. Luttera di Principi t. 1, pag. 62.

<sup>(2)</sup> A quel tempo S. M. procurava, non fusse falo il re catolico, perho il papa tratava questo : ma adesso chel intendeva di voler di S. M. farb S. S. a uno altro modo. *Maria Sanuto* ti NVIII di Franza B febbraio 1510.

se è necessario assolutamente che uno dei due sia eletto, a minor male torna ancora il re cattolico che il suo rivale. Meglio sarebbe non proteggere nè l'uno nè l'altro; sicchè non potendo far a meno di dar commendatizie ad ambidue, sarà mestieri usare di molta simulazione per annullarne l'effetto, mandando agenti fidati ad avvertire gli elettori che a quelle non prestino fede... Mamfestommi il reverendissimo Campeggio come potrebbe avvenire che il re nostro ne avesso causa di onore, qualora nè Francesco nè Carlo raggiungessero l'intento, dalle quali parole si può argomentare che la elezione cadrebbe su lui... Importa dunque scrutar l'animo di sua santità, e trovandota a ciò propensa dimostrarle quanto ne profitterebbero la santa sede e l'intera cristianità (1).

Conforme a questo sistema di profonda doppiezza, concertato col munzio pontificio, promise Enrico a ciascuno dei due competitori l'appoggio suc (2,, benché fermo in amuno di contrariarli ugualmente, come megho potesse. Però della lettera scritta a Carlo, nella quale dichiarava aver sommo desiderio che in lui pervenisse l'imperio, ebbe contezza l'ambasciatore francese in Ispagna, e Francesco affrettussi a



<sup>(1)</sup> Londini 25 marti. 1549 Martene Ampliss. Collectio L 3, col. 1286-1288, ed anche in Le Glay Negoc diplom. 1, 1, pag. CXXXV e seg.

<sup>(2)</sup> Al re di Francia mediante l'ambas: latore inglese Tommaso Bolcyo, 14 marzo 1518, H. Ellis Original lutters illustrative of english history, London 1824-1827. Le contemporance promesse fatte at re Carlo albiamo da una lettera che questi scrisse a' suoi agenti in Germania: que il avoit secrete et bonne intelligence, acec notre saint-pere la pape, pour nous favoriser, et avancer à ladite election. Et que tousjours secretement il le feroit . . . nous conseillant et exhortant neantmoins pour chose du monde ne delaisser la poursieulte d'ioelle election, Barcelone 16 e 20 aprile 1518. Le Glay Négor diplom, t. 2, pag. 432.

Propelare la discoperta s'ealtà (4). Mandava in questo mezzo Enrico a chiedere per sè la corona di Germania (2); ma l'agente suo Riccardo Pace, giudicandola troppo costosa per il vantaggio che se ne poteva ritrarre (5), cercò tenersi dentro a' limiti di una mercantile circospezione, ben guardandosi del resto dal favorire verun altro concorrente. Tuttavia dobbiam credere facesse pur egli infine grandi promesse agli elettori, imperocche Wolsey si dolse essere mancato il tempo alla provvisione de'danari, e fallita la impresa del suo re per non aver il papa prorogato il termine della elezione (4). Del che gli diede gravissimo carico, siccome a colui che aveva messo in capo ad Enrico quel disegno, e poi in suo danno ritorte le arti stesse da lui suggerite contro i re di Francia e di Spagna (5). Per vero più tardi, allorché abbi-

Th. Boleyn a Wolsey, Polssy 26 marzo 1519, H. Ellis op. cit.
 1, pag. 150.

<sup>(2)</sup> Con lettera agli elettori 11 maggio 1519. F. B. von Buckeltz Geschichte der regierung Ferdinaud des ersten. Wien 1631, t. 3, pag 673.

<sup>(3)</sup> H. Ellis op. cit. t. f. pag. 156.

<sup>(4)</sup> Electorum mentes et consilia salis explorata babebamus, qui mico consensu omors Regi nostro (aveliant, Sed cum sanctissimus Dominus noster electionis diem prorogare debuisset, donce de pecunita illio a nobis prorieum esset, singulari suo (quod certo scimus) commos o. ... per suos legatos ac nuncios electionem islam pro Catholica Majestate urgera non destitit; adeo ut electores rem concludere extremamque man um addere coscil fuerint. Moisey at yescovo Silvestro Gigli. Arch. stor ital. Append. n. 8, pag. 317 e seg.

<sup>(5)</sup> Nunquam coim hace Regia Mojestus buie operi mentem appliculaset, nist a Sanct saimo Domine Nostro, me plurimum suadenie, accensa adhortatque antea fuisset. Verum — Rex noster Imperator nunc esset, si quae ab e.us Sanctitate obiata ac subinde politeita erant, servata nobia fideliter essent . . . Sed molestissimum buic Regiae Majestut fuit, Sanctissimum Dominum Kustrum in nac re ita se gessiase, ut secum quod non putasset, simulare vet dissimulare potuerit. Isidem.

sognava dell'alleanza inglese, confermò Leone l'intenzione manifestata di levarlo allo imperio (1), soggiungendo che, inteso come il re di Francia vi aspirava, ed essendo ricerco di favore da lui, giudicò espediente di confermarlo in quella fantasia e di aiutarlo, parendogli che non restasse quasi altra via ad interrompere i disegni del re cattolico, se non la concorrenza di Francia, per la quale si poteva sperare che la elezione almeno fosse per cadere in un terzo (2). Somiglianti dichiarazioni e per lo stesso motivo fece anche alla. repubblica veneta (3). Ma questo ed altre parole, sebbene sembrasse gli uscissero dal cuore, posto anche da banda l'interesse che le dettava, qual fede meritar possono in bocca di lui, che, stretto avendo il trattato segreto del 17 gennaio 4549 più volte citato, pure affermara, non in troverà mai che io abbia fatto verun accordo col re cattolico (4)? Certo è che non gli poteva piacere la elezione di Enrico, il quale come imperatore avrebbe dato maggiore fermezza alla, lega universale del 2 ottobre 1518 rogata la Londra per sicurare la pace europea sulla base de presentanei possessi. Nell' accedere a quella vedemmo già come papa Leona opponesse alcune clausole atte a preservare l'agognata supre-

<sup>(1)</sup> Ricordandomi quanto confidentemente havea aperto questa sua intentione al nostro Re et a V. S. Reverendisalma per messo del Reverendisalmo Campeggio et per relazione mia; et quanto haria desiderato veder Sua Maesta assumpta a lo Imperio, Silvestro Gigli al card. Wolsey 26 agosto 1519. Ibidem pag. 323.

<sup>(2)</sup> Ibidem.

<sup>(3)</sup> il papa voleva dar ogni favor al re christianissimo, acciò il catolico non fusse facto, ma non che volesse che lui ne fusse, ma con queste difficulta indurre uno terzo ad essere electo. *Marin Sanuto* L XXVII di Roma 9 luglio 1519.

<sup>(4)</sup> Et che mai si trovera che habbi capitulalo ne facto parentado o altra intelligentia col Re Catholico, non solo aventi, ma poi che è seguito la electione. *Intidem* pag. 324.

mazia pontificia, ben conoscendo che l'arbitrato supremo in essa lega costatuito garela avrebbe disdetta assai più che nonla protezione di un singolo principe, il quale, per grande che fosse, trovava il suo contrappeso nella resistenza degli altri. Né quella lega medesina soddisfaceva Lampico a' suci fir i immediati, perchè, se logheva logmiaiuto a' mottosi vassa li, non gli dava per questo il mezzo d'impadronirsi dei loro stati ; che anzi il duca di Ferrara, di cui segnatamente appetiva il dominio, vi era compreso tra i confederati dei principali contraenti : il che punse tanto Leone che i re di Francia e d'Inghilterra doveitero scusarsene col dire, essersi fatto inauvertentemente (1). Non dunque dalla lega inglese, si dalla gara di concessioni che ficevano gli altri candidata. attendevasi il compimento de' suoi disegni. Quella sarebbegli bastata a difesa soltanto, ogni volta che del 'autorità pontificia volesse il prediletto rivale abusare a strumento di comune oppressione. Ecco perché cercava acquistar fede con Enrico di essergli propizio, sperando in altro tempo sarebbero meglio udate le instanze ed i consigli suoi. Le medesime arti adoperò col re di Francia.

16. Questi, com' ebbe nuova della morte di Massimiliano, rincorato di maggiore speranza, mandò alle corti degli elettori nuovi agenti, alcuni de' quali, travestiti da pellegrini o da mercanti, recaronai smo in Polonia per sedurre il re Sigismondo tutore del giovane re di Bocilia e di Ungheria a favorre la sua elezione nell'interesse della cristianità minacciata dai Turchi. Cost la grande ambizione adonestava col disegno della crociata, onde avendogli un di chiesto lo ambasciatore inglese se, nominato che fosse imperatore, minoverebbe davvero in persona contro gl'infedell, giuro,



<sup>(</sup>I) Il card, di Bibiena al card, de Yedici, Parigi, 8 dicemb 1518, ed il cardinale de Medici al card di Bibiena. Firenze 16 sett. 1519. Ruscelli, Lettera di principi i, 1, pag. 43 a 60.

esclamo, non passeranno ere anni dalla elezione ch'io sarò a Costantinopoli o morto; poi soggiunse: Spenderò tre milioni d'oro per essere eletto (4). Di questo mezzo, non giust ficato dallo scopo, si dolse Carlo Guillard presidente al parlamento di Parigi, il quale, onesto nomo ed inesperto del negoziare co' principi, avrebbe voluto pervenisse il re all'imperso in virtà de' suoi meriti, non d'un indegno mercato. Ma Francesco gli rispose: se moi quessimo a trattare con persone virtuose od aventi pur un'ombra di virtù, onestissimo sarebbe il vostro spediente. Senonché a' tempi che corrona. chi vuoi avere o papato o imperio o qualsivoglia altra cosa, deve spendere ed usare la forza. Coloro che si vuol tirare a sè non istringono la bocca nel dimandare, e già il danaro della compera fatta dall' imperatore pronto era sui banchi di Germania per essere distribuito, s'ei fosse ancora in vita. D' altra parte il fine cui miro non è nè pregiudizievole nè malvagio, non movendomi ne avarizia, ne cupidità di dominio, ne ambizione, si unicamente il desiderio di far querra al Turco con maggiore facilità (2).

Sotto questo colore avevano commissione gli agentifrancesi di non perdonare ne a danari, ne a pensioni, ne ad altre promesso per conseguire l'intento, magnificando nel tempo medesimo la potenza e il valore del loro sovrano di fronte al giovane rivale, non pratico del governo ne della guerra, travagnato moltre da infermità (3). Aliora infatti andava Carlo soggetto a convulsioni che avevano sembianza di epitessia o di morbo comiziale, come le chiama il cronista

<sup>(1)</sup> Tomaso Boleyn al card, Wolsey 28 febbraio 1518. R. Ellir Original letters t. I., pag. 147

<sup>(2)</sup> Dispaccio 7 febbr. 1519, Mignet Rivalité de François I. et de Charles-Quint op. cli. pag. 232.

<sup>(3)</sup> instructions pour les électeurs de l'empire, et pour le faict de l'empire, l'étéen pag. 233 e 234.

Sepulveda (1), e così forti che per ben due volte stramazzò col pallore di morte e contraffatto in viso ; l'una in sul finire del 1518 mentre giocava al policne. l'altra al principio di quest'anno medesimo 1519 mentre ascoltava la messa a Saragozza, presente l'ambasciatore de Francia, che ne diede relazione alla sua corte (2); sicché giudicavasi avrebbe cortissima vita (3). Forse anche da ciò pigliava Francesco non poco conforto alla impresa, incitavalo maggiormente la venalità degli elettori, quattro de' quali dich aravansi sciolti dagl' impegas contratti ad Augusta verso il re cattolico. Ne meno che sulle pratiche facera assegnamento sugli apparecchi delle armi. Di già soldavangli truppe in Germania i duchi di Gueldria e di Lineburgo, ne raganava egli stesso nella Lorena (4) e faceva che Pietro Navarro ascisse in mare con una flotta di venti galee e di altri legni e con quattromila fanti pagati, sotto nome di difendere le coste romane dai probabili assa ti di Carlo, il quale, più per timore di essere offeso, che per desiderio di offendere altri, preparava so lecitamente un'armata per mandarla a la custodia del reame di Napoli (5), Prima ancora, anzi subito dopo la mor-

Journals General Sepulvedue Opera, Madrid 1740 t. 2, l. XXX, pag. 536.

<sup>(2)</sup> Dépêche de la Roche-Besucourt S. Janv. 1519. Mignet Charles-Quint Son abdication, etc. Paris 1857, pag. 21.

<sup>(3)</sup> In le lettere il Spagna di lo orator nostro era uno capitolo qual lecto fo sagramenta tutti accio non si vociferante per la terra aviso cume quel re catholico era caschato die bruto mai. E una volta per avanti caschoe a che ritleo havera poca vita. Maria Sameto t. XXVI di Spugna 5 febbraio 1819.

<sup>(4)</sup> E vel con dite zente andar a Lorena per ester vicino ala Germania per dar favor chel sia electo re di romani. *Ibidem* di Milan 26 febbraio 1519.

<sup>(5)</sup> Belcarius Commentar, Lugd 1625 l. XVI, pag. 474. Concordano le notizie di Ataria Sanuto t. XVVI e XXVII di Spagna 27 febbraio e di Genou 4 aprile 1619.

te di Massimiliano, annunziando a Venezia la sua candidatura all'impero. L'aveva richiesta da prender parte a la guerra contro i Turch : di anirsi a lui nel resistere a Carlo se mai volesse sforzare il papa a liberario dal giuramento della investitora di Napoli : di mandar truppe in Germanja per favorire i suoi partigiani ed incutere terrore agli avversarii: di giovario infine d'un prestito. Quanto al primo punto declinò il prodente senato, come per lo innanzi, l'insidia; acconsenti solo nel secondo, e quanto al terzo ed al quarto rispose per le generali (1), intendendo sempre che il sussidio in denari fosse dato non di presente ma in caso il re sortisse eletto imperatore (2). Ne dolse Francesco, la dubbia risposta dell'accorta repubblica confrontando colla adolemata dichiarazione del papa (3), Il quale promettevagli invece di favorirlo con tutta l'autorità del pontificato : dava un pegno sua fede avrebbe conferito agh arcivescovi di Treviri e di Colonia il cappello cardinabzio ed a quello di Magonza la dignità di legato perpetuo

al) Forma responsionis D. de Theligni oratori X. M. I) che sompre che sul rederemo il altri christiani principi com effectu preparati et in lipeo actu de la defensioni christiana, nui parlier sarano accincti; 2) Nui esser ben contenti, ... concorrer unitamente in cussi bona et laudabile operatione; 3) l'aremo con ogni sincerità; Che aui ne persuadento, che quelli signori e ertori del imperio ne la electione sua haveranno quel respecto e le meritamente se die haver al beneficio de la religione christiana, havendo uno tale subjecto dele excettentissimo qualità come sonno quelle della chiarissimo linestà, la chi possono collocar tale algorità, 4) Se afforzaremo superar aut medesimi. Acta Contibi X 1. XI.JI, 17 e 19 lebb. 1519 MS.

<sup>(2)</sup> Questa non fu la proposition richiceta di averil de presenti ma in caso il re fosse electo re di romani la Signoria il oferiva servir son maesta (1 100 milia scudi *Maria Sanuto* I. XXVII di Roma, 5 aprile 1519.

<sup>(3)</sup> Mi maraveie... la Signoria vadi con mi riservata con parole zeneral, *ibidem* di Franza 2 marzo 1519.

purché a lui dessero il voto (1); mandavagli a leggere il brevi diretti a tutti gli elettori, in cui escludeva espressamente il re cattolico siccome sovrano di Napoli, e di cotesta intenzione (aceva pubblica mostra nelle instruzioni al cardinale de Vio ed a Marino Caracciolo, suoi nunzii in Germania, ai quali ben tosto, sotto il colore medesimo, aggiungeva Roberto Orsino, arcivescovo di Reggio.

Però in Italia non dubitavasi tampoco che l'uno si adoperasse per Francesco, il secondo per Carlo, il terzo per un altro (2), e l'oratore veneto a Roma, Girolamo Lippomano, che sumava sarebbero pazzi eti elettori a non si far uno di lors imperatore (3), credeva fermamente non si vedrebbe mai il papa francese se non per forza (4). Che ben si apnonesse, abbiamo dalla lettera del cardinale Bibiena scritta. da Parigi a Lorenzo de' Medici sin dal giorno 27 novembre 4518, nella quale è chiar ta la ragione innanzi recata dei portamenti del papa : vostro eccellenzo ha fatto da prudente, com' è, ad operar che le bolle per il cattolico si tengano in mano e secretamente, che cerso è stata cosa veramente santa non manco per nostro signore che per il re. Se costui, fin che non sa, e non crede al certo la elezione, intendesse una simil cosa in favor del cattolico, si persuaderia, che il papa, e non gli elettori facessero sua cattolica maestà re dei romani ; e da sua beatitudine riceveria questa ingiuria e questa sua dipressione. Quando il cristianissimo vedrà vera-



<sup>(</sup>i) Brevi 12 e 14 marzo 1519 Mignet, Rivalliù ecc, p. 237 e 238

<sup>(2)</sup> Marin Sanute t, XXVII di Milan 25 agosto 1519.

<sup>(3)</sup> E si lai electione sara fata in altri che in alemani sara mala cosa E li Electori sarano pazi a non si far uno di lhoro. Ibidem t. XXVI di Roma 9 e 26 febbraio (5) 0.

<sup>(4)</sup> il papa a convenuto forse far più dei dover e di la mente sua con qualche obtatione al re cristianissimo e perho.... mai si vedera il papa francese se non per forza. Ibidem t. XXVII di Roma 3 marzo 1519.

mente la elezione esser fatta, e non aver più rimedio, crede indurlo a far della necessità virtà ; e, come dico, forse si disporrà, non senza qualche difficoltà, a fare quanto da noi Sa riverçaio (1). In questo senso medes mo de' suoi favori verso il re di Francia faceva confidenza Leone all'oratore veneto (2), il quale, invece di aggiustarvi credenza, ne cavava argomento a confermarsi nella opinione, che più presto vorrebbe il cattolica, perchè essendo uniti il papa, il re cristiamssimo e la signorio non dubiterebbe tanto di lui (3). Valga il vero, come vide il pontefice che Francesco mettevasi risolutamente all'impresa dell'impero e con le pratiche. e con le armi, non indugio un istante ad ammonirlo di andar prit riservato (4), né per altro scopo che per altraversargh la via mandò il suaccennato Roberto Orsino autovo nunzio in Germania (5). Guicciardini afferma aver questi avuta commissione di procedere o con maggiore o con minore moderazione, secondo che trovasse l'animo degli elettori e lo stato delle cose. Ma si l'uno che l'altro erano ben noti al pontefice (6), e in su quel caldo di rivoluzione religiosa bastava che Roma mostrasse mettersi da una parte perchè la opinione pubblica in Germania precipitasse dall'altra, Forse anche da ciò calcolava Leone l'effetto de'suoi infinti officii

(1) Girol. Ruscellf. Lettere di principi i. 1, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Domine orator vi diremo come in confession volemo favorir il cristianissimo re perche facendo cussi sil sura non ne sara ingrato. *Marin Sanuto* i. XXVII di Boma 21 marzo 1519.

<sup>(3)</sup> Ibidem di Roma 3 marzo.

<sup>(4)</sup> Confortandolo molto a questo, ondegana maesta si turbo niol.o, *ibidem* i, XXVI di Franza 16 febbraio 1519.

<sup>(5)</sup> Il re haria voluto il papa havesse mandato più preste lo episcopo di bainsa alias Trichazico (Lodovico Canossa) amiciesimo di questa maesta. *Ibiden*s, I. XXVII, di Franza 25 marzo.

<sup>(6)</sup> Di là (in Germania) si tien il catholico re sara electo, et il ra cristianissimo non speri aver favor lizet fazi ogni cosa. *Ibidem* di Rom a 26 febbralo.

a favore di Francesco per far tracollare la bilancia in prodei rivale.

IV. Un istante fu nond meno in cui parve Francesco. presso a trionfare. A Margherita, zia di Carlo, seriveva Massumbano di Berghes (uno dei molti agenti da lei mandati a brigare per il minote), che l'elettore di Magonza sembrava ancor propenso al re cattolico, ma che suo fratello, l'elettore di Brandeburgo, nadre di ogni ocarizia, porgeva orecchio ai Francesi (1). Domandava questi gli fossero pagati dal banchiere Fugger dogentom la forma d'oro per il resto della dote di Caterina promessa a suo figlio, sia che avvenisse o no il matrimonio, ed oltre ai trentamile assegnatigli per il suffragio, un'altra buona somma, aggiungendo non essere cosa da maravigliare, stante che i Francesi gli offrivano assai più e in danaro suonante (2). Vero è che a lui opponevasi il duca di Sassonia non meno, che al re di Francia, peraver questi promesso al primo di nominarlo suo luogotenente nel l'impero, e d'altra parte l'elettore di Brandeburgo avversava il disegno del duca di far eleggere imperatore il giovane re di Boemia e d' Ungheria, a condizione che la sorella di lui, destinata in isposa all'arciduca Ferdinando, impalmasse suo nipote ed erede ; onde l'agente medesimo, ponendo mente a sullatte discordie ed engulazioni tra principi. sperava che potessero aintare la cousa del re cattolico (3). Ma mûne anch' egh, por unpedire la elezione del rivale, nonvedeva altro mezzo che la candidatura del fratello Ferdinando (4). A questa pertanto, come a rimedio estremo, voltò

Google

d) 5 e 6 febbra o 1519 d'Augusta Le Glay Nègoc, diplom. t. 2,
 p. 202-208.

<sup>(2) 16</sup> Rebbraiu 1519 Ibidem pag. 239. Car les Franchois n'y vent point sculement de parolles, mais d'effect et à main p'aine, qui fait avoir le procheur bon oredit, 14 febbraio Ibidem p. 230,

<sup>3) 16</sup> febbraio 1519 d' impsbruck, loidem pag. 235-237.

<sup>(</sup>i) Touchant monsrigueur, sans faulte convient que le roy l'envoye par deça, ou le fout treit à ruine. Ibidem pag. 233.

l'animo Margherita (1). Qual beneficio se Carlo l'avesse gradita! Scansavasi l'ostacolo della bolla elementina riguardo a Napoli, che al papa porgeva il più efficace strumento a lucrare: Ferdinando preferivano principi e popolo (2): lui avrebbero accettato tutti i gobinetti europei, non esclusa in ultimo la Francia, a scanso di pericoli maggiori : provvedevasi ad un tempo e allo svo gimento nazionale del a Germa**bia e ai veri** interessi di casa d'Austria verso oriente, ed al mantenimento dell' equilibrio politico, perocchè come cadeva di mano a Francesco il pretesto di collegare gli altri stati ai suoi fini, e p il agevole riusciva ai due fratelli congiunti il contrariarli. Ma Carlo non ebbe appena notizia della proposta che disdegnosamente la ripulsò. Troppo alti disegni fondava di già nell' impero, perchè disgregando le forze di sua casa possibile sembrar gli potesse "attuarli; e questi disegni, che più tardi compi, a' dierinove appi delineava nelle lettere a Marcherita ed a Ferdinando: assicurare l'unità della monarchia aŭstriaca : dominame le parti diverse le une per mezzo delle altre : primeggiare sopra le rimanenti nazioni cristiane e far guerra di sterminio al Turco (3) Il 70 di Francia, suggiungeva, accorgendosi di non poter pervenire eals stesso all'impero, cerca almeno d'impedire ch'io l'abbia, e sotto colore di carità favorisce mio fratello, ovendo in animo di dargli sua figlia in isposa, per ismembrare poi

<sup>(</sup>i) Affin de par ce raoyen compre et autrement rebouter les prailiques et entreprinses du roy de France. Marquerite d'Autriche et les gens du conseil pricé à Charles 20 febbraio 1519 di Malines. Ibidem pag. 253 e seg

<sup>(2)</sup> Trop plus factiement au graj de lous les princes et peuples d'Alemaigne il parviendroit à la couronne imperiale. Marnix à Marguerite. Aug. 13 marzo 1519. Gachard, Rapport sur les archives de Lille p. 171 Vedi aucue la lettera di Ugo Marmier ed Enrico di Spetbach a Margherita, Coblenza 20 febbraio, Mone Anzeiger für Kunde der leutschen vorzeit op. cit. p. 22.

<sup>(3) 5</sup> marzo 1519, Mignet. Rivalité etc. op. cit p. 239.

tutti i dominii d'Austria, mettere ducordia tra lui e me, sciogliere il fascio degli stati lasciatici dagli avi, offinche, disuniti essendo, più facile gli arvengo di rempere gli strali del poier nostro comune e distruggerei interamente... Avendo 10 muece la corona, come region vuole, secondo la casa passate, potrò compiere di molte e grandi imprese, non solomente conservare i beni che Dio mi ha dati, ma accrescerti vieppiu, e insieme ridonar pace, riposo e trasquillud al mendo cristiano, esaltando la santo fede cattolica, principale nostro fondomento (1). Laonde il fratello, altra volta per consumile motivo rimandato di Spagna, non soffri apdasse in Germania, promettendogli pero in compenso di farlo eleggere re de' romani, ed a Margherita dichiarò assere deliberato di non risparmiar milla, di arrischiar tutto por ció che sopra cani altra casa eli stava a cuere. Conchinse raccomandandole di far qualunque patto cogli elettori, di assoldare Sickingen, di tirare a sé il principo vescovo di Liegi ed il duca di Bouillon, di mandar dauari al cardinale di Sion. e di prometterne agh Svizzen, in una parola di assicurore ad agrai costo la sua elezione (2). Tanta fermezza, secondata

(i) instructions et mémoires au sieur de Beaurain (Adrien de Croy) Barcelone 5 mars 1519. Le Glay Négot dipl., 1 2, p. 303 e seg.

(2) l'er conségueuxa Margherita rivocò subito la commissione a favore. I Ferdinando già data allo Zevenbergen. faut que incantiment ficietes le tout cesser et reparer, cur absolutement est delibers de luy mesme parcenir à lempire, comme que ce soit et quoy qu'il lui doibus consier; e l'anteriore sun condotta giustificò con lettera a Carlo, dova della docilità di Ferdinando acrive cos: il m' a promptement respondu que si est et sera tousjours prest de vous obeir et seroir en tautes chores qu'il vous platra fuy sommander, et que se luy est tout ung ou il vous seri, mais que ce soit en lieu a vous agreable, disant ses propres mots a ce propos: « ma naissance est partout ou le plaisir du roy est, « El cous promete que je ne crois par que jamais fast prince de seu entge plus saige ne debunnaire que je le treuve. 15 e 21 marzo 1519, Gachard, l'apport sur les archives de Lille pag. 173-176.

della desterità de' suoi agenti, la vinse infine sui brogli mal diretti e sulla presuntaosa fidanza de' Francesi.

V. Tra questi agenti primeggia Paolo Armerstorff, il quale, dopo aver riguadagnato l'elettore palatino ad un altoprezzo e misterioso (1), venuto a Magonza, trovò in effetto, secondo che quegli avevagli annunziato, contrario assai il vento per virare una nave malconcia. L'arcivescovo Alberto, il margravio Gioschino di Brandeburgo, suo fratello, e l'elettore di Colonia erano già entrati in nuove negoziazioni colla Francia. Dicevagli il primo, essere stato avvertito segretamente che dopo la elezione non atterrebbesi alcuna delle promesse fatte, e che la infanta Caterina non sarebbe mai data in isposa al figlio del margravio : che il pana e i redi Francia e d'Inghilterra avevano stretta al eanza per contrarigre la candidatura del re cattolico; che il papa impedirebbe agli elettori ecclesiastici e secolari di nominario setto pena di scomunica : che d'altra parte il re di Francia disponeva già d'un gran numero di voti, ed aveva persino in animo di presentarsi in Germania alla testa di poderosa armata : che in tale stato di cose non gli conveniva opporsi alle sue pretensioni per timore di mettere se e la chiesa di Magonza in grave cimento. Ben comprese Armerstorff che siffatto parlare proveniva dalle maggiori offerte de' Francesi. ed avendoglielo schiettamente dichiarato, non dissimulò più oltre l'arcivesceve la sua avarizia, demandando, in aggignta ai compensi altra volta pattuiti, centomila fiorini d'oro. Sia pure, esciamó allora l'agente austriaco, che il re cattolico non abbia la corona : voi e il margravio ne sarete vituperati ; Die vi punirà, lasciando che voi etersi facciate la verga destinata a batteret. Senonchè in sostanza l'arcivescovo, con tutto il cinismo della sua avidità, preferiva il re Carlo a



<sup>(1)</sup> Dont je ne puis advertir pour le present. Paul Armerstorff au roi de Gastille, Heldelberg 25 fevr. 1519. Le Glay, Negoc. t. 2, p. 280.

Francesco : onde, dopo qualche altra prova per fare il miglior mercato possibile del suo voto, ridusse la sopraccennata. somma a soli ventimità fiorini, ed Armerstorff, sorpassando il mandato, la promise, a condizione che l'accordo terrebbesi secreto, e quegli interporrebbe i spoi officii affinche il margravio di Brandeburgo e l'elettore di Colonia stessero contenti ai patti anteriori. Voglio ora, soggiunse l'arcivescovo, farci loccar con mano che ho l'intenzione di servira con tutto l' animo il vostro padrone, ed aprendo il suo forziero mostro le lettere ricevute, le offerte fattegli e le pratiche del re cristianissimo cogli altri elettori, delle quali, scrive l'attonito agente a Carlo, es darò contessa dopo la elezione e apprenderete alcune cose che non apreste mai credute (1). E nondimeno dieci giorni dopo accetto dalla Francia. una pensione ancua di diecimila fiorini ed altri centoventimila sotto colore di sussidio per la erezione di una chiesa. ad Halla (2). Contemporaneamente Gioachino di Brandeburgo suo fratello mandava al re Francesco i capitoli di un accordo, che fra le altre cose avrebbe assicurata a suo figlio la mano della principessa Renata con la dote di ducentomila. flormi d'oro ed a lui una pensione annua di dodicimila, riversibile al figho medesimo (3). Il perché tornato Armerstorii a Magonza in sulla fine del mese di marzo colla ratifica dell'anteriore convenzione, non trovò più l'arcivescovo disposto ad osservarla. Per riguadagnarlo dovette acconcursi a muovi patti, sperando un compenso nella efficacia de' suoi officii cogli altri princ pi (4). In fatto questa ultima

- (i) Paul Armerstorff au roi de Castillo. Offembourg 4 mars 1519, Le Glay Négoc diplom. t. 2, pag. 288-293
  - (2) Ibidem t, 1, pag. CXLIII e t, 2, pag. 379.
  - (3) Mignet, Rivalité, erc. op. cit, nag. 236 e 244.
- (i) Fusines constraint de faire autre appoinctement aveueques luy, par lequel l'avoin mis en seurée et du tout ameuré ; esperons que par son aide amaurons tous les autres. 26 mars. Le Glay Négoc, dipl. t. 2, pag. 376.

determinazione presa a favore di Carlo cerco l'arcivescovo di far gradire al conte palatino ed agli elettori di Golonia e di Treviri, convenuti ad Ober-Wesel per riparare di comune intelligenza ai mali ognora crescenti dell'interregno.

Quivi evendo i qualtro elettori nel di 3 aprile 1519 rogato no convegno di reciprora unione e difesa, rippovarono le loro pratiche gli ambasciatori del re di Francia, secondati dall' arcivescovo di Treviri e dai tre nunzii pontifizii. Instavano questi si eleggesse un imperatore per talenti e potenza idoneo a sostenere in tanto pericolo la enstianità, e non mai il re di Napoli, legalmente eschiso per la bolla di Clemente IV dall' ampero. Bisposero gli elettori, farebbero la elezione a suo tempo, non essendosi a tal uopo celà adunati; meravigliarsi del resto volesse dettar legge il papa, preser vendo ciò che debbono fare od evitare nell'esercizio del loro potere. Cotesta corrispondenza svela un'alterazione degli animi, non opportuna per fermo a promovere la causa di colui per il quale simulava parteggiare il pontefice (1). Poco mancò anzi facessero gli agenti austriaci un mal tiro all'arcivescovo Orsino (2).

VI. Più nocevole ancora tornò al re di Francia la guerra della lega aveva provocata dal duca Ulrico di Wirtemberg. Costui aveva dissanguato i auoi audditi con ogni man era di gravezze, fatto torturare ed uccidere coloro di cui temeva i consigli è l'autorità, accesi gli adegni dei duchi di Baviera costringendo aua moglie, sorella loro, a ricoverarsi nella casa paterna, e per ultimo, subito dopo la morte di Massimiliano imperatore, iuvasa la città di Reuthigen appartenente



<sup>(1)</sup> Bucholta Geschichte Ferdinand des ersten op. cit t. 3, pagina 670 & Goldast Constitutiones imperiales t. 1, pag. 430.

<sup>(2)</sup> Luy avois dressé une maulcules compaignie, pareaus et par forre, qui luy eust coutté obier, seu eust esté monscigneur de Mayance, qui m' en destourna Benti de Nasseu à Marguerite. Cobienz 28 mars. Le Glay Negor, dipl. t. 2, pag. 377.

alla lega sveva. Questa levossi ben tosto a vendetta, e con un esercito forte di ventiquattromila lanzichenecchi e seicento cavalieri, soldati dal re cattolico sotto le insegne di Francesco di Sickingen (1), in men di due mesi (aprile e maggio 1519) scacciò il duca da' suoi stati. Passava Francesco per alleato di Ulrico, onde su lui, da questa mala voce pregiudicato, ricadde anche il danno della sconfitta.

La quale oltracció non sarebbe stata né cosi pronta né cost compiuta, se Massimiliano de Berghes e il cardinale di Sion non gli avessero tolto l'appoggio degli Svizzeri. Durò il primo per vero ogni maniera di stenti. Avendo que ravidi montanari da mattina a sera intorno a sé ed alla sua mensa: custretto a sopportarne i lamenti, le famigliarità arroganti, le indiscrete domande, ad aver sempre in una mano il bicchiere, nell'altra il danaro, scriveva a' suoi colleghi ad Augusta con la disperazione nell'animo: vorrei piullosto portar pietre che soffrer tanto, mentre a Zurigo affettava la serenità di una imperturbabile pazienza (2). Vinti nonpertanto da questa e dalle largizioni e dal paturale sentimento di schiatta, che li cardinale di Sion al prezzo di mille florini d'oro accortamente suscitò, rinnovarono gli Svizzeri l'anuca lega ereditaria con la casa d'Austria e di Borgogna, richiamarono i quatterdicimila connazionali andati al soldo del duca di Wirtemberg, e deliberarono, non avrebbero comportata la elezione del re di Francia o di qualsilosse stranjero, ne andassero pure tutti i loro beni e la vita (3), In questa forma scrissero al papa ed agli elettori (4), non

Google

<sup>(1)</sup> festructions et memoires au sieur de Beaurain, Barcelone 5mars. *Midem* t. 2, pag. 307. -

<sup>(2)</sup> Eurich 23 mars, totelem t. 2, pag. 3(4-373).

<sup>(3)</sup> Et que anchels le roy de France ou autre prince estrangier y parvinst, ils moctroient en dangier corps et biens. Max. de Berghes au roi de Castille, 12 avril, Constance. History pag. 416.

<sup>(4)</sup> Qui n'a esté sans grosse coust el propines avant que y sy seut pervenir. Midem pag 417.

già designando il re cattolico (1), si mchiedendoli di levare all'impero un principe tedesco (2).

Rispose il papa approvando, e la sua lettera, che giustifica l'ostacolo opposto a Carlo, confernia la ragione da me innanzi recata degl'infinti favori a Francesco. Confesso, eg i dice, ever contrariate la elezione di Carlo, perché quest, ricevendo in grazio della santa sede la investitura di Napoli, giurò di non aspirare all'impero, od essendovi chiamato, di rinunziare quel regno (3). Per indurlo a questa rinunzia, che più utile della rivalità di Francia? Lo dichiarò Leone medesimo, allorché de'suoi portamenti si dolse il re Carlo (4), e noi sappiamo già ch'egli agognava Napoli da gran tempo per dar stato regale al nipote Lorenzo de'Medici.

VII. Senonché Lorenzo a 28 aprile del 1519 di tormentosa e vergognosa malattia mori, essendo e nque giorni prima perita, nel parto della figlinola Caterina, la moglie sua. Per la qual morte veduto estinguersi in lui la linea mascolina dei discendenti legittimi di Cosmo, parve un mo-



<sup>(</sup>f) Dissero anzi qu'ils ne vouldroient que ni l'un ni l'autre des deux rots fut promu... qu'ils étaient deliberes tenir la rasin que un prince d'Alimagne, electeur ou autre fut elu empereur sans faire menhon particulière du roi, *Gachara* Rapport sur les archives de Lille p. 176, 178.

<sup>(2)</sup> Letters agli elettori ed al papa 4 a 6 aprile 1619. Bucholta op. cit. t. 1, p. 97.

<sup>(3)</sup> Fatemur nos uni regum ad imperium aspirante obstare conatos esse... habet ille amplum hujus sancte sectis beneficio regnum, in quo assequendo jurarit more majorum et predecessorum suorum se non quesiturum imperium aut si forte in ici vacatus esset se dictum regnum dimissurum, Excusatoria Leonis papae X ad Helvelios 20 aprile 1519. Biblioleva Marciana ilai, classe 11, cod. 296, pag. 8-9 MS.

<sup>(</sup>i) Vol ajutar dito re christianissimo, al questo calolico non lassa il regno di Napoli, Marin Sanuto t. XXVII di Spagna 10 maggio 1519.

mento dalla cunidigia delle mondane glorie dovesse levarl'animo il pontefice ai conforti di santi propositi. Se ne rallegrarono i buoni, solleriti dell'opore della Chiesa, e il vescovo Lodovico Canossa scriveva al cardinale B biena averfiduria, che sua beatifudire si possa ancora peder tale, quale as apero che dovesse essere il giorno che fu creata (1). Speranze di abertà si ruaccesero anche a Firenze : da Gadio dei Medici, fighuolo illegittumo di Giuliano il vecchio, dicevasi stabilità la sorte colla dignità cordinalizia, ed a nessuno peranco era venuto al pensiero di mettere il governo, siccomeavvenne pochi anni dopo, in mano degli altri due bastardi Ippolito ed Alessandro, nato il primo da Giuliano il giovine. fratello del pontefice, il secondo probabilmente dal nopracconnato Lorenzo suo nipote. Il perché Nicolò Machiavelli, chiesto di consiglio dal pontefice medesimo, non dubitò proporgli una tal forma di reggimento che, mantenendo l'autornità di lui e del cardinale Giulio, facesse dipoi rivivere la repubblica; cercando inflammarlo con generose parole a quest' opera gloriosa di lasciare dopo sé la patria libera (2). Ma in Leone troppo era radicato il mali ta ento di signoreggiare Firenze con assoluta podestà; onde, disprezzate quelle esortazioni, lasciò che il cardinale Giulio preposto all'amministrazione dello stato rendesse invece più sode le basisulle quali doveva poggiare la tirannide de' Medici. E pensando che il ducato d'Urbino, per l'amore dei popoli all'antico duca, non si potrebbe tenere sotto nome della figliuola restata unica di Lorenzo, lo incorporò insieme con Pesaro e Sinigagha at domina della chiesa, avendo per maggiore sicurtà fatte smantellare le mura delle città, e smembrato il Montefeltrino e la fortezza di San Leo che diede a Firenze

<sup>(1) 14</sup> margio 1519. Russelli Letters di principi t. 1, pag. 6.
(2) Discorso sopra di riformare la state di Firenze, fatte adinstanza di papa Lèone X. Opere i. 3, pag. 1 e seg.

in compenso dei trecentocinquantismila ducati spesi per lui nella guerra di Urbino. Indarno anche il Guicciardini tre anni prima, mostrando i mali venuti colla ristorazione medicea (di rendere primieramente dipendente e quasi fendo del papato la patria sua; di tener lontani ino tre dalle cose pubbliche gli nomini più qualificati e capaci; di scontentare in ultimo il popolo cogli aggravii e celle oppressioni), aveva proposto i più confacenti ed accettabili rimedii, ben conoscendo egli, da quell' nomo di pratica ch'era, come altrimenti tornova vano ideare statuti e scrivere memoriali intorno agli ordini di civile libertà (4).

Però la morte di Lorenzo, se non valse a rimuovere papa Leone dalle affezioni terrene, rintuzzò almeno l'appetito di Napoli, La lega con Francia, consacrata dal matrimonio di quel nipote suo con Maddolena di Boulogne era già discipita : ne questa lega fa mai troppo stretta, ne troppo secondo l'animo del pontefice, piacendogli assai più gli Spagruoli; ai quali, prima ch' ei regnasse, lo avevano affratellato compagnia d'armi e di sventura, e la indelebile memoma del sacco di Prato. Bastò la previsione di quella morte per affrettario, come vedemmo altrove, a strignere con Carlo l'alleanza segreta del 47 gennaio 4519. In tale occasione pare indubitato promettesse eziandio dispensario dal giuramento di non congiungere la corona di Napoli co l'impero (2). La promessa non tolse che mediante ulteriori negoziazioni cercasse avere quel regno per sé ; ma poiché Carlo perseverantemente negò di cedere cosa alcuna oltre ai patti, guinto era il momento di atteneria. Ai motivi dell'alicanza, innanzi recati, aggiungevasi la necessità di sicurare il dominio di

<sup>(</sup>i) Del modo di riformare il governo. Discorso quinto, Opere inedito, t, 2, pag. 325-342.

<sup>(2)</sup> Dispacrio di Cario a' suoi agenti in Germania 16 e 20 aprile 1519 citato a pag 291.

Firenze. Ben sapera Leone sarebbero gli Spagnuoli sempre avversi al popolo che si fidò ne' Francesi.

VIII. Sebbene per i narrati avvenimenti scaduta fosse la fortuna di Francesco in Germania, restava ancora gravissimo ostacolo a Carlo la venalità degli elettori (1). Solo il duca di Sassonia e l'arcivescovo di Treviri persisterano a non voler impegnare il voto, benchè il rancelliere di questo nitumo avesse ricevoto duenula florini d'oro e la promessa. d'una pensione di trecento. L'arcivescovo di Colonia dava buone parole, lasciando che i suo, delegati discuteasero la quistione del danaro. Al contrario il palatino, dicendo schiettamente essergii fatte offerte maggiori dal re di Francia, chiedeva un'aggiunta di quarantamila fiorini ai ventimila per lo annanzi promessi, sicché agli ambasciatori di Carlo parve averne gran mercato riducendila a diccimila, ed elevando l'annua pensione da sefin la ad ottomila florini (2). Piu difficite era riguadagnare l'elettore Gioschino di Brandeburgo già venduto a Francesco colla convenzione 8 aprile. che assegnava centosettantacinquem la scudi d'oro in dote alla principessa Renata (3). Fece egli proposte veramente derisorie al re cattolico: avrebbegli dato il voto sempre che ne avesse quattro prima del suo, anmentasse di centomila florini d'oro la dote dell'infanta Caterina, di quattromita la sua pensione, di trentamula la gratificazione per il voto, e trasferisse un lui il vicariato dell'impero nella Sassonia e nei



<sup>(1)</sup> Le pensioni da lui promesse agli elettori e ad altre persone autorevoli non compresi i regali, ammoniavano a 545,650 florini. Dava Garlo in pegno i pedaggi che le navi retribulvano entrando nella Schrida e chi erano esatti dalla cetta d'Anversa, e da questa, versati alia banca dei Fugger, i quali avrebbero subito dopo la elezione scontate a contanti lo fatte promesso.

<sup>(2)</sup> Henri de Nassau et Gérard de Pieine au roi de Castille, Wesel 4 avril 1519 Le Géra Négoc, dipl. t. 2, pag. 403-406.

<sup>(3)</sup> Mignet Rivalité ec. op. cli, p. 252, 253,

paesi adlacenti. Gli ambasciatori di Carlo se ne andarono indignati, senza conchindere nulla, convinti che i Francesi avevano già dato cinquantamila florini a conto, e diecimila scudi d'oro a due vescovi del suo consiglio (1). Per lo che proposeru anzi d'impalmare la infanta Caterina al nipote e successore del duca di Sassonia. Questi se ne tenne onorato; ma, ricordando il giuramento che doveva prestare di libertà del voto, non volte apparire nella pratica; lasciandone la cura a suo fratello, il quale vi si mostro dispostissimo (2).

In questo mezzo, avendo la lega sveva, ad esempio dei Fugger, impedito alle città da lei dipendenti di favorire le corrazioni del re Francesco con lettere di cambio, agentifrancesi percorrevano di nuovo la Germania con quattrocentomila scudi dentro i sacchi di cuoio dei loco arcieri. Venuti a Bonna gli accolse segretamente l'arcivescovo di Colonia. il quale, benche ferino nel non promettere per iscritto il suo voto, pure espre-se la speranza, corebbe Francesco seguita la dottrina di Die che dà tanto a chi viene di mezzodi alla sus rigna, quanto a chi vi si trova di buon mattine (3). Men scrupoloso l'elettore palatino ai 9 maggio segnò l'accordo. per cui si obbligava solennemente di eleggere il re di Francia, e questi promettovagli in compenso centomila florini d'oro, conquembla corone de pensione, altri duembla fiorini all'anno da distribuirsi (ra i suoi consiglieri, pingui vescovadi a due suoi fratelli, e seimila franchi di soldo al conte Federico qualora volesse prendere servigio colla Francia (4).

<sup>(</sup>I) Benri Je Nassau, Gèrard de Pleine et Ziegler au zoi de Castille. Loch 28 avril 1519. Questa lettera, che Mignet suppone inedita, fu esaminata diligentemente da Gachard nel aun Ropport sur les archives de Lille pag. 184, 186.

<sup>(2)</sup> Henri de Nassau et Gérard de Pieine au roi Charles, Rudolstadt 16 mai 1519. Mone Anxeiger ecc. op. cit. pag. 406.

<sup>(3)</sup> Joan d'Albreta François L'" 27 maggio 1519, Augnes op. cit. pag. 255.

<sup>(4)</sup> Ibidem pag. 254.

De' sooraccennati quattrocentomila scudi buona parta andó spesa in levar truppe. A' chbero a tal uopo i duchi di Luneburgo, di Holstein, di Meclemburgo, e segnatamente il margravio Giorchipo che solo erasi offerto di allestire guind-cumia soldati a piedi e quattromila a cavallo. Nello stesso tempo Francesco riscrendeva gli sdegni del duca di Gueldria contro casa d'Austria, e sotto il comando del maresciallo di Chatannes raccoglicva nella Sciampagna un'armata pronta a calare in Germania. Di contro non minori preparativi militari faceva Carlo: l'esercito vittorioso della legasveva, giusta i consigli di Margherita (1), prese al suo soldo per tre mesi : radunò truppe ai confini dei Pirenei, ed accrebbe quelle che desunava alla difesa di Napoli. Così la rivalità dei due re annunciava già alla Germania, all'Italia. alla Francia, alla Spagna quella lunga ed ostinata guerra. onde furono insanguinate. Persuaso era l'uno che, ascendo la corona imperiale di sua casa, gli contrasterebbero i Francesi il possesso degli atati ereditarii tedeschi ed anche di Napoli ; non che poter ricuperare il ducato di Borgogna correrebbe rischio di perdere i Paesi Bassi. Se il re cattelico perviene all'impero, scriveva l'altro, considerata la grandezza de suoi stati, ne avrei gravissimo danno, den potendoși prevedere ch'egli farebbe agni opera per scacciarmi d' Italia (2). E nondimeno in queste diffidenze e sospetti continuandosi tra ambidae nella simulazione di amicizia, convennero in nome loro a Montpellier nel giorno 4, maggio 4519 i principali ministri Arturo Gouffier granmaestro di Francia e Guglielmo di Croy signore di Chievres, per trattare sogra lo stabilimento del matrimonio della principessa Carlotta, seconda figlianda di Prancesco, col re di Spagna, e

<sup>(1)</sup> Marguerite et les gens du conseil au roi de Cartille, Malines. 9 mars, 1519, Le Glaw Negoc, dipl. t. 2, pag. 324.

<sup>(2)</sup> Lettres de François Le à ses ambassedeurs, 16 avril 1519. Mignet, op. o. pag. 249.

per risolvere le controversie pendeoti, segnatamente intorno alla Navarra. Carlo abbisognando ancora di molto tempo per mettere insieme le sue forze, qualunque fosse il risultato della elezione, piegò volentieri agli accordi (1); ma quando Francesco, per desiderio di pronta occasione alla guerra, propose rinunciassero ambidue alla corona imperiale, e la principessa Caterina, appunto allora profferta al nipote dell'elettore di Sassonia, andasse aposa al pretendente di Navarra (2), colse Carlo il destro della morte del granmaestro, succeduta ai 10 di quel mese, per rompere immediatamente le trattativa (3). La morte di Arturo Gouffier, disse a ragione uno scrittore contemporaneo, fu come il segnate delle lotte che spensero più di dugentomila uomini (4).

IX. Approssimandosi il giorno della elezione, le vitaperevoli pratiche conchiusero gli elettori con un atto d'apocrisia non meno ignominioso. Domandarono cioè ed ottepnero di essere sciolti per iscritto dagl'impegni assunti verso
i due re, a fine di poter dare il giuramento di libertà del
voto, conforme alla ordinanza della bolta d'oro (5). Eppur
durante la stessa dieta elettorale convocata a Francoforto
ani Meno continuo l'opera di corrazione, portando seco l'arcivescovo di Treviri cinquantamila scudi d'oro ricevuti dagli ambasciatori francesi per tentare l'elettore di Colonia ed
il cancelliere Ladislao Sternberg, plenipotenziario del gio-

<sup>(</sup>f) Articles conceus pas les deputes du roy catholique a Montpeller. Nai 1519. Monamenta Aubsburgion, Zw. abtheil, pag. 78, 90,

<sup>(2)</sup> De la Roche à Marguerite 2, Jun. 1519. Gachard Rapport aur les archives de Litte pag. 188.

<sup>(3)</sup> Némoire de ce qui s'est passé à la journée de Moatpeliler. Le Glay Nègoe diplom. t. 2, pag. 450-454.

<sup>(4)</sup> Mémoires de Fleurunges 1, 1, pag. 307.

<sup>(5)</sup> Le roi de Castifie à ses députés en Ailemagne 20 avr. Le Glay Nègoc, dipl. 1. 2, p. 637. Lettres des ambassadeurs de François I, m à co prince 10 et 14 mai, arignet op. cit. pag. 256.

vane re d' Ungheria e di Boemia (1). Al qual uopo l'ammiragho Bonnivet, stabilitosi a poca distanza dalla città elettorale, vi entrava talvolta travestito da valletto Jedesco (2).

Faceva aliora il ra Prancesco assegnamento su tre voti espetutamente promessigli (3), e confortavasi colla speranza o ti guadagnare anche il quarto mediante il papa (4), o, mottendo discordia fra i rimanenti elettori, di avere per sè la maggioranza che intendeva far valere recandos: alla testa della suo armata a Francoforte (5), Indi la necessità della difesa, che al re Carlo porse desiderata occasione di stanziare attorno a quella città ventimita nomini a piedi e quattromita a cavallo, condotti da Francesco de Sickingen e dal marchese Casimiro di Brandeburgo, i quali sotto nome d'impedire che violentata fosse la efezione spaventarono i partigiani della Francia (6). In tali condizioni e grande essendo il senumento nazionale dei popoli di Germania, impossibile era avesse la corona uno stramero (7). Giovossene Leone per gettare inpanemente la maschera. Di già Carlo aveva scritto all' ambasciatore a Roma: sua bestitudine può star sicura che dopo-

- (1) Lettre des ambassadeurs de François I." à ce prince 27 mai. Mignet op. cit, pag. 256.
  - (2) Mémoires de Fleurange pag. 298.
  - (3) Marin Sanuto I, TAVII di Franza I I giugno 1519,
- (4) Di fatto un breve pontificio dichiarava capace di voto il minoranne re d'Unghecia e di Boemia domente prometi dar il voto a la christianissima marsia. Ibidem di Boma 4 giugno. E Leone scriveva a'3 di quel mese : nii re christianissimo ara 3 voce e niua di nitri questo numero, ma maesta sia rimasto et electo re di Remani, Ibidem di Franza 11 giugno 1519.
- (5) Voca andar a Franchiori molto potente, ibidem d. Franza 31 maggio 1519.
- (6) Jamaic ne fismes micula que de nous fortifier de ceste armée, laquelle nous faisons marcher Lettre d'Armerstorff à Marguerite W Autriche 2 juin, Mignet op cit, pag. 257.
- (7) Rt. Pace to Wolsey 21 June. H. Little Original letters op. cit. t. 1, pag. 153.

la elezione mi comporterò, in tutto che riguarda alla santa sede e particolarmente a lei, allo stato euo ed alla casa dei Medici, per modo da mostrare che le mie opere furono e saranno sempre proprie di un vero figlio ed obbedientissimo (1). Fece pertanto il papa dichiarare agli elettori non voler più oltre opporsi alla nomina di lui (2), e coi re di Francia e di Inghilterra se ne scusò, dicendo averlo fatto i legati, perché altrimenti sarebbero stati tagliati a pezzi (3).

Apertasi la dieta elettorale a' 18 giugno del 1819 dichiararono solennemente i due principi rivali la loro candidatura. Scriveva Carlo essere risoluto a calcar le ormo del
re d'Aragona avo suo, conquistatore di Granata, combattendo al par di lui contro gl' infedeli; voler stabilire e mantenere la pace nella cristianità, e consacrare tutto le forze alla
difesa ed alla conservazione della fede; aver suo bisavolo
Federico III e l'avo suo Massimiliano governato lungamente
e con gloria la Germania; onde conchindeva: se è volontà di
Dio che a toro succediamo, ne seguiremo l'esempio, per forma che la libertà della nazione tonto nello spirituale quanto
nel temporale sia non pur conservato ma accresciata (4).

Le conferenze e gl'intrighi durarono parecchi giorni.

Lettre du roi cathorique à don Luis Carrox, 17 avril, Alignet op, cit, pag. 260.

<sup>(2)</sup> Si placuerit illie eligere regem catholicum, non desistant ab epus electione propter ecclesiae romanae jura e rea regni Neapolitani feudum. *Bucholiz* Gesch, Ferdinand des ersten op. cit. 1. 3, pag 674.

<sup>(3)</sup> Marin Sanuto I, XXVII di Roma 26 luglio 1510. Per non fare maggiore perditu di quella si era facta sino allora, fectono intendere a il electori, che, re toro crano disposti di eleggerio, che lu facessero senza respecto di Sua Santità, Silv. Gigli è Wolsey 26 agosto Arch. stor. ital. append. 8, pag. 321.

<sup>(4)</sup> Charles roi d' Espagne aux electeurs de l'empire d'Allemagne, Papiers d'état du sardinai de Grancelle. Paris 1841, L. I., pagna 111-113.

Avendo il conte Federico, venuto apposta e di nascosto a Francoforte, indotto l'elettore palatino ano fratello a non tener fede a Francesco, i ammiraglio Bonnivet, come al'ebbe contezza dall' arcivescovo di Treviri, pose ogni studio per rignadagnario, proponendogli in isposa una sorella del revon duccento o trecentomila florini di dote, il soldo di duecento cavalli a vita e compensazione di qualsifosse danno. Gli offri persino di far marciare incontanente l'armata francese di già allestita ai confini della Germania. Pu tutto indarno ; rispose anzi il pulatino, provvedesse Bonnivet alla sicureaza della sua persona. Del che informato Francesco scriese infine all'ammiragho, qualora (osse perdute agnisperanza per lui, facesse eleggere il margravio di Brandeburgo oppure il duca Federico di Sassonia, nchiedendoli di promettere gli avrebbero poi procacciato if titelo di re dei Romani : ed anche senza questa condizione se il duca non vi acconsentisse, a fine di rimuovere ad ogni costo dal trono imperiale il se cattolice (4).

Gh era ciò che il re di Francia avrebbe dovuto fore sin da principio nell'interesse di se medesimo e dell'Europa intera. Lo tentò in ultimo Bonnivet, benche non avesse ancora ricevuto le sopraccennate instruzioni; ma troppo tardi per riuncire a buon segno. Vero è che ovvia sembrava la considerazione per cui dovevano gli elettori escludere qualunque dei due potenti rivali, idonel a difendere la Germania quanto a ridurla in servita. Eppure il margravio di Brandeburgo non pote avere per se neanco il voto dell'arcivescovo di Magonia suo fratello. L' elettore di Sassonia, savio e onesto uomo, che tutti (tranne il papa per la ragioni altrove di secorse miorno a Martino Lutero) avrebbero preferito e se-



Lettre de François I," à ses ambassadeurs du 26 juin, Miquet op. cit, pag. 259.

gnatamente i Veneziani (1), pose mente alla necessità di reepingere i Turchi, di ristabilire la pace nell'impero, di risi lvere la grande quistione religiosa, è questi doveri reputando superiori all'indole ed alle forze sue declinò l'offerto peso della corona, persuaso di dare il voto a coloi che più avanti vedremo invadergli gli stati, farne prigione l'erede e dalla sua trasferire in altra casa la dignità elettorale.

A' 28 giugno adunaronal di moyo gli elettori nella. chiesa di s. Bartolomeo per mandare a partito la elezione. Perorò dinanu a tutti la causa del re Carlo l'arrivescoro di Magonza: doversi rigettare la candidatura di Francesco. parché forestiero e perché dell'autorità impenale servirebbesi appramente ad accrescere il puo regno, procurando devar l'Austria, la Fiandra e Napoli al rivale : dopo di che la principal cora che larebbe saria il rimover essi elatteri e tutti gli altri principi che difendono la libertà dell' Alemagno, metterdopi all'incontro altri elettori, altri ministri ed altri principi, per li estali potesse star sicuro che l'imperio non mai uscirebbe della Francia; similmente progradizievole essere la elezione di un principe tedesco, impotente a sedare le discordie intestine, a ristabilire l'unità religiosa con mezzi pronti ed efficaci, a menar guerra al Turco. Per tutte queste ragioni, conchiuse, conosco finalmente che di tutti s principi della cristianità di questi tempi non ma il unghore, në ance uquale per le besogne dell' imperiò e dell' Alemaqua che Carlo d' Austria re di Spagna : nel guale se pia fassero alcuna cose, che a qualcum di noi patemero mettere qualche scrupolo in questo fatto, troveremo tuttavia che in easi altro ne sarenne melto più e di molto megesor importanza. Perciocché Carto é di na none alemanna, ed ha siail e provincie m esse, ne si patrà dubitar di hu, che sia per

Che venitiani vorisne finer il duca di Saxonia. Morie Sansto I, XXVI, Aviel di Germania 23 febbraio 1819.

metters in servitti alouna delle terre libere dell'imperio. E si come vedrà che noi osserviamo le leggi e il giuramente in elegger lul che non è forestiero; così egli osserverà il suo, di non trasferir l'imperio, di accrescerlo quanto poesa, di conservar la libertà nostra, e d'esser perpetue difensore della religione cristiana . . . E quanto all'incomodo che patiria questa provincia e l'imperio, se egli stesse lungamente lontano dall'Alemagna, noi a questo potremo rimediare con forgli promettere per legge e per giuramento di non abbandonarla. Il che non è da dubitare ch'egli non ma per far volentieri, si perchè l'officio dell'imperio ve la terrà, si ancora perchè egli sarà vicino all'Italia, eve ha stato e regno, e sì molto più per aver egli in Alemagna molti suoi paesi, ed ancor nella Fiandra (1).

Al contrarso l'arcivescovo di Treviri disse che la bolla d'oro eschideva tanto uno spagnuolo quanto un francese; che ne reputavasi eleggibile il primo come possessora di provincie tedesche, non lo era meno il secondo per i suoi dormini della Lombardia e dell'antico regno di Arles; che preferendo il re cristianissimo, ed obbligandolo a non assaltar nè Napoli nè la Figodra, avrebbesi il vantaggio di veder scarcisti i Turchi dall'Ungheria, mentre normando il re cattolico inevitabile sarebbe la guerra nei Paesi Bassi e in Italia e quindi impedita la resistenza contro i nemici della cristianità. Parlò inoltre dell'ingegno e del valore di Francesco, già nomo fatto, che tanto guerra Carlo, ancora in erba, quanto gla effeth avanzano le speranze o la opinioni :

<sup>(</sup>I) Il cardinal Galetano a Leone X. Francoforte 29 glugao 1519. Ruscelli. Lettere ili principi I. I. pag. 60 e arg. Concorda coè discorsi riportati da Sicidanas, De statu religionis et respublicae Carollo V Caesaro, Commentarii. Argentorali 1555, ed anche con una copia di quel tempo Oratio dieta ab electoribus S. R. I. in conventu Francofuriano an. 1519 pro electione Caroli V imperat. enistente nella Bibliotrea Marciana lat. ci XI cod. 112, pag. 5-14 MS.

ennchiuse infine, che a non voler gli stranieri bisognava eleggere uno, il quale veramente fesse tedesco di origine, di costumi, di natura e di lingua (1).

Queste ultime parole accennavano all'elettore di Sussopia. Ma questi confermò invece le ragioni dell'arcivescovo di Magonsa, dimostrando che il re di Francia per le leggi pon poleva essera eletto a Cario sì, quale arciduca d'Austina e vero principe tedesco. Soggiunse poi non trovarsi principe di maggior potenza che ini, ma che perè gli sereva devesse farsi imperatore sotto alcune condizioni per la liberià. della Germania, per l'accrescimento dell'imperio e per l'acticuramento di tutti oua pericali, che i due elettori Macontino · Treveri ovenno detto. A questa opinione accedette il collegio intero. L'arcayescovo da Treviri en etto di olagrat in piedi, disse, che egli veramente conosceva il fermo destrao della viema mutazione dell' Alemagna; ma che hettavia, por che vedeva che gli altri erano m anel parere, or si sarebbe accomodate (Ω), e così a dieti ore-di sera, ad unanimità di veti, fu eletto Carlo imperatore col titolo di Carlo V.

Nel giorno seguente dettarono gli elettori le condizioni alle quali intendevano sottoporlo. Oltre le solite promisso di rispettaro le leggi, i privilegi e le costumanze dell'impero, vollero si obbligasso e non convocar diete, nè imperro unove gabelle, nè intraprendere guerre, nè conchiudero trattati senza il loro consentimento; a non mettere stranieri negli officii pubblici, nè menarne soldati; a scrivere le lettere in lingua latina o tedesca; a non conferire ad alcuno in particolare nè i bem che vacassero nè le provincie che fossero conquistate, dovendo si gi: uni che le altre essere mecorporati all'impero; a venir quanto prima in Germania per coronarsi e tenervi sua sede. Cotesta capitolazione ac-

<sup>(1)</sup> Ibidem.

<sup>(2)</sup> Bulen.

cettò Nicolò Ziegler ai 2 luglio in nome di Carlo (1): si pococosta il promettera!

Certo è che Carlo ottenne la corona imperiale non solamenta perchè il sentimento nazionale prevalse infine alla venantà degli elettori, si ancora perche a rimpetto di Francesco men temibile reputavalo la opinione pubblica. Ma tra que' due alterata era omai del tutto la proporzione delle forze. Impedita la monarchia universale nel Francesi, qualcosa più naturale la ritentasse Carlo in pro di sè stesso, se non come dominazione immediata, almeno come potestà suprema e diretta sopra i regni cristiani? Paragonandolo con Prancesco, ultimo eroe del medio evo, dissero contro ogni ragione gli storici ch' egli si pose a capo della nuova età. Questa tendeva essenzialmente allo avolgimento delle nazioni di già emancipate dalla grande unità del socre romone impere. Viveva egli invece encora, al par di Prancesco e di molti suoi contemporanei, nelle memorie di lei, risuscitate dagli studii classici. Per vero le prove, che altri aveano fatto incanzi di ristabilirla, fallirono ; ma qual è sperienza, per sangue che abbia costato, hastevole a disilludere i conanistaton? Lo scadimento dell'autorità pontificale e la riumone di tante corone pareva dovessero agevolare l'impresa di un giovane principe, al quale sentivasi oltracció per moltivaticinil essere promesso grandissima potenza e stupenda felicità (2). Indi le lunghe guerre tra lai e il re di Francia. complicate da molte altre cause di emulazione e di contesa. Perchè se stava a cuore di Francesco la ricuperazione del regno di Napoli e la reintegrazione di Enrico d'Albret nella Navagga, altrettanto nell'ammo di Carlo generavano stimoli. ardentisami i ducati di Borgogna e di Milano, e molesto era

<sup>(1)</sup> Demant Corps diplomatique t 4, per 1, pag 296 a Lettera del card. Galetano a papa Leene X. Francofort 7 luglio 1519, Austelli Lettera di principi 1, 1, pag. 65-65.

<sup>(2)</sup> P. Joulus Vita Leonia X. Busiles 1578, lib. IV, pag. 62.

non meno il pagamento dei centomila ducati pattuiti nell'accordo di Noyon, che la protezione sempre pronta del rivale al duca di Gueldria inimicissimo di casa d'Austria. E queste guerre ebbero conseguenze gravissime: il dispotismo radicato in Europa, siccome spediente ad affiiggere impunemente i popoli di taglie e di leve; l'eresia favorita in Germania dal re cristianissimo e la sua al'eanza coi Turchi; la servitù dell'Italia; e nondimeno, per effetto del suo martirio dischiuso altrove il campo alle idee nuove, usafruttate dalla Francia in danno dell'avversario, difensore impotente delle antiche. Per tal guisa la elezione di Carlo accelerò il corso degli avvenimenti e facilitò il trioofo delle dottrine di Lutero.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

Gougle

Organa from

# INDICE.

## Capitolo primo.

Elementi onde si compese la potenza di Carlo V. — Condexioni generali dell' Italia in sul endere del accelo desimoquinto. — Lodovico il Moro. — Spedizione di Carlo VIII e lega di Venezia del 1995. — Condexioni della Germania e dell' Italia depo la cacciata del Francesi. — Protezione di Pisa, calata di Massimuliano imperetore e que vano tentativo contro Liverno. — Na avi movimenti di Francia, impediti dalla repubblica veneta e suo fallo riguare do a Pisa. — Preparazzani di prit gravi rivolgimenti: maritaggi tra le casa d'Ametria e di Spagnas democracia florentica i Girolamo Sevenarola.

# Capitolo secondo.

Condizioni dell'Italia che favorirono le imprese di Luigi XII di Francia; sua lega coi Veneziani e col papa. — Conquesta del Ristanese. — Girolano Merene; ritorne di Ludovico il Moro. — Sua caduta definitiva, e mali effetti patiti da Venezia. — Spartimente del rezno di Napoli; angustie di Massimiliano imperatore; nascita di Carlo V. — Pratishe di Luigi XII e di Perdinando il sattolico per occuraria dai movimenti della Germania; trattato di Trento e sentimenti di Massimiliano in proposito. — Trattato di Bloio; andata di Filippo il Bello in Japagna e uno improvvice riterno; guerra tra Spagna e Francia per i confini di Napoli e pace di Lione non ratificata da Pordinando; morte di papa Alestando. — Giulio II, suoi disegni; prime contese con Venezia;

trattato di Blois. Discontia ringradita fra le case d'Austria a di Spagna per la morta d'Imbelia di Castiglia; convegno di Hagonau; altennau di Luigi XII con Ferdinando; auscossi o morta di Filippo d'Bello. — Impresa di Giulio II contro Perugia a Sologna; ribelliano di Genora, andata di Ferdinando a Napoli; diagnazia di Giunnalvo di Gordova. — L'envegno di Savona o auto effetti ; impresa di Manimiliano contro Venezia; lega di Cambrai.

#### Capitolo (erze.

lateressi e dwegni discord, del collegati a Cambrai ; fermema della Repubblica veneta e suo grado di guerra; sconfitta di Agnadello. o aud ongseguenze ; inugal apparecchi di armi e maneggi della Repubblica per distrarre l'azione della Jega. -- Riconciliazione 6 Veneria cel pare e cen Fordinando il cattelien: andustiti di Massimiliano imposatore a sun dipendenza dalla Prancia; celata doi Tudeschi e ansedio di Padova; preparantoni di una nuova lega contro i Francesi; dieta di Augusta e que doginasse contre gil abusi della eggia pontificia, - Accordo del papa con Yenezia o cogil Svinneri; suoi tentativi sa Geneva. Milano e Ferreret. pinove proposte della Francia per tenere a sè legato l'Imperateres concilio de Toure : trattato di Biores coitezioni dell' imperatore and politica — Courts spirations a temporale est paper. ega venuta in Bologna o perículo coron; assedio o presa della Mirandola; congresso di pace a Mantova; caduta di Bologna in man del Prancest : concilio di Piene convecazione di un concilio ocumento a Roma, nuove certazioni di Massimiliano a perdurara sell'alleanza francese, e suo fermo preposito di diventar panà : esmelusione della loga santa . . . . . . pag. 105-124

## Capitolo quarto.

Capitali principali della lega santa tra il portefire, il te cattolico a il Venezioni ; accurto reparato di Fredinando d' Aragona con Enrico VIII d' Inglalterra ; piano di-guerra di Luigi XII; gluriose
anioni di Gretone di Fora; battaglia di Ravenna; codute della
fortuna francese in Italia, — Congresso de' collegati a Mantova
e loro discordi pratenzioni; angusta del Milanese occupato degli
Svizneri; pertamenti di Girolamo. Morene. — Condizione della

repubblica Eurenthus; discorde di Francesco Gulcolardini interna alla riferma del governe; ristabilimente dei Medici. — Congresso de Roma; lega in Massimeliano Sforza cogle Svezori e sua entrata a 31 lano; generno della Lomburdia in mano del commissa-ris imperiale; delorese previsione del Morone. — Allenaza tracil papa e l'imperatore ; pratiche di una mova lega tra i constitui e Ladgi XII; disegni di Ferdinando di cattelico, sua conquete della Navarra e propensione ad accurdanti col re di Francia; uniterzati divisamente di Gruito II e sua morte. . . pag 125-148

## Capitole quinto.

Superiorità degli Spagnuoli in Italia; elexione in pontefice del cordinale Giovanni de Medici, — Stato della coltera italiana al principio del secolo desimosento. — Prime azioni di Luone X; nuova alleanza di Vanegia enlla Prapeja e di Massimiliane imperatore esa Enrico VIII d'Inghilterra; tregua del re cattalica volla Prancia e sun publica epportu a quella di Cesare. — Andata del Morotte à Rouas penture pregne il popu del dués di Rilatin; inspresa do Prancesi ya Lombardia e libro dialatta a Novata. -- Faldi d'armi nel Venamano ; guerra dell'Inghilterra e degli Svizzeri contro la Propoie e suoi effetti. - Ricanciliamene di Luigi XII oné pontofice y trattative di parentadi fra laj o il re d'Avagona per compare l'allerate di Castre coll'Inghitterra : lega di questa colla Francia. - Diregni e portamenti di Leone X ; sue onovenzioni con Austria e Spagnaz loga cogli Svigzorë; chiamata do' Francesi. — Persaveranga di Venezia cell'amichia colta Franeia : morte di Luigi XII. 🗼 . pag. \$49-190

# Capitolo sento.

Amunzione dell'arciduca Carlo al geverno dei Passi Sassi; sua edaeszione. — Politica Samminga ed accurto cei auswere de Franella — Diregni di Francesco I; rinonvazione della sua lega cull'Inghilterra e con Venezia; inutili negamazioni con Ferdinacdo d'Aragóna, con Massimiliano lesperatoris e sugli Svinacri;
patti preliminari di Leone X con emi ai danul di Francia, u suo
contemporanea trattative col re Francesco. — Duccas dei Franeisi in Italia; ribellione di Fragoso in Genova; battaglia di Marignano e torquista della Lombardio; pertamenti di Giraleme

#### Capitolo settimo.

Conference di Cambrai; propos a di spartimento dell'Italia asperiore o modra fra gli austricai e i francesi; loro intendimenti; seccucione di Carlo o del papa ella lega ingleso. — Rivoluzione e guerra d'Urbino; nueve accordo del papa con Francesco. — Congiura del cardinale Petrucci contro il pantellos; creazione di treniume cardinali. — Andata di Corlo in Ispa; ma, condizione di quel regno; reggenza del cardinale Ximenus; sue riforme; espidigia da' ministra finanzionale. — Manaccia da' Turchi; disegni della cruciata; maritaggio di Lorenzo de' Medici; lega tra Francia el Inghilterra; accessione del papa e di Carlo; tregna quinquenzale di Casara con la repubblica veneta — Cagioni di nuova dissordie; principio della rivalita fra Carlo e Francesco per la ceruna di Germanae; morte di Massimiliane importatore, pag. 245-284

## Capitolo ottavo.

Preladii della riforma : principio fondamentale della Chiesa; cagioni di deviamento e nue conseguenze; inutili oforzi di a. Bernardo per la emendazione della disciplione; cresie, Arnaldo da Broncia, Pietro Voldo, Albigesi; decadimento dell' autorità pontificale; estito avignometa; consure dei primi promotori della letteratura italiana contre gli abusi del eleco. Connolidamento della asgioni; sciama accidentale; eresia degli Usciti; tentativi di riforma andati a vueto nei consulti di Contanza e di Basilea; alcurona apparente del papato, e sua apegliazione della proregativa sceleziantiche. — Stab limento della sovranita temporale dei papi; riventicazione dei fondi della Romagan, Sisto IV, Alexandere VI, Giulio II; crescente depravazione del clero. — Nuove neuence contro la cercattela de'socordati, Garolamo Savenarola,

Gran Proposess Pies della Mirandola, eropisti e storici italiani; sencillo laterapease. — Viaggi, scoperto ed inventioni; rinactimente della letteratura e della stadio della filosofia, Nicolò i sencico Tomas, Pietro Pomponazzi, Agostine Nido. — Leone X, sua vita; paganeggiamento della corte pipale; promulgazione delle induigause. — Opposizione religiona in Germania; Essamo da Batteriam, Ulrico di Rütten. — Martino Lutero, suoi primordii; dattrian opposizione della Chiesa interno alle induigante; suoi contradditori, Giovanni Tetsol, Giovanni Rek, Silvestro Mazzolian di Prierio; conferenza tra lui e il cardinale di Gasta : nagioni dei rapidi progressi della riforma. pag. 298-300

#### Capitele none.

いえずい またっ

Importanta della contraversia per la clasione all' impere; comiderasioni de Leope X « suos portamenti nerso i rivali Carlo e Pranpesco. — Candidatura del re d'Inghilterra ; sunt accordi cul papa, e ragioni por cue questi, rompendegli fede. l'avvered. -- Pratiche di Prancesso adonestata cel disegne della cinciata; suoi spparcechi mikturi; rifiuto della repubblica reputa di secondarii; infigli favori del pomiedos; escamianone data al numio Roberta Oradao. — Negosiusioni di Margherita d'Austria; proposta a favoro dell'aresdum Perdinando, disapprovata da Carjo, — Mapeggi degli agenti austriaci per riguadagaaru i voti promossi p Francesco: avidità dell'arcivescove di Magonza: conferenza dei munchi del papa son quattra elettori ad Ober-Wessl. -- Guerra della lega aveva contro il dues Ulrico di Wirtemberg; conseguenso fancele per Francesco; dichiarazione degli Syrggeri centro la qua candidatura ; giustificazione del papa. -- Morte di Lorensó de' Medici; speranze di liberta in Pirense. — Nuove pratiche ed armamenti di Prancesco e di Carlo. -- I)lata eletturale : adenione del papa u Garlo; quovi intrighi engli elettori; proposta del re di Francia a favore dei margravio di Brandeburge o del dues di Sassonia ; dincorsi degli eletteri; elemene di Carlo e capitolazione impostagli; sue conseguenze . . . pag. 391-425

Google

(24 P

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

and the second of the property of the

This had, is if a on the last late samped halow, or and, date to which renewed.

Removed books are subject to immediate recall.

| 12Apr/57A\$ |  |
|-------------|--|
|             |  |
| (57         |  |
| Name - was  |  |
| terate A    |  |
| 23Mar'59MB  |  |
| 195 2 Illi  |  |
| nun 7 Page  |  |
| JUL 17 1998 |  |
|             |  |
|             |  |

LD 21-300m-6,56 (B9311a10)470 General Library University of California Berkeley

U. C. BERKELEY LIBRARIES
COS4933096

